

BIBL. NAZ.
Viit Emanuele III.
RACCOLTA
VILLAROSA
C
144

Court Seguer to hotal

C1465

Race Vill. c. 144/1

5P29 F2

# JOS. PASCHALIS CYRILLI ANTECESSORIS

## CODICIS

L I B R I XII.

CURA ET STUDIO EDITI

AE L I I S E R R A I J.C.

TOMUS PRIMUS.



NEAPOLI MDCCLXXXIX.

EX TYPOGRAPHIA, & SUMPTIBUS VINCENTII URSINI

PUBLICA AUCTORITATE.

The state of the s



#### EXCELLENTISSIMO VIRO

### JOHANNI ACTON

FERDINANDI IV. REGIS A SANCTIORIBUS
REI BELLICAE SECRETIS, AC REGIAE
CLASSIS PRAEFECTO, REGIO CONSILIARIO
INTIMO, ORDINISQUE DIVI JANUARII
EQUITI

#### AELIUS SERRAUS J. C.

Felicitatem.



Oftulatur merito a multis jamdiu, Excellentifime Eques, vel flagitatur potius ab omnibus Josephi Cyrilli Codex Legum Neapolitanarum. Illud enim suit semper in vo-

tis nostrorum hominum, ut nempe unus aliquis existeret, qui ex immensa illa, incompositaque legum nostrarum mole

Jus Neapolitanum breviorem, & opportunum in ordinem digereret. Quam tandem operam Cyrillus, omnium bonarum artium praesidio instructus, quum de Collegii sententia pluribus ab hinc annis absolvisset, ferebamus profecto iniquo animo, quod diutius, quam par erat, unum omnium egregium opus publica luce careret . Fuit enim Cyrillus praestantissimo vir ingenio; scientiam autem illam, quae in co plurima fuit, rerum maximarum cumulavit studio, & cognitione cultiorum litterarum, nec earum vulgarium, fed interiorum omninoque reconditarum. Quamobrem fic peraeque omnes putabamus, quoniam scribendo illi Codici Regis justu fuiste Cyrillum adhibitum constaret, non potuisse eumdem non eximium opus perficere, planeque numeris omnibus absolutum . Et quanquam collectio isthaec legum nulla sit Regia publicave auctoritate munita; quia tamen auctorem & parentem agnoscit Cyrillum, fieri non potest, quin amatores & suffragatores habeat omnes illos, qui a patriis legibus, atque ab ipsa eleganti doctrina minime abhorrent; quum praesertim jus illud Cyrillus non aliunde, quam ab ipsis legum nostrarum fontibus univerfum exhauserit . Haec ego mecum reputans suscepi consilium edendi hunc Cyrillianum Codicem, eumdemque exornandi auctoris vita, ac praefatione, ratus quidem rem facturum nostro Foro, atque adeo publico bono omnino conducibilem, ne dum exoptatam. At cum Patronus quaerendus ef-

fet,

fet, cui opus hoc nuncuparem, Tu unus, Eques Excellentissime, is esse mihi visus es, cui justis de causis offerendum. & dicandum existimarem. Qui enim alia ratione sacere potuerim, officio quin deessem meo? Aut quod aliud, quod majus pollem mei erga Te grati animi, atque obfequii posteris duraturum prodere monumentum?' Etenim qui novam urbem Philadelphiam patriam meam, ac me, meamque familiam perhonorificis Optimi Regis nostri litteris, Te ipso adnitente, exornatos voluisti, omnino faciendum putavi, ut tanti beneficii ad omnem posteritatem publice extaret memoria. Addendum etiam, quod praeclari nominis Tui accessione plurimam huic nostro labori gratiam, & maximam dignitatem conciliatum iri, quin etiam Codicem ipfum acceptiorem in manus hominum proditurum confidam. Neque enim mihi ullo modo in mentem venit vereri, ne legum Codicem Virum bellicis laudibus abundantem minus decere quispiam arbitretur. Etsi enim virtutis confilique militaris potissimum gloria splendescere satis habeas; is tamen es, qui civilem rationem optime calleas, scientiamque bene administrandae reipublicae, illorum veterum exemplo Romanorum ducum, ufu & rebus gerendis, nedum contemplatione, & studio assegui maluisti. Neque vero Te latet, quanta in bene constituto imperio esse debeat legum, atque armorum cognatio. Nisi enim praesidio bellicae virtutis domi, ac foris erit otium constitutum, ipsa ju ra

jura & leges conticescunt, & parum, vel potius nihil valent . Nam quum ferinum quiddam & turbulentum natura fit animis hominum ingeneratum, profecto armorum metu funt facinoroli ad legum obsequium compellendi, ac vis & injuria prohibenda inter omnes . Atque adeo ficuti legum fanclitate arma funt temperanda; ita armorum praefidio & vi est concilianda legibus auctoritas & reverentia. Quamquam quid ego dicam de Collectione illa legum Nauticarum, quae tuis fub auspiciis hac in urbe coepta suit, atque absoluta? Quid quod, Te potissimum auctore, novis institutis magistratibus, de Neapolitano Foro, deque universo Advocatorum ordine optime jam es meritus? Quibus fingillatim commemorandis fi nune superfedeo, at corum meritorum memoria, immortalibus mandata monumentis, nunquam apud nos non crit jucundiffima. Quare qui omnia tua fludia, omnemque industriam ad reipublicae utilitatem/dirigas, minime Te aspernaturum spero genus hoc litterarum, quod optimis, quantum res patitur, legibus Regni administrandi rationem propositam habet, Ac mihi quidem in Te, tuamque amplissimam dignitatem intuenti non tam facile est laudare, Te, quam revereri & colere . Verumtamen praeclare mihi videor videre tuam Te virtutem ad fummam amplitudinem, atque ad istud honoris fastigium perduxisse. Omnia nimirum debes uni tibi, qui ad maximos quosque honores non errore hominum, non casu irrepsisti, sed persunctus rebus amplistimis,

mis, & vero ipso in navali praelio fortiter factis, ac subeundis dimicationibus & periculis praemia virtutis es adeptus. Quocirea nihit cuiquam mirum videri debet, fi hunc ipfum, quem geris, maximum honorem vigilantia fultineas, & indefesso diutinoque labore; rebus autem in omnibus magistram & sociam adhibeas justitiam cum primis, & quae una multas alias complectitur virtutes, prudentiam. Praeclarum vero illid, atque ad ipfam posteritatem saluberrimum, quod. quum optime noveris illud cujusque sapientis Principis esse debere confilium & propolitum, pacem ut bello praevertat semper; non aliter tamen eumdem posse existimas auctoritatem tueri suam, & retinere dignitatem, nist quae subsidia ad bellum usui forent, nunquam non haberet parata; atque ipsa in pace usque de bello cogitaret. Nihil enim tam vehementer Principi obest, quam inermem, atque a bellico instrumento imparatum posse impune contemni. Et cum mature perspexisti eam esse horum Regnorum naturam, ut. undique pene mari circumsepta, maritimis potissimum munimentis sint sirmanda; tum probe intellexisti nunquam alias Reges olim nostros majore floruisse dignitate, nec latius imperitasse, quam quo magis classem bello instructam habuere. Testis ipsa Africae ora, testes plures illae Graeciae Civitates, quae armis subactae nostrorum quondam Regum imperio paruerunt. Vera quippe habita semper veterum sententia, qui maris imperium obtinet cumdem terrae quoque imperium

obtinere. Quocirca huc tua prae ceteris rebus confilia respezisse jam dudum cognitum est, ut maritimis praesertim copiis & viribus Regnum muniretur; ac proinde navale instrui, aedificari, ac resici naves, atque ad omnem ancipitem casum universum belli apparatum promptum & expeditum habere maxime oporteat. Id quod quum magna ex parte confieri jam, bonorum omnium assensu, laetamur; tum ea in re. merito operam tuam, atque sidem apud Regem nostrum maxime probari semper praeoptassi. Sed hace parcius sunt attingenda, nec longa indigent commemoratione, quae nota sunt omnibus: praesertim quum Tu non praedicatione laudum, sed magis benesactorum conscientia gaudeas. Quare narremus prius nonnulla de vita, & scriptis Josephi Cyrilli: dehinc pauca praesati ad Codicem ipsum aggrediamur.

#### AELII SERRAI J.C.

DE

### JOS. PASCHALI CYRILLO

REGIAE UNIVERSITATIS NEAPOLITANAE
ANTECESSORE

#### ELOGIUM.

Gephus Paschalis Cyrillus an. MDCCIX, natus est quents, ad IV, ab urbe Neapoli milliarium. Elucescebat in eo adhuc puerulo praeclara quaedam indoles virutuis. Quare parentes, quos habuit naturu illum indituendum proposeium eruditione doctrinaque liberali. Itaque ab aetate prima emi perduxerunt Neapolim, curaeque opportune commendarunt Nicolai Capassi necessarii, & civis sui. Is enim eo tempore non mediocri eruditionis laude florebat; fuitque, uti accepimus, ejusque sintitutionis elementa perdiscit: eumdemque deineps studiorum omnium habuit moderatorem. Quo libentus Capassis rectam illi ad disciplinas comparandas monstrabat femitam, quod in adolecentulo ingenium intuebatur docile, come, aptumque ad artes optimas : nam velociter addiscebat quae tradebantur; ac semel percepta selicissime retinebat.

II. Erat tunc temporis nostra in Civitate illustrium Doctorum copia. Depulsa enim ab scholis retroactae aetațis barbarie , meliora antiquitatis , & bonarum artium studia impensius colebantur. Quare sub eorum diciplina ipsa doctrinarum rudimenta , & politiores literas, de Capasti sententia, Cyrillus non perfunctorie, sed omni cogitatione curaque est perfecutus. Nondum enim opinio invaluerat corum, qui putant, ejusmodi cultiores literas supervacanoes este, nec

dignas, in quibus tantum operae juventus insumeret . Quorum opinio, an error potius? quantum incommodi importet vel ipfis severioribus disciplinis, & nostra aetas utique experitur, & posterior majori cum detrimento fentiet . Sed illuc revertor . Igitur Cyrillus meliores auctores tum Graecos, tum Latinos magna aviditate, magnoque opere fingulos pervolutavit . Ac fane per mirum vifum est, eum adhuc puerum illorum veterum fariptorum fapientiam, omnem ita animo imbibisse, ut eorum dicendi vim pernosceret, ac sententias, & loca integra in numerato haberet, atque identidem memoriter recitaret . Quo in studio doctore usus est Johanne Baptista Vico, in quo plurimas fuiffe litteras, easque nec vulgares, sed interiores, & reconditas nemo ignorat . Eum Cyrillus & audivit libenter, & coluit summa observantia. Neque fere quisquam alius suit in civitate eruditionis opinione paulo notior, quem non fibi & cognitione dignum, & consuetudine devinciendum putaret. Nec minori alacritate studia philosophiae est persecutus. Dedit enim operam Philosophis iis , qui Cartesii , Gaffendique placita tuebantur : nam eorum duorum Philosophorum tunc temporis nostra in Civitate storuit disciplina. At in methematicae studio vix prima elementa geometriae degustaffe narrant . Nec ipse , quoties usuvenit , est inficiatus . Secutum enim profitebatur Socratis sententiam , quae est apud Xenophontem Memorabilium lib. IV. cap. VII., cujus verba, quae memoriter Cyrillum recitare solitume accepimus, hie describere, non piget : Socrates geometriam es usque discendam ajebat, donec quis. poffet, fi opus fuerit, terram vel recta metiendi ratione accipere, vel tradere, vel distribuere, vel opus designare. Atque boc tam posse disei facile, ut qui animum ad dimentionem advertat, is & seire possit quanta sit ipsa terra, & cognita meriendi natione, discedat. Verum in geometria ad descriptiones usque intellettu defficiles discando progredi, plane improbabat . Nec enim, quid eac res usus baberent, videre se dicebat ( samessi earum minime rudis eras ) : posse vero ajebat eas omnem bominis vitam occupare, ac ab alies multis, utilibusque disciplinis avocare.

III. Parentes interim, qui fortunas omnes suas me o collocaverant, ur gere eum coeperunt, ut ad discendum juscivile procederet, eo confisio, ut primo quoque tempore Forum ad causa agendas adiret. Quorum Josephus minus libenti animo justa facere visus est. Captus enim dulcedine amoenorum littérarum, forensem operam, veluti in-

cultam, & barbaram, aversabatur. Eaque de causa factum credo, ut fero deinde, & grandior natus Advocatum agere statueret. Verum tunc parentum voluntati cum non parere nollet, ad cognoscendum jus civile, tametli aegre, accessit . Sed in capessendo Institutionum juris studio non aterius eum progredi Capassus sivit, nisi si prius Vincentii Gravinae librum de ortu, & progressu juris civilis non femel legeret, ut ex eo opere quidquid eruditionis humanae ad romanarum legum, & cujusque actatis celebriorum Jurisconsultorum intelligentiam requiritur, cum fummo temporis, & laboris compendio pernosceret . In quo profecto Cyrillum Capassi aequitatem aliquando audivi praedicantem. Inter quos enim simultates intercessisse constat neque enim Gravinae, sicuti nec facile cuivis alii pepercerat Capassus, quem non malis carminibus impeteret ); adversarium tamen suo testimonio exornare non dubitavit . Intereadum Civilis, & Pontificii juris institutiones est persecutus, universum jus Naturae, & Gentium consuluit ; ac delectatus praesertim est Grotii , & Pufendorfii commentariis ; quos & legit studiose, & suis etiam privatis adnorationibus illustravit . Nam de jure publico pon alios videtur quam Peretii libros consuluisse, aut paucos alios delibasse, tantum quod fatis effe putavit, ut cum jure privatorum imperii quoque, & majestatis , ac civitatum jura pernosceret. Haec ferme fuere Cyrilli litterarum studia, quo scilicet tempore operam suam Doctoribus in Scholis navavit .

IV. Verum ut primum e scholastico pulvere domum suam universa studiorum rationem raduxt, tempus sere osme in Digestorim libris pervolvendis consumptit. Nam eos tota mente, & cogitatione perserutandos, atque in succum, ut ajunt., & sanguinem convertendos duxit': illos enim reste universae humanae sapientiae veluti latifuadium, & thesaurum uberrimum omnium bonarum rerum judicavit. Nam quae apud Graecos in otiosis concertationibus adhibebatur philosophia, ea tota Romani Jurisperiti sus sunt ad utilitatem singulorum, & universorum, & ed publicam tranquillitatem, condendis, explicandisque legibus, & civium litibus privato Prudentum judicio componendis. Quae tamesti fragmenta sunt veterum suntito componendis quae productiva destructum suntito componendis quae con capiator, eu m hebetem esse, & sensu rationis omaino expertem, a

IIX idem affirmaret : addebatque nullum ferme quidquam totius antiquitatis aeque pretiosius monumentum ad nos usque pervenisse, quod eum hisce Pandectarum voluminibus, vel frugiserae sapientiae ubertate, vel pondere fententiarum, vel dignitate orationis, possit comparari . Quare sic iterum, arque iterum opus aniversum revolvit , & contrivit , ut nulla effet fententia , dictio nulla ; non memoria teneret : nec quidquam illi commodius , quam illorum Jurisconsultorum stylum, totamque dicendi rationem propius referre . Pari animi corporisque contentione Justiniani Codicem aggreffus est . Perque idem temous celebriores Jurisconsultos , qui post renatas litteras Jurisprudentiam a barbarorum interpretum foeditate vindicarunt, consulere minime praetermisit, quos & legit summa aviditate, & eorum interpretandi rationem affequi maxime contendit . Prae ceteris autem Jacobum Cujacium amavit plurimum , inque ejus castris militando plus sibi proficere putavit , quam si aliorum omnium commentarios exhaufifler : ac faepe de eo illa Gravinae verba adhibebat : Neque aliquid ignorare per illum , neque fine ille quidquam discere licer . Attamen in Donelli commentariis , & rerum ubertate , & ingenii acumine praestantissimis, perlegendis non parum operae collocavit; quem scilicet Jurisprudentiam in artem, & commodiorem in ordinem redigendo, plurimum fludiolis prodeffe existimavit . Antonium vero Fabrum non minoris faciendum commemorabat ; qui in prodendis praesertim. Pragmaticorum erroribus praestantem operam praestitit.

V. Hifce ex purifilmis, atque uberrimis fontibus fuam omnem Cyrillus hausit disciplinam ; atque adeo nihil mirum; si, accedente, qua fuit , ingeniir magnitudine , tantam fibi selectioris dostrinae & eruditionis copiam comparavit . Illud magis vel quam admirabile habitum est, quod adolescens, ac pene puer tantos in praestantissimis disciplinis habuerit progressus, ac tantam adeptus sit bonarum rerum cognitionem. Vix enim annum XVIII. attigerat, quum per multiplicia ejulmodi litterarum studia late est praetergressus. Qua scilicet aetate facile est affecurus , ut aequalium magister , grandiorum autem natu non modo aequalis & compar ab omnibus haberetur, fed majus aliquid in eo, & exquifitius ineffe vulgo existimaretur. Erat propterea in ore hominum. Multus de ejus ingenii praestantia, multus de ipsius nobilissimarum artium scientia sermo . Omnes illum beatum dicere, amicum optare, & carum habere. Igitur de amicorum fententia domi fuae ludum litterarium aperuit; ac docuit Jurisprudentiam adoletcens maxima doftrinae commendatione, & fama; maximufque, quot nunquam alias, ad ejus Cholara confluxit juvenum numerus. Cum quibus accuratius, quam vulgo fiebat, agendum fibi- exiftimavit. Quos enim fuame in difcipilinam accipiebat, eis omnibus non modo juris univerti facultatems, led alia quoque recliffima fludia litterarum. & praeferrim omnem Romanorum antiquinatem appofite tradebat, fine cujus ope haud facile quemquam fua ex infitututione proficere pofle, monebat Habita proinde eft ejus domus veluti præclara bonarum artium officina; floruitque hominum clariffimorum difcipulis, quos nunc temporis Neapolitano Foro, & Togatorum Collegio maximo ornamento effe videmus.

VI. Cum tantam Cyrillus sibi conciliasset nominis sui, ac famae celebritatem, fibi utique deesse noluit; & majora concupiscere non dubitavit .. Quippe annos natus non amplius XX., facto more majorum in Neapolitano Lyceo publico experimento, petiit Scholam Juris Pontificii; & posthabitis competitoribus aliis minime contemnendis, obtinuit omnium suffragiis. Qua occasione jucundissimum tulit laborum suorum fructum ? Cajetanus enim Argentius , qui in ea petitione nescio cui suffragari velle videbatur, cujusque sententia apud ceteros collegas plurimum ponderis habebat, postquam vero Cyrillum disputantem audivit; sacere non potuit, quin studium omne suum in illum traduceret. Quare & suffragio eum adjuvit suo-, & juvenem complexus ad virtutis studium, arque ad omnem laudis praestantiam peramanter est exhorratus. Neque ita postea ibidem Cyrillus tradidit Institutiones Juris Civilis . Anno deinde MDC XXXVIII. Jus municipale Neapolitanum est interpretatus. Ac demum anno MDCCXLVII. primariam Juris Civilis scholam adeptus est. Ac per idem tempus justu. Regis diebus feriatis in eadem. Academia docuit Jus Naturae , & Gentium . Quas omnes facultates quanta doctrinae, & ingenii laude, quantaque hominum cujulque aetatis frequentia tradiderit , nihil attinet dicere . Illud potius , quam nam in docendo jure Romanorum rationem tenuerit, non abs re erit narrare : non semel enim ipsum, etsi postremis temporibus, jus civile docentem audivi . Ipsam legis sententiam , quam interpretandam susceperat, fere ad naturalem aequitatem referebat. Hoc enim Romanorum leges ceterarum Nationum legibus longo intervallo praestare affirmabat , quod nihil ferme in Romana Jurisprudentia deprehendi

liceat . quod non cum ipfa recta ratione , naturalique honestate confentaneum, atque omnino ex usu effer civilis societatis. Expositaque ipsius legis sententia & vi , omnes alias leges tum ex Digestis, tum ex Codice, sive ex Novellis colligebat, quae ad idem caput referri posse videbantur. Tum celebriorum Jurisconsultorum sententias afferebat ; ac de suo etiam judicium, & interpretationem proponebat. Et quum usuveniret, Progmaticorum errores in eo, de quo agebatur , redarguebat . Nec unquam , nisi ex purissimis locis , omnia ad quaeque genera quaestionum sumebat argumenta. Quam vero quaeque res vim & potestatem haberet, definitione explanabat . Nam vim & analogiam verborum & calluit cum maxime & ejus scientiae adjumento legum germanae sententiae eruendae plurimum profici posse affirmabat : qua in re veterum Jurisconsultorum fequebatur institutum. Rebus autem explicandis maximam item lucem conspergebat luminibus ex penu romanarum antiquitatum petitis, fine quarum cognitione ajebat nequaquam investigari posse, nec affequi romani juris germanum sensum. Quid vero cum nostro Neapolitano jure conveniret, pro re nata declarabat, quidvé contra repugnaret . Omninoque dum peclus discentium complebat bonarum rerum copia & varietate, fingularem adhibebat verborum , & fententiarum delectum, miramque purissimi sermonis suavitatem & leporem . Saepe etiam familiarius suis cum discipulis agendo, eos exhortabatur ad cultiorum litterarum studium, eisque tradebat rectam bonarum artium rationem; et quos fontes, quosque meliores cum veterum , tum recentiorum auctores adirent , oftendebat a Aiebat enim inutilem fore omnem in scholis navaram operam, nisi quisque jugiter domi, inque omni vitae cutriculo certam, et expeditam in recolendis disciplinis teneret viam : quod fane temporius nosse plurimum intereffet , Hanc fere Cyrilli fuiffe docendi rationem , non auditum, sed ut cognitum prodimus.

VII. Prodierat anno MDCCXLVI, Ludovici Muratorii liber ternacule feriptus, cujus titulus de vitiis jurifprudentate. Fuit certete Muratorius praefhantilimo, vir ingenio, qui univerfam qua late pater divinarum, atque homanarum rerum fcientiant unus complecti vifus eft. Nullum enim ferme fuit doctrinarum genus, quod non impenfius perfecutus fir. Sed, doctorum hominum judicio, dum plura, quam hominis vires ferre possens, conatus est, nihil mirum, doundoque humani aliquid passis sir. Neque enim tanta est acies,

& vis in naturis hominum, & ingeniis, ut res tot tantafque unus quispiam accurarius possit videre; quin aliquando labatur. Tale a-liquid Muratorio evenise Cyrillus reputans, minime passus ett ut ejus commentarius sine aliqua censura in manibus sudioforum versare ura: perticulum enim fore verebatur, ne tanti viri nomen in errorem juvenes adduceret, qui minus veram de tam praeclara facultate, qualis Romana Jurisprudentă habita semper est, conciperent opis nionem Scripfere ea de tre alii Et Cyristus adversum Muratorium opusculum edidit item vernaculo sermone, quo nimirum loca illa romani juris tuetur; quae mendosa este Muratorius statuerate: comainoque corum victorum, quae jurisprudentiae tribunutu, eamdem expertem esse apposite ac luculenter demonstrat. Qua in disputatione Cyrillus suffragatores multos habuit: eaque ex opela apput doches omnes, sed prae ceteris avud Romanae Jurisprudentiae amato-

res plurimam gratiam fibi conciliavit;

VIII. Duxerat interea Cyrillus uxorem , liberique orti . Tum demum reipfa sentiit unius Doctoris artificio, & ope scholastici pulveris haud ita rem auctum iri, ut familiam ex sententia sustentare posset . Novo igitur inito confilio, quamvis grandis aetate, causas denique in Foro patrocinari proposuit. Hanc enim unam apud nos ad opes aeque, atque ad honores patere viam postremo intellexerat. Atque adeo male secum actum tandem fassus est, qui ad id temporis forensem operam detrectaverat. Sed quamvis sero ad Forum accessit, ut primum ejus vox omni liberali doctrina erudita audiri coepit , & probata est . Nam qui exercitationem mentis ab schola, atque a reconditis, & abstrusis rebus ad forenses causas traduxerat, novum omnino, atque ad eam diem inauditum afferre genus dicendi; barbaris licet mussitantibus, nemo non fatebatur. Mature idcirco in locum venit principum Advocatorum : nec ulla fuit illustrior causa, quae non illius digna patrocinio putaretur. Persaepe ego, ac studiosius audivi illum dicentem apud Judices; cujus vestigia perbelle mecum agi constitueram, si, quoad proprius sieri posset persequi liceret . Atque illius praeclaras dicendi virtutes etfi omnibus notissimas arbitror; quae tamen potiora in tota ejus dicendi ratione ipse notatu digna putavi, ea hic, quantum facultas feret, complecti ab re non erit.

IX. Cyrillus illud egiffe mihi vifus eft, ut egregiis illis muneribus, quae a natura acceperat, diutino graviffimoque labore adde-

ret disciplinae, atque industriae plurima adjument a. Quapropter non unum e multis, sed plane singularem, planeque pertectum patronum cognovisse mihi videor . Nullam enim in eo apparuit defuisse virtutem, nullum ornamentum, quod quidem in perfectissimo Fori oratore requiri soleat. In causis civilibus ut plurimum ex infa re exordiebatur; in capitalibus autem, & criminalibus, quas plures egit, semper exordio usus est, quod nunquam extrinsecus aliunde quaerebat, sed totum ex ipsa causa sumebat . Propositoque quod in disputationem veniebat, rem tribuebat in partes, latentem, & involutam explicabat definiendo, obscuram illustrabat interpretando : nec praetermittebat fere quidquam, quod in causa vel confirmatione, vel confutatione egeret . In differendo autem mira explicatio: five de jure civili , & protificio, five de aequo , & bono disputaretur , argumentorum, & fimilitudinum copia : & quod causae fummam respiciebat, non modo exemplis confirmabat ex universa antiquitate petitis, sed ex rebus etiam judicatis. Solers autem in perscrutandis originibus datinae linguae; quarum cognitione latentiores legum fenfus eruebat, ut facile Vici discipulum agnoscere possis Neque vero ullum prorsus ex ejus ore verbum exibat , nisi quodeffet aptum causae, tempori, ac personis. Omniaque tum apposite. & scienter, tum breviter, & presse ita dicebat, ut quidquam melius dici posse nemo judicaret. Orationi autem opportune adspergebat fales, & facetias tanta cum venustate, ut animos eorum, qui audiebant, perfunderet fingulari voluptate : ipfos autem Judices a feveritate judicii saepe traducebat ad hilaritatem. Nam ceteroqui in omni vitae consuetudine sestivitate, & facetiis alios omnes facile fuperavit, nemo ut alius, quem noverim, urbanitate, nemo lepore, nemo suavitate conditior. Rursus inflammabat, prout opus erat, & incitabat animos Judicum, & quocumque res postularet modo stectebat & sententiarum pondere . & vocis contentione, atque omni vulltus, corporisque gestu. Nam actionem ejus & in voce magnum habuiffe splendorem, & motu corporis summam dignitatem, nemo ignorat . Universe autem haerebat in causa semper, nec ab ea vel minimum discedebat. Et quid Judici probandum effet quum acutiffime vidit, in co mentem, & orationem defigebat. At fingularis ejus fuit solertia in pernoscendis ingeniis Judicum . Itaque pro cujusque captu suam accommodabat orationem. Cum doctis scilicet, & ab studio bonarum litterarum eruditis argumenta adhibebat ex philosophiae

phiae fontibus, atque ex cultioris jurisprudentiae penu desumebat : cum rudibus autem , & unius forentis disciplinae fludiosis rerum judicatarum, ac potissime Pragmaticorum audoritate, & testimonio utebatur. Solitumque dicere andivimus, nullum effe argumenti genus, quod contemnere, & praeterire Advocatus debeat : nam quum non omnibus eadem effet ingenii facultas, fieri posset ut quod argumentum in uno nullam, in alio plurimam vim haberet . Gererum eins dicendi ratio fuit adstrictior & contractior : ita nimirum postulare affirmabat rationem Fori, ac nostrorum judiciorum, quum nostri Judices otio minus abundent . Negabat perinde corum probandam consuetudinem, qui sive dicendo, sive scribendo, ingenii & eruditionis oftentandae gratia, plura quam par effet, afferrent; quos tota via errare ajebat . Argumenti enim vis & robur , fi longiori involatur verborum circuitione, enervatur potius, ac minus valet five ad probandum, five ad persuadendum. Aliquando tamen pro causae opportunitate suit liberior, & latior, pandebatque vela eloquentiae paulo uberior. Cujus oratio quali sedatus amnis fluebat suaviter, nunquam vero nisi luculentus, & purus . Nam ejus fermo vernaculus fuit omnino nitidus, atque elegans, quippe quem alnerat scientia plurimarum litterarum, & expoliverat legendis meliorum auctorum libris, in quibus fingulis fuit studiose. & multum versatus'. Verbis utebatur, lectis quidem , & illustribus, sed usitatis; & fine ulla morofitate, aut putido aliquo. Ambitus erat minime latior, sed brevior, & quoad fieri posset contractior, in quo tamen inerat plenum quiddam, & plane sonans. Eamque praecipuam semper duxit eloquentiae curam, sensum animi quam apertissime exprimere . Atque haec me de Cyrillo velle fingere, five amplificare dicendo, qui crediderit, errat: appellare enim possem cultiores omnes illos, qui eum noverunt, five audiverunt; quos quidem impudentiae meae esse testes nollem . Nam quid barbarorum natio de illo fentiat, nihil moror.

X. Sed quae, quantaque in Cyrillo fuerit ingenii vis, ac do-Etrinac praestantia , non aliunde melius dijudicari potest , quam suls e forentibus scriptis, quas nos Allegationes appellamus. Qui Cyrillum dicentem audiverunt, norunt eum eadem prorsus ratione, & totidem ferme verbis perorasse, atque, sive antea, sive postea, scripsisset, uti de scripto apud Judices verba facere videretur : nec propterea aliquid hic addere oporteret, Juvat tamen de illius Allegationibus specia-

tim

tim nonnulla adnotare. Ejulmodi forenles Orationes plures edidit . ad unam omnes sua manu diligentissime emendatas. Easdem deinde postquam scilicet cessit e vita, unum in corpus collectas typis iterum impressas videmus . Inter eas autem omnes , qui animum attenderit . licet discrimen aliquod animadvertere . Nam quas priores scripsit, quo magis abundabat otio, hae & rerum delectu. &. copia, & verborum ornamentis ceteris magis praestant. Posteriores. vero, quas nempe inter maximas Fori occupationes scripsit, minus. videntur elaboratas industria : nihilominus lucet in eis par ingenii vis . Neque enim praestanti vir ingenio , atque doctrina quidpiam nifi optime scribere noverat d'Universe autem aguntur hisce in. Allegationibus causae maximo argumentorum pondere ; quae suis e sonribus defumota fingulari artificio adhibentur, Mira partium diftributio, mira dispositio rerum, quae altera ab altera ordine profluunt. Et quod semel probandum suscipit, omni confirmat monumentorum. genere . Argumenta autem adversarii resellit pressius , sed sine . acerbitate; nunquam tamen eum dimittit, nisi prorsus devictum, & profligatum . Saepe autem allatis locis legum coarguit errores Pragmaticorum, tametsi corum saepe utitur testimonio, prout ei res postulare videbatur . Nam leges omnes aut-ipsemet suo marte interpretatur, aut adhibitis melioribus Interpretibus, scienter exponit. Scriptione autem ita est aptus, & prudens, atque accuratus, ac sententiis utitur. & verbis ita felectis, & propriis, ut nescias, utrum. res oratione, an verba sententiis illustrentur. Et quod in eo admirabilius, idem perornatus, & perbrevis. Res saepe leviter indicat : in ea tamen brevitate sapientiae plurimum inesse facile quivis rerum peritus intelligit. Ac rejectis supervacuis, dum necessaria, quaeque ad causam probandam proxime sunt accommodata profert, rem totam conficit fine prolixitate . Quare exemplo luculentissimo comprobavit, quod saepe diclitabat, nullam prorsus esse causam quamvis majorem, & rebus plurimis involutam, quin breviori verborum comprehensione rectissime agi possit. Itaque quas scripsit Allegationes omnes eodem, quo usus est in dicendo instituto, rejecta omni verbositate, parvis admodum voluminibus persecit. Ac saepe evenit, quum Patronis aliis succederet, & post alios aliqua in causa ad scribendum advocaretur, quae ceteri majoribus voluminibus peregisfent, ipse exiguis omnino libellis absolveret : plura tamen, & majora illis in pagellis, quam ceteri alii grandioribus fuis volumini-

bus complectebatur. Nec idcirco ea brevitas feripendi unquam offic cit perspicultati orationis : ubique enim mirifica elucet facilitas suis inscriptis, in quibus sicuti nihil redundat, ita nihil prorsus addi potest, quod ad facilem intelligentiam pertinet : & si quidquam illis five addider's, five detraxer's, five mutare tentaveris, continuo totum illud vitiolius, & deterius futurum intelliges . . Italice autem ficuti dicendi, ita quoque scribendi accurata ejus fuit, & fine molestia diligens elegantia. Omnia siquidem eo in genere sunt cum perite, tum naturali , non fucato nitore perscripta . Et quae quandoque negligentia quadam dici videntur, cam, qui animum attenderit, non tam negligentiam, quam prudentem diligentiam vocabit. Denique quod de fummis olim Oratoribus fuifle judicatum accepimus, hoc de Cyrillo vere dici posse existimo, eum nimirum suis in hisce Allegationibus fuisse elegantium parcissimum, & parcorum elegantissimum. Dicamque quod mea fert opinio, quodque posteritas ipfa non injuria dixiffe melius fortaffe dijudicabit . hoc uno fcilicet tum scribendi, tum dicendi maturitatem, & perfectionem nostro in Foro ad fummum fuisse perductam : atque hand scio, an eo in genete Graecis iplis & Latinis quidquam sit quod invideamus, Exterae autem hujus actatis Gentes, Galli inquam , & Britanni, suos efferant licet causarum Patronos; qui sine controversia omni laude dignissimi reperiuntur . Illorum tamen scripta, si cum Cyrilli forensibus Allegationibus conferantur, ferant aequo animo, si eo majus aliquid, & praestantius nostro tribuamus, quo majora ipse, quam quisquam alius, adhibuit adjumenta & praesidia, sive ad dicendum, five ad scribendum. Atque utinam, quo ceteris antecellimus, eumdem hunc juvenes nostri veluti optimum ad imitandum exemplum fibi proponerent a hunc faepiuscule pervolvant, & versare affuescant, & pro virili ejus similes fieri studeant Futurum enim confido, ut intelligant quale tandem sit optimum illud , quod intueri maxime, quodque consectari omni conatu debeant . Lidem autem intelligant prius oportet, neminem quemquam cum illo quidpiam proficere posse, nisi a media philosophia, inisi a jure civili & facro, nisi ab universa eleganti doctrina institutus accedat. Ouibus facultatibus qui caruerit , vim , & excellentiam Cyrillianae dictionis affequi, ac ne pernoscere quidem nemo unus poterit ?

XI. Sed, quod non est reticendum, quum illa omnia, arque aliamajora verifiime de Cyrillo dici possine, attamen, quod profesto permiram videri debet, idem in causis obtinendis suit minus selix. Cujus rei, quum quaererem sedulo, causas duas suisse reperiebara. U-3 nam, quod fere ad eum ii demum litem deserebant, qui causa ceciderant : quique ita secum constituerant, vel eo uno patrono deploratam pene rem obtenturos; vel judicium omnino deserturos. Quod extremum erat litigioforum hominum folatium . Alteram vero causam omnino fuisse existimo nimiam ingenii, ac doctrinae opinionem', quae de eo habebatur. Etenim suspicionem nimit artisicii , quod Cyrillo tribuebatur, apud illos , qui res judicabant, ei adversariam fuiffe, minime fuit obscurum : quippe illo dicente, Judices videbaptur non fatis parati ad cavendum fuisse. Quod incommodum in causis agendis sibi non parum obesse & ipse mature intellexit, & illud praejudicium ut tolleret, non parum adlaboravit, ut pene delipere aliquando cogeretur, ne causae ulla ratione officere videretur. Nunquam vero propter aliorum imperitiam a recta animi fententia declinavit; nec commutandam putavit eam felectiorem doctrinam, quam ab initio susceptam ad postremum usque tempus retinuit. Nihilominus utramque illam rem in litibus . defendendis incommodam Cyrillo fuisse, non dubito. Nam quod nonnulli alii aliam item ejus rei rationem addidere; ac si Cyrillus in causis desendendis sacta quandoque immutare veritus non sit, ut speciem potius legibus, quam leges speciei accommodaret; hoc quidem prorsus a veritate abhorrere semper existimavi . Nequaquam enim tale aliquid in Cyrilli minime omnium vafrum animum cecidiffe arbitror : nec quisquam, quod sciam, suit illis in causis adversarius, qui Cyrillum de eo postularet, & re coarguere unquam ht ausus: quod nimirum ad causae desensionem maximopere pertinebat .

XII. Anno autem MDCCXXXIV. quam Carolus Borbonius Philippi Hispaniarum Regls filius bellica virtute Regni Sicilarum effet potitus; per eum Regia Stirpe faustis ominibus apud nos prognata, a confirmata, nobis tandem fingulari Dei beneficio non amplius alienigenis; et longinquis, fed nostris indigenis Principibus parere contiger. Novo igitur in Regno de novo condendo Codice legum sufferentum confilium. Delecti ideirco suerant doctiores Jurisconsulti , qui ex immensa, qua jam obruebamur, legum nostrarum mole, Jusuniversum Neapolitanum opportunum, et concinnum in ordinem diecercent. Inter eos allectus & Certilus est. cui Secretarii nomis-

ae praccipuum in eo feribendo Codice munus eft demandarum. Qua in re. pracclare eft perfundus : egregium enim Juris Neapolitani Corpus de Collegarum fenrentia deferipfit. Quod quum ad thoc ufque tempus publica luce caruiffer, noftra nano opera in vulgus prodiit. Sed hac de re tota plura dicenda occurrent in Pracfatione, quae mox

fequetur. Quare eo lectorem ablegamus.

XIII. Scripfit Cyrillus adhuc juvenis, vel potius adolescens Commentaria in Institutiones tum Juris Civilis Triboniani, tum Pontificii Lancellotti. Quem laborem suscepisse protessus est, ut auditorum suorum studio, et commodo consuleret. Utraque autem quum in lucem prodiifient, non parvam meruerunt apud doctos homines doctrinae, et eruditionis laudem. Sunt enim eleganter scripta; nec minus est dilucida oratio, et dilucidus rerum ordo. Ex graeca autem, et romana antiquitate ea lumina, atque earum rerum delectum arripuit, quae ad priscae, et germanae jurisprudentiae faciem aperiendam fazis effent veterique novum adjecit jus; ac novas leges suo quasque loco apte, et perite est interpretatus. Quae inter tot Institutiones Juris Civilis , quas affatim tulie nostra actas, primas nemini concedunt, vel inforum Transalpinorum iudicio; quos inter Burcardus Struvius haec de hisce Cyrilli Institutionibus scripsit: Inter tot , tantaque Commentaria Arnoldus Vinnius prae ceteris commendandus maxime juvenibus eft, qui solidiora serutatur acute, inutilia rejicit omnino. Cyrilli Neapolisani Jurisconsulsi dollissimi commentaria in Institutionibus illud potissimum commendat, quod uno codemque loco baberi possis. O antiquitatis noticia. O aliqua rerum pra-Elicabilium cognisio, & masculae Solidiorisque jurisprudentiae Scientia, methodo adeo facili perspicuaque, ut nibil pressius, aprinsque desideravi queat. Biblioth. jur. S. XIV.

XIV. Tradidit quoque de feripro audicoribus suis Commentaita in plerosque Juris Civilis titulos, quae ab aliis non ita pridem collecta typis sint vulgata... In quibus utrum simplicitatem et elegantiam magis laudes, an vero brevitatem, et perspicuitatem, nacisa: pura enim sunt, et nitida, nec minus abundant selectarum

rerum copia.

XV. Fuit praeterea Orator diferrus, nempe ex disciplina illa veteri, hoc est probatissima . Quod dijudicare licet ex Orationibus illis, quas nonnullas feripit funcbres, nec non in aufpicatione studiorum . Latinam vero poesim leviter artigit; italicam plusculum:

in

in qua multo elegantissimum suisse, nec minus urbanum, et copiofum Poetam, testantur poemata illa vernacula, quae circumferuntur non pauca. Atque hisce amoenioribus litteris utebatur Cyrillus horis fublicivis, ad animi videlicet relaxationem, et devamen. Inter maximas enim rerum forenfium occupationes', et interiorum litterarum studia persaepe solatia quaedam quaerebat, quorum adjumento mentis vires reficere studebat . Nam contra animi aegritudines quae deeffe in hac mortali vita non poffunt , quibusdam fefe munierat praesidiis. Quamobrem ejus domesticum institutum fere fuit ut numquam cum suis ad mensam accederet, nisi sublata, si qua effet, triffitia sermonis, animum componeret ad omnem comitatem. Quo tempore toto non alia, quam remissiora colloquia haberi patiebatur . Verum dum animi hilaritatem studiosius sectatur, in uxo-

rem, et liberos paulo fuit indulgentior, quam par effet.

XVI. Poltrema, quam defendit, caula fuit celebris illa Onufrii Roscii Inarimes Insulae Episcopi , quam Isclam vulgo vocant. Hic enim postquam diu suis cum Diocoesanis concertavit, impetraverat devioue, ut Inarimenti Ecclesia abdicata, ad Agathensem Gothorum transferretur, ita sperans futurum, ut adversariorum vexationem tandem declinaret . At nihilominus illi accusationem urgere non destiterunt. Postulabant enim Inarimenses Episcopum suum potissiume erimine salsi, ac si in Procuratoris sui rationibus petendis salsum chirographum affinxisset . Causa saepe jactata, ac non semel praejudicio jugulata riterum defertur ad S. Clarae Cameram . Ad eam agendam Cyrillus cum postremo loco accessisser , luculentam prius scripsit orationem pro reo Episcopo, qua singula accusationis capita omni argumentorum genere refellit . Ad diem postea condictum venit in Curiam S. Clarae, causamque peroravit accuratissime quam unquam alias . Nulla concio major nuquam , aut frequentior fuit ; nec eo in Senatu gravior unquam causa acta est. Et quanquam hoc Cyrillo, cum aliquid accuratius dixisset, semper fere contigisset, ut nunquam dixise melius putaretur; tamen omnium confensu, qui tum aderamus, fuit judicatum, ceteros a Cyrillo semper omnes, illo autem die etiam ipsum a se superatum. Quare & reum crimine falsi, quo insimulabatur , liberavit , & crimen illud non in alios verius, quam in accusatores ipsos coargui posse demonstravit. Ac pari robore alias diluit criminationes omnes. Tum accusatorum importunitatem gravioribus verbis exagitavit; ut qui Episcopum suum,

quem facris, humanisque legibus uti facrosanctum venerari potius. et parentis loco habere deberent eum non modo immani acculatione divexarent, sed confictis, fallisque criminibus insectarentur. Multa de religione, ac caeremoniis, multa de Episcoporum divinitate, quam vel in improbo homine revereri quemque oporteat ; maximo et sententiarum, & verborum pondere differuit . Oblataque Judicibus religione, corum fidem, quae abjectissimo cuique nunqum defuir, pro Sanctissimae Ecclesiae Pontifice imploravit . Aliaque tum permulta vehementissima contentione animi, ingenii, ac virium ab eo dicta funt . Nec irritus fuit conarus . In eam enim fententiam amplissimum Senatum adduxit ut Episcopus Roseius pro innoxio haberetur. Ita reum non unis praejudiciis damnatum, quique miaus fecunda fama ferebatur, ab omni discrimine et periculo eripuir, ut nullum posthac ei negotium facessere adversariis siceret . At suit illa tanquam cycnea disertissimi hominis vox, & oratio. Namque tum ei maxima contentione dicenti multus sudor est consecutus. Ac nimium concalefactus quum domum rediffet , subinde febris accessit; febrique suborta stranguria. Ex qua denique diem supremum obiit XVIII. Kal. Jul. an: MDCCLXXVI. quum annos vixisset LXVII. E latus autem est in Aede D.Annae, ubi condi voluere alii praestantisfimi viri Dominicus Aulifius , & Vincentius Vidania, postea vero ibidem humari vidimus Jacobum Martorellium, et Dominicum Malarbium.

XVII. Statura fuit Cyrillus, quae justa nonnihil effet brevior, fed cui totius corporis habitus: apte responderet. Colore: aquilo oculis pellucidis. Frontem, et genas habuit rugolas, os come. In cultu, & vestitu suit moris majorum imitator, quoad nihil scilicet inesset, quod a communi consuetudine abhorreret . Cibi, potusque parcissimus . In quotidiano sermone adhibuit brevitatem : gravitatem aurem identidem multae festivitatis condimento temperabat. Nama in familiari convinctu sale, et lepore facile omnes superabat. Suorum scriptorum plusculum amator : quod in eo fortasse minime mirandum; quippe qui ingenii sui vim, & excellentiam minime omnium ignoraret . Humanitatem in eo nemo unquam defideravit ; qui quum aliquando in morofos, et molestos incideret, facile eos perpetiebatur, nec unquam illos cum stomacho dimisit, sed lenibus, minimeque agrestibus verbis sese subducebar. Aliorum errores, & ineptias tacendo magis, quam refellendo corripiebat : in ipsa enim taciturnitate saepe non parvam eloquentiae vim inesse reputabat . Fuisse

autem in eo credulitatem quamdam, fuit animadverfum . Nam facile quandoque fidem adhibebat ils rebus, quas nebulones nonnulli ei Vere quippe dictum accepinus, ut quifque est vir optimus, ita dissicillime esse alios improbos suspicari. Religionem, & pietatem in Deum caste coluit : nec quidquam majus beneficium a Deo mortalibus fuisse collatum ajebat , quam quod eos in Christiana Religione procreari , educarique permiferit : eamque ob caufam maximas supremo Numini gratias jugiter agendas praedicabat . Solitum quoque dicere audivinius , moderatam potius fortunam . quinetiam minus prosperam, quam secundam praeoptandam. Cafamirofis enim folatia quaedam defore nunquam; in fortunatis autem, et felicibus bonam mentem desiderari fere semper. Factis benignus pro re fuit quibulcumque potuit . Dictis vero minus dignitatis alienae, quam fuae memor. Nam non femel fuis ridiculis laceffivit complures : et ne false dictum aliquod deperderet, saepe non pepercit viris illis, quos revereri, quam perstringere decuerat. Nam natura ad facetias ferri novimus, ut ne morti proximus abstinuerit jocis . Nam quum stranguria, qua denique, uti narravimus, absumprus fuit, vehementer laboraret, super ca ridicula nonnulla protulit. Dum vero animam ageret, voce licet intermortua, modo ranquam e suggestu praelectiones latine tradere, modo apud Judices caulas declamitare vilus eft.

XVIII. Arque huic, qui nullo honore dignus non purabatur ; ameth in ea vixerit civitate, in qua maxima femper fuere virtuit, & doctrioue propofita dignitatis, et honoris praemia, defuit tamen Toga, qua exornari apud nos il maxime folent, qui caufis, rebulque forenfibus cum laude funt perfuncti. Quod quidem non tameum co ipfo, quam cum Neapolitano Foro non bellifime actum oulgo ferebatur. Caruit enim Guria uno omnium maximo ornamento, quo haud feio an majus allud, ac ne par fit habitura. Atque hace de clariffimo viro, deque Neapolitano Foro optimemento dixifie fufficiat : cui eti nequaquam parem illus ingenio, at pro notro tamen fludio meritam grattam, debitamque retuliffe preme femper feram. Elim enim & colui vivum, & ex quo primum Forum attigi, feripra tilius ufque me triviffe nunquam me poenitebit: enjus feribendi rationem, fi minus facultate fum confecutus, cogitatione cerce, & voluntate, as fludio fecutum profitor.

#### AELII SERRAI J. C.

N

### JOS. PASCHALIS CYRILLI

CODICEM

LEGUM NEAPOLITANARUM

PRAEFATIO

I. Julius Caefar inter alia multa, quae potitus rerum in ordi-A nando Respublicae flatu facere meditatus erat, illud cum primis, ut narrat Suetonius in illius Vita, constituerat, nempe Jus Civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque Legum copia optima quaeque, & necessaria in paucissimos conferre libros. Senserat umirum vir ille unus omnium ne dum bellica virtute, sed doctrinae quoque, ingenisque magnisudine praestantissimus, nibil tam Civitatibus obelle quam male compositam. O indigestam legum multitudinem. Et. si vetera repetamus, profecto non alia fuisse videtur Romanis scribendi Leges XII. Tabularum ratio, nife quod vagum jus, & incertum, quo ad eam diem usi illi fuerant, adscitis quoque melioribus Graecarum Civitatum institutis, reclum ad ordinem revocaretur, Nibilominus post exoreas XII. Tabulas, novis progressu temporis, ac multiplicibus exorientibus rebus, leges eo usque excreverant, ut mole sua obruerentur, ac novo egerent conditore. Quare illud fuiffe Caefaris constium apparet, ut nempe inconditum, & varium, & plerumque repugnans quod effet jus Romanorum, obsoletis, & supervacuis resellis, suum ad modum, atque ad certam rationem-reduceret. Atque utinam rem tam praeclaram, ac faluberrimam perfecisfer Caefar. Morte enim praerepeus maximo reipublicae malo opus nequaquam absolvit . Postmodum vero nemo quisquam fere fuit opeimorum Principum , qui eam cogitationem non susceperit : qui videlicet suum esse praecipuum munus reputarunt non incertis & vagis, ac dissonantibus legitus, sed certo exploratoque jure, ac certo conflitutionum codice populos, & civitates regere . Scripfere quidem privato fludio fuos Codices Gregorius prius , deinde Hermogenes ; quorum ille ab Hadriano ad Diocletianum , G MaxiMaximianum, bic fequentium ad Constantini liberos Imperatorum conflitutiones collegit . Romanorum autem Principum primus fuit Theodofius minor, qui imperiali auctotitate christianorum Imperatorum leges ad fua ufque tempora congessis . Ex quibus deinde tribus Codicibus , aliifque constitutionibus postea exortis Justinianus Codicem suum conflavit . Quamquam autem O' Legum Longobardarum Codices fint , bos fi-De Capuanus ignosus bomo, five Petrus Diaconus Monacus Cafinas, fin e quivis alius privato studio collegit . Idem de Legibus Feudalibus dicendum est . Nemo enim Principum eas unum in corpus redegit . Arque ad borum exemplum superiori aetate in Gallia Codices , ab conditoribus Regibus Honriciani dicli, ac in Hifpania Philippicus prodiere . Perque idem tempus Antonius Faber fuum edidit non legum , fed Forensium Sabandiae Senatus Definitionum Codicem, quo merito suo vir ille juris confultissimus singulares laudes tulit. Nostris autem nemporibus bini Codices exorti, Fridericianus, five Bornffus, & Moscoviticus; cujus utriusque Principes conditores optime suorum cujusque populorum rationibus & commodis consuluisse censentur . Et ne singules persequamur, quod non est necesse, nulla propemodum fuit paulo motior gens , quae pro temporum , G' rerum conditione fuas non fanciveris leges, eafque ad formam reipublicae, moresque cujusque populi accommodatas fuum in Codicem non consulerit .

11. Quae apud alias gentes, eadem apud nos legum & juris vieisfitudo. Quonique enim in Italia Romanum stetis Imperium, Roma o jure viximus. Quin eciam sub. Gorbis Regibus non aliis steme, quam Romanis institutis usi sumus, desumpis scilices ex Theodosano posisssum Codice, stove ex Aniami Brevierio, in quem summatim congestas stevant leges Gregoriani, & Hermogeniani Codicis; asque ex Pauli J. C. Seutentiis, Caique Institutionibus, ac novis Constantino

politanorum Principum Constitutionibus.

milites babendi facultatem. Quod quidem institutum ipsis ne dum for-

midolosum, sed exitio fuisse, sero tandem sensere.

IV. Nam ea res Northmannis opportunitatem obtulit subirendi Longobardos, O cautiores smul eofdem reddidit ut diversa se Longo. bardi regnandi forma utetentur. Hi enim Regno potiti Feuda quidem Ducibus suis non pauca tradiderunt; jus autem gladii, ac jarisdictio . omnisque imperii , & militaris posestas denegara Baronibus , quos non ut focios , fed ut subjectos babuerune : sublatifque Castaldis , qui sub Longobardis nimium fibi arrogaverant , Robertus Guiscardus uni fibi universum imperii jus attribuit . Probe enim noverat , non posse bene geri rempublicam multorum imperiis; O, ut Taciti 1. annal. c. 6. fententia ell . Eam conditionem effe imperandi , ut non aliter constet ratio , quam fi uni reddatur . Camdem rationem ceteri Northmanni Principes, ipfeque Fridericus II. Imp. fervarunt : qui quaecumque publici effent juris, fua effe in potestate voluerunt. Publicum autem. & com. mune jus effe jufferunt quod ipfi Constitutionibus suis sanciveruns : bif. que deficientibus, Longobardieum fimul, & Romanum valere praescripse. rune . Ita enim cautum a Guilielmo II. Rege in Conft. Puritatem: Camerarii, & Bajuli ... justitiam ministrare curabunt secundum Constitutiones nostras: & in defectu earum, secundum consuetudines approbatas: ac demum fecundum jura communia, Longobarda videlicer, & Romana, prout qualitas litigantium exegerit : Duumque mirum, ac ferme absonum videri posset, in codem Regno commisceri jura , Romana, & Longobarda, quae genere toto differre putabantur; ferupulum omnem tollunt verba illa ejusdem Constitutionis, prout qualitas litigantium exegerit, quae, ut alii quoque monuere, id denotant, genere scilicee Longobardis jus veddendum Longobardicum, Italicis jus Romanum : ambo enim bi Populi in Regnum fimul coaluerant . Quem morem in Regno quoque Longobardorum fuisse; supra notavimus: atque ab ea ratione Northmannos quoque non abborruiffe, en bac Guilielmi lege noscere lices. Quare eo fensu, pro diversisate videlices C' locorum & personarum jus commune nostris in regionibus valuis eodem tempore Romanum, & Longobardicum quim etiam en Francico jure nonnulla apud nos extitisse apparet. Quae diversa diversarum Nationum jura qui nou animadvertit, in errorem prolabi necesse eft . Leges enim corum Regum babita ratione uniuscujusque illarum Nationum interpretationem accipiune , quas de universis indiscriminatim intelligi nequeunt . Et quod cum primis notatu dignum videtur, Longobardorum inflituta non modo regnansibus Norsbmannis , & Suevis , fed fub Andegavensibus

quoque, O Aragoniis viguere: nec apud nos ballenus suam omnimo amisere authorizatem. Nam licet Carolo V. Imp. tandem sus Romanum universe pro communio subseri cespis; mon pauce tamen adue nostro in Foro extant, quae Longobardico possus jure, quam Romano disjudicantur. Hace, quae suns pervulgata, indicasse necessaria duxi, quo sua affussea bissoriae nostranum segum; us siquido appareat quibus e Populis, quibus que moribus, ingenissque discordibus, atque adeo quam di-

versis e fontibus jus, quo nunc utimur, sit conditum.

V. Primus autem, qui nostras leges unum in Codicem ordine colligeret, Fridericus II. Imp. fuit . Quem Sane Principem Sapientissimuni tos bellorum curae a pacis artibus encolendis minime evocarunt . Dum enim sua Regna, atque Imperium fingulari virtute ab bostibus suctur , & jurisprudentiae fludia bas in urbe primus publice instituit , Cr Conflitutiones Superiorum Regum Northmannorum, antea vagas, O' inconditos , colligendas juffit. Opera enim usus Petri de Vincis , viri ejus actatis doctiffimi, eas breviorem, O faciliorem in ordinem digeflas tribus libris composuit, quorum titulus Constitutiones Regni Siciliz ; edidisque Melphi in frequentissimo Ordinum Conventu anna MCCXXXI. Que quidem Constitutiones , si Hugoni Grotio in Prolegomenis ad Historiam Gotborum credamus, pene omnes fluuns a legibus Longobardorum. Neque tamen eas leges Fridericus fine delectu est complexus . Nam quum minime omnium jura Monarchiae ignoraret , eas duntauat Constitutiones felegit, que Majestatem non minuerent : caeteras autem omnes antiquavit . Principes autem, quorum resulis Couftitutiones , fuere tres Reges , Rogerius nempe , & duo Guilielmi , primus , & Jecundus . Nam Taneredi , & Guilielmi III. Constitutiones inibs referri passus non est , quos scilices un legitimos Principes non agnovit . Practer bas , fuas quoque Constitutiones Fridericus eumdem in Codicem inservit . Extat & gracca ejus Codicis translatio, quae in Parifiensi Bibliotbeca affervatur; indeque non ita pridem buc allatum exemplum . Cajetanus Carcanus Pasch. F. en Regia Typographia an. MDCCLXXXVI, in vulgus emifit . Verum non femper illud convenit cum latino autographo; quin sape redundans est, nec omnes Constitutiones continet. Quod divinare non licet temporis ne vitio, an alsa de cauf-Sa evenerit . Causam autem , quare Fridericiano Codici gracca translatio adjecta sit , minime . ebscuram effe arbitror . Supererant nimirum temporibus ctiam Friderici bifce in regionibus , ficut , G in Sicilia, non parva graccanicae linguae , & eruditionis vestigia : integrae enim Civitates graecis institutis , ac moribus , graecoque fermone utebantur. Quarum in usum comparatam fuisse graecam illam ver-

fionem , ambigi non debet .

VI. Sublait Saevit Principibus., Andagavenses Regnum occupaeurs. Mutata properea regnandi ratione, mibil sere sub bis Regibut
actum, niss de Romaneum Pontissicum volnutate. Quorum enim opera
Regnum adepti sueram, eis pro tauto munere gratium reserve, estima
tumi purium Majessati sidsura, non recussarum. Niss quod Ladislaus
demum se se respicere cooperat, seque non benessicatium, sed summo cum imperio Regem esse ilse intelleuerat. Leges autem, quas ediders,
Capitulerum nomine donuenut, morem scilicer retineutes Regum Fraucorum, unde orit: apud eos enim leges, & constitutiones Capitularia
vocare mos spit. Reges evero suere Carolus I. Or II., Robertus, Robertique ssilius Carolis Calabriae Dun, Johanna I. Regina Roberti Nepris, & Ladislaus. Neque sone comita borum Principum Capitula
bodie vim legis obirment, nis que spivitus Majessias non adversantes.

VII. En Risibut porto, sive formulis Magnae Curiae Vicariae portio quoque nositi Neapolismi juris manavite. Olim nibil aliud erant, quam receptae in Curia Consuctudines, quae produciones, formulas, actionesque forenses, atque omnem ordinem judiciorum moderabantur. Hodie vero vim legis babent. Eosque colligeados, asque ordinandos justis Johanua II. Regima. Houmu vero unum, qui est sumero CCLXXIX. scripsis Isabella Regima, quo rempere Vicaria posestae functa est pro Renaso Rege conjuge. Risus quoque appellantur Placita, sive Arresta Camerae Summariae, quibus Regia posissimum Vestigalia ordine C modo describuntur. Quos virus essi Andreas de Hysernia privata studio congessi, instar samen legum iis capitibus, quae scripta lege immustata non sint, baberi solent.

VIII. Aiqué bis omnibus five Risibus, five essem Conflisusionibus, aux Capitulis interpretationes; & notae adjellae ab ejus aestais fusicios fulis: Quoem tamen operam fusilem, ac inanem fusile, non immersis queri folent. Suis enim illis commentariis onerarums posius molleas legas, quam ornamun. Inani quippe fermone imprudentia utuntur. Sunt verbosi, & prolixi more luo, ut solent in re sutili esse multi, in difficili muti, & in angultia dissusi de alis Cujacius ait. Es qui facem praeferre alis profess funt, misfere spis allucinantur, at densissimi in senebris versansur. Antiquitatis enim, & imperii, publicique juris ignoratione satupicule in supissimor errores prolapses compla, v.u. rijum, v.e., posius ssimabum movecan:

IX. Aragoniis autem Regibus, qui Andegavenses sunt secuti, no-

vum nostris legibus nomen tribuere placuit. Vocasunt enim Pragmitiscas Sanctiones: quam appellationem retinutre deinde Auftriaci, Borbonique Reges wostri ad bac'ulque tempora. Harum Pragmaticaum immania extant volumina. Reges vero Aragonii, qui apud nos Pragmaticas sanctee, bi sum: Alphonsur II, Ferdinandus I., Alphonsur II, Ferdinandus II, OF Friedricus Alphonsur III, Ferdinandus II, OF Friedricus Alphonsur III, Fredinandus II, OF Friedricus Alphonsur III, Frie

X. Post deleos: vero Aragonios Hispani Reges, Aragoniorum nofirorum jure sibi vindicato, Regnum obsinerum: Longinquis idicuto
Dominis parce cousti, previnciacque infescio conditione usi, Proregum
gravem dominationem persulimus. Ex biis sulere Pragmaticas itidem
Feredinandus Catbolicus, ejinfque silia Jobanna III. Quibus successfere
Austriaci, primusque suit Carolus V. Jobanna III. Aragonia ortus, ac
deinceps Philippus II., Philippus III., C. IV., C. Carolus II. Cui
berceliario pure successife Philippus VII. Borbonius, qui Regnum tenuis
ab anno MDCCI. ad MDCCVII. Quo ex rempore Carolus VI. Aufiriacus Germanicus regnavis ad annum MDCCXXXIV. Horumque omnium interna abud nos catas Pragmaticarum numerus:

XI. Donce anno MOCCKXXIV. usi in Cyrilli Elogio enarvacionus, Carolus Borbonius Philippi V. Hifpanici Filius Regnum bellica virtuse partum obtimuis: ac per cum, dum Regibus mon amplius
alienigenis, fed indigenis nobis parcre contigis, datum simul fungularis
Dei beneficio meliori conditione vorum fini regimine. Carolus antem paterna Hifpanine Regna babiturus quum vocaretur, Regem nobis FERDINANDUM IV. Filium, veluti sui erga nos amoris immortale pignus tradidit, quem Dens O. M. fospisem ac felicem nobis serves.
Qui quidem Borbonii Reges baud paucas nobis dederunt Pragmaticas.

XII. Verum praeter os, quos hallems enumeravimus Legum fontes, novus alius non ita pridem, idenque uberrimus accessis nostro juti sons, quales suns Regiae Listerae, quas vudço Dispacci vocamus: quorum ingens numerus sub Reguo Caroli, & Ferdinandi: nam bis Principibus plerumque eo nomine leges conditae, rano Pragmaticae adbibitae; baeque apud nos sus novissimum consultationes, suve ad absensiones. Regis: listeris, sive ad Magistratum consultationes, suve ad absensiones listeres, sive estam ad praesentium libellos reservibis Princeps: atque adto appellari jure possum Reservice Principum, quam quid contineams, quod ad publicam rem, civilemque discipliama previnent. Isaque pluvinum interest noscere utrum cae Regiae Listerae, sive Rescripta generali ne sint, an personalia. Nam si personalia suns. O particularia, quae moupe in privavarum negotiis en Regali indulgentia concessa su nec additum, ut codem jure tensantur ceteri alii omnes; ca tanquam Principis beneficia censentur data personae , civitati , generi , familiae; atque extra eas personas ad exemplum trabi minime possunt. Si vero generalia funt, ea vim legis generalis apud omnes babere non ambigitur. Dupliciter autem Rescripta generalia esse intelliguntur, vel quum nominatim cautum eft, ut id generatim obeineat similibus in cauffis; vel quum in aliqua fingulari quidens cauffa, verum sompliciter, & indefinite praescribitur . Nam licet ad personae petitionem specialiter rescribatur, si vero factis propositis respondetur generaliter, merito in flar legis babentur: atque en iis enempla, & regulae ducuntur ad si-milia definienda; & aequabilis juris ratio baberi poterit. Hujusmodi siquidem Rescripea, sive juris per ea fit interpretatio, sive novum conditur jus, non dubium, quin partem juris constituans. Urraque enim ea porestas utique est penes unum Principem , cujus placita rite promulgata juris babere vigorem, jam pridem definitum. Nec diversa sunt omnia fere veterum Imperatorum Rescripta , en quibus potissimum contextos legimus libros Codicis Justinianei.

XIII. Atque bi funt Principes, qui apud nos Regnum obiimnico teges tulere; hique, fontes, en quibus, velusi en capite fluit univer-fum Jus Neapolisanum, quo nunc utimur. Tanta vero quam facris en-terorum Principum varietas, qui diversis moribus & institutis utentes, diversam quoque suis e regionibus longinquis secum traduxere imperandi rationem; ac tam ingens insuper voluminum strues quum non pofset cuivis non facessere negotium, visum est cujusque aetatis sapientibus necessarium, ne dum opportunum, ut en tanta, tamque diversa as caria legum, O voluminum multisudine seligerentur ea, quae usum baberent, essentque e republica, asque unum in corpus brevius O moderatius componerentur. Primus igitur nostratium Carolus Tappia fuit, qui duobus ab bic feculis, studia aemulatus Antonii Fabri, sive porius Philippi III., cui parebamus, quique eo tempore novim Hispanis dederat Codicem Legum, Jus Neapolitanum digerendum su-scepit, congessitane septem voluminibus, neque bis eniguis, cum boc vitulo: Jus Regni Neapolitani ex Constitutionibus, Capitulis, Ritibus, atque Privilegiis Neapoliranorum, a Carolo Tappia J. C., ac Regio Confiliario compilarum, cum Glossis plurimorum gravissimorum Doctorum , & ejusdem Auctoris . Editum autem Neapoli an. MDCXVIII. ad MDCXLIII. eidem Philippo III. Regi Hifpaniarum · dedicavit . Sed quum opus nullam meruerit ab Rege accipere publicam auctorisatem, private labore, unoque Tappiae consilio, & nomine pro-

diis : arque bard fcio, an ullum ex co laboris levamentum acceperins fludicsi & professores. Patrum nostrorum memoria Cajetanus Argensus Vir ad omnia fumma nasus eamdem curam susceperat . Is enim pro ea qua pollebat, gratia, auctor fuerat Carolo VI. Imp., ut publica au-Borisate per felectos Jurisconsultos Coden Neapolitanus meliori omine conficeretur. Qui tamen flatim ac fuit inchoatus, ignotum qua de caufa, ad irritum recidit: nec ulla postmodum alia de eo mentio. Nostris autem semporibus Francisci Rapollae Reg. Camerae Praesidentis quae olim scripserat de Jure Regni Neapolitani Commentaria Junt edita . Ejusque vestigia secuti alii docti bomines Institutiones Juris Neapolitani perite, ac Scienter Scripfere, quae bodie manibus juvenum non fine emolumento teruntur Johannes autem Donatus Rogadeus non ita pridem magnum opus omnino, & arduum conatus, de illustrando, & digerendo universo, qua late patet, Neapolitani Regni jure publico consilium iniverat, camque selectarum, ac reconditarum rerum copiam congesserat, ut quidquam amplius eo in genere, quod optari poffit, non reliquerit. Edidit primo specimen universi operis, us periculum faceres publics judicii; appulii deinde se ad editionem ipsius operis, & primum tomum typis impressum in vulgus emisse. Sed prope decurso jam spatio constitit, nec summam manum imposuit : ac denique e vivis sublatus egregium opus in publicum nequaquam edidit . Extant esiam num ejus commentaria pluribus voluminibus, etfi, ut narrant, perturbate manu descripta: nam mihi bactenus ea ut viserem non contign.

manu accepta: nam mnis daecense a un objecten non content.

XIV. Debebasur igitur noltri semporis felicitati, ut Cadicem Juris Neapolitani integrum, concinniorique, quam fieri posuit, forma, aque ordine digeflum baberenus. Carolus enim Borbonius
Princeps Hispanicae Juventusis, uti in Cyrilli Elogio narravimus,
quod Regnum apud nos arais shi comparaverat, legibus quoque
muniendem dustit. Is enim sublato Proregum regimne, novom instituis
imperii formam, nova judicia, novos magistratus, novolque judicum
imperii formam, nova judicia, novos magistratus, novolque judicum
decevitais: ac proinde, quad era necesse, novom Codicem Legum condere vissum est opportunum. Austore itaque Bernardo Tamusso the
doctissimo est proinde, quad era necesse, novom mandavis, ut in veteri jure enucleando en immanibus illis Constitucionum, Capitudorum,
serii jure enucleando en immanibus illis Constitucionum, Capitudorum,
serii jure enucleando en immanibus illis Constitucionum, Capitudorum,
serii jure enucleando en immanibus illis Constitucionum, Capitudorum,
decidentes
ambiguitates omnes, atque obsoleta, seligerent duntamat omne id,
quod esse necessariam, atque obsoleta, seligerent duntamat omne id,
spod esse con que esse digestas ordem aliponerent. Hi
serii seriente autores esse segui leges digestos ordem aliponerente. Hi

autem ampliffimi Viri jure suo meriti funt, ut corum nomina ad pofleritatis memoriam bic prodantur. Fuere autem Josephus Aurelius Jamarius Regius Confiliarius , quem initio , boc est antequam Magistratum obsineres Secretarii etiam efficio funttum narrant : Marchio Johannes Anponius Castagnola Aulae Sacri Consilii Praefectus, Josephus Romanus Saeri Confilis Praeses, Xaverius Donatus Auditor Generalis Exercitus, Franciscus Rapolla Regias Camerae Summariae Pracfes , Dominicus Caravita Regine item Camerae Summariae Pracfes, Marchio Francifous Vargas Aulae Sacri Confitti Praefectus, & Delegatus Regiae Inrisdictionis, Marchio Angelus Cavalcante Regine Camerae Summariae Locumtenens, Marchio Dominicus Salomonius Aulae Sacri Confilii Praefellus, & Marchio Stephanus Parritius item Aulae Sacri Confilio Fraefellus. Atque bis omnibus initio praefuit Deminicus Catancus S. Nicandre Princeps ab incimis Regis Consiliis, deinde vero Josephus Pappacoda Centulae Princeps ab insimis item Regis confiliis, ac Pracfectus M. Curiae Vicariae. lidemque non omnes codem tempore, sed aliis alis succedentes eo munere sunt functi. Universi autem ne dum publici , privatique juris scientia, fed prudentiac quoque laude celebraniur.

XV. Horum numero prastantissimorum Virorum, additus Secretarii munere Cyrillus. Verum boc insuper ei imposisum onus, quod uni ipsi, voluti alseri Triboniano, demandatum, ut scilicet unus, de Collegavum tamen sententia, totum opus seorsum perficeret. Quod profesto Cyrillus omnibus usus, quibus pollebat, vel naturae, vel doctrinae, vel industriae praesidiis, multa plurium annorum opera feliciter perfecit, inque XII. libros leges omnes Neapolitanas congessit. Ordinem autem, & rationem agends ab illis adbibitam bane fuife comperimus. Statis diebus convenientibus ipsis, mibi Cyrillus singula promebat quae de quoque legis capite perferipferat : fingulique, stque universi rogati fententiam, quod raum babebant, id uti fandum in tabulas referebatur . Si de re quapiam dubitari consingeret ad Regem referebant ut is quod fieri opus effet juberet . Fervebat interim opus . Sed absoluto Codicis prope dimidio , ( ad Jenti enim libri inivium ventum erat ) latino tentui Italicam itidem, quo nune utimur fermone, versionem addendam placuit universis conditoribus . Sie enim publico bono recle consultum iri existimarunt , si leges ea quoque loquerentur lingua, quae vulgo etiam non lateret . Parere enim en animo legi baud facile quisquam poserit , cujus vim & Sententiam intelligentia cognitam non baberet . Post multam demum pluvium annotum operam Coden felicissime absolutus fuit, inque XII. libros inftar Justiniani, Imp. Codicis tributus, co sclectarum rerum apparatu XXXIV PRAEFATO.
vaiu, C concinnirate, C fermonis elegantia, ut nibil praestabilist
fieri posse videatur. Sed nescio quo sato nec Regia deinde donatus suit austoritate, nec in vulgus emissus. Qua de re usque adbuc inser scri-pra Cyrilli delisuis. Cujus ego inspiciendi quum jam pridem studio stagraffem , nuper quum eum sandem perlegiffem , suli equidem inique animo, quod dintius, quam par erat, unum omnium maxime egregium opus publica luce caruisses. Etenim aut me amor suscepti negotii fallit, aut boc uno nos Opere cum Latinis veteribus de Legum praestantia certare possumus : ceteras autem Nationes omnes , vel eas ipsat , quarum postremis bisce temporibus magna cum laude prodiere Legum Codices , & rerum pondere , & utilitatis ubertate , & orationis dignisate longo intervallo antecellimus. Cepi itaque consilium eumdem bono

publico sypis impressum emistere .

XVI. Quid vero bat in editione Codicis praestiterim , quamque . rationem tenuerim , lectorem liber commonefacere . Omnium primum quoniam ab fexto libro initium suscepit Cyrillus addendi vernaculam inserpretationem, quinque priores alios libros latinos duntanat fine ulla versione reliquit cosdem ego vulgarem in sermonem converti, ipfius scilicet Cyrilliani flyli , quoad facultas fuit , scribendique diligentiam , O purisatem secutus: in quo quid profecerim, aliorum efto judicium. In translatione Italica quinque priorum librorum exornanda boc praccipue meum effe munus putavi , ue adamuffim quidem , & eodem prorfus exemplo fenfum latini tentus ita redderem ut tamen ab ipfa legis fensentia, prous in fonte suo perspectam babui, ne latum quidem unguem recederem. Nulli ideirco peperci labori, ut legis cujusque fontes ipfos, ac facpius non unius legis, fed plurium, quae rem eandem juberent, fedulo consulerem , & perscrutarer . Id quod poriffimum faciendam mibi duxi quotiescunque tatina verba obscuritatem nonnullam , sive ambiguitatem praeferre videbantur: nam quotiescumque id evenit ( evenit autem nec femel ) ipfa legis fententia antiquior mibi, & potior merito fuit . Ceterum probe intellexi quantopere interfit ejufmodi in Gadice fontes ipfos legum, unde quaeque res desumpta eft, accuratins. quam fieri potest, indicari. Quod quia inibi non uno in loco , fed Saepius practermissum animadverti, id ipsum impensius supplendum curavi . Es quia quod exemplar Codiois nactus fum , illud idem fuir , cui Auctorem ipfum singulis in illius pagellis sua manu plura adnotasse deprehendi, ca omnia non parvi esse facienda duni ."In illis enim adnotationibus plura Cyrillus addidit, plura quoque derranit, & delevit, ac non femel integras leges expunsit, ac emendavit, no-

vafque prout praetermissas addi oportere adnotavit : quae omnia nonwisi de Collegii soncentia facta fuisse minime dubito : propierea quod pleraque quotidie in continuatione operis eveniebant, quae melius expensa pro re nata adnocare visum fuit necessarium. Itaque singula illa incerpolata suis quaeque locis adscripsi, summa adbibisa side aeque ac diligentia. Eodem modo quae prius forte omissa, dein ad Codicis cal-cem tanquam suis sedibus adjicienda a Cyrillo adscripta inveni; eadem suis citulis reddidi . At quoniam absoluto jam Codice multa nostris in legibus obvenere, quae prout e republica vifum est, funt abrogara arque inducta, multa item en jure communi ecclefiastico desumpea non ita pridem constituta, praesertim quae ad Ecclesiae persinent enteriorem disciplinam, ur vocant; ea omnia suis notis indicanda putavi ; inque ois notandis fermone fum usus vernaculo , quo scilicer similibus in rebus ufus of Cyrillus.

XVII. Sed quod cum primis monere, atque edicere bic oporter . quamvis Coden ifte institutus fie, & abfolutus non aliter , quam Regis justu; a Rege tamen nunquam fuit confirmatus, nec ulla illi tributa publica auttoritas. Cujus rei illam omnino fuiffe caufam multi arbier antur, quod mutata subinde non une in capite Ecclesiae disciplina, plegaque e Jure Pontificio eum in Codicem inferta viderentur , quas . minus e republica effe, minusque ex usu juris receptioris putarentur. Ego vero iis non affentior. Nam quae ad Ecclesiae disciplinam persinent baud ita multae funt leges, nec eacdem tanti effe poterant, us Codicis editionem remorarentur . Alias itaque repetere licet caussas, quae quum lateant nostrum non erit perscrutari . Quopropter uit privasum Cyrilli opus babendum : ita nimirum cautum. Regio Rescripto. Arque adeo privato nos nune studio Codicem bune typis impressum emittimus . Eumdem tamen reipublicae , ac praescreim Juris Neapolitani Studiosis plurimum profuturum cenfee . Nam quod ad nostra asque tempora nostris in legibus inconditum, G in immensum dis-Spatum, co usque excreverat, ut. pene effet infinitum; totum illud Cyrillus moderatum , & perspicuum in ordinem titulorum dispofuit . Res enim diffipacas coegit in propria genera , ac generibus Suas Subtenuit partes, en scilicet ordine, ut unus arque idem effet earum contentus; ac facile quivis illarum feriem uno veluti intuitu cerneres, O quid noftra in jurisprudentia juris effet expeditius pernosceret. Compositio autem totius legalis disciplinae, ac dignitas, O commoditas orationis inest tanta, ut major a quoquam desiderari non possis . Neque enim , us plerique alii fere omnes Codicum Scriptores ,

ipfeque Tribonianus, abrupta, ac mutilata profert legum loca, & firlha, quod fuisset institum, & saits merosum; sed succum quo adminodo, acque imegram sententiam uninssessifique legis; ac saepius plurium legum simul expriniens, inque orationem suam couvertens, scriptionem adbibet continuam, ae propriam & suam; some sea autem, unde quaeque len promanas, suis locis indicas quod prosectio auctivi saits suis laboriosum; legentibus autem quantopere sit commodium, aique opportunum, non facile dici porest. Neque certe dia ratione possisse cyvilles Cyvillus angussitus volumes contrabere, quae infinitis pene voluminibus continentur. Ut vol boe uno nomine optime ille de nostra suississima quae enostri se commodis meritus suisse dicendus sit.

XVIII. Verum, ut id quod sentia, ingenue fatear, plura boc in Codice deesse mibi videntur, quae de jure publico posissimum cauta suns, quaeque praetereunda non erans. Nibil enim bic constitutum legimus de frederibus, de Regiis vexillis non tradendis exteris , de Regiis Legatis de re militari de Armamentario Regio de portubus O nautis de malis antennisque navium & remis non vendendis, de instruendis per privatos navigiis piraticis adverfus hostes, de non cavendo pro piratis, de non cedendis arboribus, de non capiendis instrumentis rusticis pro-pignore, de administrandis publicis argentariis sive Bancis, de annona, de ponderibus & mensuris, de censu & capitatione, de excubiis nocturnis, de educatione puerorum, de Bulla in Coena Domini, tollenda, de tollendo tribungli inquisstionis, de aguis O aquaeduclibus, de nundinis, de libris Regia auctoritate proscriptis, de magistris opificum, de matrimoniis filiorum familias, de officio depurationis pro sanitate tuenda, de pharmacopolis, de scrificio, deque aliis multis: Hisce inquam de rebus, aliisque quamplurimis , quae, se pauca demas post inde constituta, nostris in legibus praeclare erant perferipta, & vero esiam non minoris momenti babentur, nulla mentio boc in Codice. Atqui operae pretium effe arbitror, fi ea fuis quaeque titulis ordine ac fingillatim prodantur . Id quod nonnisi publica auctoristate fieri omnino convenit : foreque juvat Sperare, ut veluti repetitae praelectionis nostrarum Legum locupletior Codex iterum conderetur. Ita nimirum postulare videntur Regni rationes, it tandem Regis jussu certo jure nobis uti liceret. Hueg sunt, quae Cyrillianum Codicem editurus antequam ad opus ipfum veniamus, leftorem monendum existimavi .

# - JOSEPHI PASCHALIS

INCOMINCIA IL PRIMO LIBRO DEL

# CODICIS

CODICE

LEGUM NEAPOLITANARUM

DELLE LEGGI NAPOLETANE

LIBER PRIMUS INCIPIT
FELICITER.

DI GIOSEPPE PASQUAL

DE FIDE CATHOLICA.

CIRILLO.

TITULUS L

DELLA FEDE CATTOLICA.

LEX I.

TITOLO L LEGGE L

Oiche la fela Criftia-

virtutem componit:

A Religione, che per la fingolar benefizio di Dio Singolar benefizio di Dio Singolar benefizio di Dio Singolar per la fingolar del compone a vivitì: ed escollecata, non può ficura esfere la Repubblica, se ad un medessimo se per la qual cosa coloro, che si dipariiran-qual cosa coloro, che si dipariiran-

quodque humana felicitas tota pofita est in virtute, incolumis esse Respublica nisi salva Religione non potest. Si qui igitur a catholica Fide desciverint vel una re,

•

re , ii , quaecumque sit hacresis , publici criminis rei funto (a): ac, postquam Episcopi in sua quisque dioecesi de haeresi cognoverint . eosque frustra admonitos, & refra-Starios tanquam Ordinarii, & via ordinaria damnaverint, poenae subjaceant publicationis bonorum per Magistratus laicos in Fiscum redigendae, (b) Neapolitanis etiam civibus irrogandae, aliifque itidem poenis jure civili in haereticos constitutis. Eaedem poenae maneant dolosos receptatores haereticorum, si tamen hi jam suerine judicati.

(a) Ex Conft. inconsutilem . Ma non fi ? eisenuta la jona della morte espressa nella Cossituzione, il perche pare, che cotesta pena riguardo i foli Patareni, come ancora perche d gran tempo, che le Leggi de Principi Cristiani non junifecno di morte pli eretici, fe non fieno congiunti col delisto della erefia altri gravi delitti , ande fi jerturbi lo Stato . (b) Ex Tract. inter Boned, XIV., & Rep.

tab. anno 1741. c. 6. nu.1., O :# Prag. 3. de

immunit. Neap.

## L. II.

(a) Qui a Fide omnino defecetint, iis publicatio bonorum, licet Neapolitani cives fint, aliaeque juris communis poenae comminentur: defertoribus autem sive voti per ordinis facri susceptionem fa-Eti, five regulae, quam in facro aliquo fodalitio funt femel folemniter professi, successio, quae-

no dalla Fede cattolica, eziandio in un piccolo articolo, sieno rei di pubblico delitto . E però , poiche i Vescovi nelle loro Diocesi , come Ordinari, e colla via ordinaria, averan formato loro addoffo il proceffo, fe, ammonitigli, e non ubbidendo. gli averanno come eretici condannati, qualunque fia l'erifia, foggiacciano alla confiscazione de'beni, da farfi da Magistrati laici , e alle altre pene conflituite dal juscivile contro gli eretici; ne di queste pene sieno esenti i Napolerani . Le medesime pene attendano i frodolenti ricettatori degli eretici già condannati.

(\*) La Giunta come fu al VI. libro di quefto Codice , desermino , che tutto quelto fofe da scrivere nella latina, e nell'italiana favella. Predentiffimo at vifo . Finche le Leggi non parleranno nella lingua, che fia da tutti intefa, mal potranno esfere da tutti ubbidite. Impose adunque al Civillo, che in ambedue queste lin-que terinnanzi lo distindesse : ed egli da quel Junio così fece . Ma dipei non reco mai nell' idioma volgare i primi V. libi . Ora dunque, perche l' Opera non fia imperfetta , ba quelle tradotti l' Appocato Elia Serrao .

## LEGGE II.

A coloro, che averanno del susto abbandonata la nostra Santa Fede, eziandio che funo Napoletani, s'intimi la confiscazion de beni, e le altre pene ordinate dal jus comune. Ma a quei, che, apostarando, lasciano i Sacri Ordini, o le Regule, che folennemente ban professate, si niegbi il jus del succedere, que alia juris civilis sunt, abdicentur.

(a) Ex Confl. Apoflatantes, & ex cit. Prag. 3.

#### L. III.

(a) Turcis, maurisve baptizatis cum turcis, maurisve non baptizatis commercium habentibus magnum periculum est, ne hi illos in nefandam fect.im rurfus traducant . Ut tanto malo occurratur vetetur, ne ulla inter eos sub quovis amicitiae, cognationisve praetextu techi, lecti, mensae, linguaeve communio sit, excepto si casu obvii in via pauca quaedam loquantur inter fe, non tamen confistant, vel congrediantur . Turcae, maurive five baptizati, five non baptizati si primum commiferint in hanc Legem , trireme ad quinquennium : si fecundum, trireme, dum vixerint, puniantur. Ii etiam turcae, maurive trireme in perpetuum damnentur, qui turcis, maurisve baptizatis re, verbove injuriam fecerint ex caussa fuscepti baptismi.

(a) Ex Prag. 1. de commerc. int. turc.

(a) S. I. Porro quod interdum turcae, maurive Christianorum servi, suscepto baptismate, libertatem dari fibi a dominis curant : tum in patriam reversi ad paganitatis indere, e le altre azioni, che nascano dal jus civile.

#### L E G G E \* III.

Permettendos, che i turchi, ed i mori battezzati abbiano commercio co'turchi, o co'mori non battez. zati , sarà pericolo non costoro richiamino quegli all'antica nefanda credenza. Perche, volendos ovviare a tanto male, non sa loro permesso sotto qualunque pretesto di parentado, o di amicizia di comunicare inseme, ne di abitare, ne di dormire , ne di mangiare , ne di ragionare, salvo se, incontrandoss a caso tra via, non si dicano poche parole, fenza altrimenti fermars, o prendere un medesimo cammino ragionando. Quei turchi, o mori battezzati , o non battez. zati, che averanno a questa legge contravvenuto, la prima volta sieno condannati alla galera per cinque anni . la seconda alla galera perpetua'. Similmente sieno a perpetua galera condannasi quei mori, o turchi , i quali , a cagion del ricevuto battesimo, faranno ingiuria alcuna o con fatti, o con parole a quei turchi, o mori, che si faranno battezzati .

S.I. Ma poiche le più volte avviene, che i turchi, ed i mori nostri prigioni, ricevuto il battesimo, fanno opera che i loro signori diano loro la libertà, e dipoi, vitornainsaniam redeunt; ne tanta Fidei Christianae injuria fiat , eos ab hac Urbe, aliave hujus Regni parte abscedere veretur, non data a Rege ejus rei venia in scriptis. Si injuffu Regis abscesserint, prehenfi retrudantur in fervitutem : ac si quis Officialium eos abire fit paffus, ducatis mille, aliave pro arbitratu poena multetur. (b) Ut autem fraus longius absit, turcae ifti . maurive manumissi intra decimum a manumissione diem fistant se praesentes (c) Regenti M. Curiam, Praesidibus Provinciarum, Commissario Campaniae, Juridicisve locorum, nomen, & cognomen quemque suum, ac patriam edituros , authenticasque manumissionis literas exhibituros , trireme , fi huic officio defuerint , pleclendos. Juridici locorum de re tota scripto referant ad Regentem M. C., ad Praefides Provinciarum, Commissariumve Campaniae: hi autem ad Regem.

(a) Fx Prag. 1.d. fervis manumif.

ri alle patrie loro , ritornano alla follia del lor paganesimo, perchè non sia così grave oltraggio fatto alla nostra Fede, sia loro vietato di partire di Napoli , ne di verun altro luogo del Regno, fenza la licenza in iscritto del nostro Governo. Se, non permettente il Re , fi fard alcuno partito, e poi fard di nuovo prigion fasso, risorni alla schiavità. Se alcun Ufiziale permetterà , che alcuno si parta Senza simigliante licenza, sia dannato in mille ducati , ed in altre pene ad arbitrio di Sua Marfia . Perchè si evitino le frodi, cotesti surchi , o mori resi franchi , infra dicci giorni dal di della ricevuta franchigia si presentino al Reggente della G. C. della Vicaria , od a' Presidi delle Provintie , od al Commessario della Campagna, od a' Giudici de luogbi, e diano in nora il loro nome, il cafato, e la patria , ed esitts scano autentici documenti della ottenuta libertà . Se mancheranno di far ciò, sieno condannati alla galera. I Giudici de' luogbi delle predette cose facciano velazione al Reggente della Gran Corte , a' Presidi delle Provincie, od al Commeffario della Campagna; e questi il riferiscano a Sua Maeftà .

<sup>(</sup>b) Ex Prag. 2. red.
(c) La Pram. Ldice, nella Regia Cancellaria.
Ma si è adattata la lorge alla region de tempi presenti, o si è distesa a tutto il Regno.

De Ecclesiastica disciplina (a).

## TITULUSIL

## LEX L

Uisquis Sacerdoti Eucharistiam deferenti occurrerit, quamvis equo, curruve vehatur, humi genua submittat (b).

(a) Dogo i di, in cui ficampilene il prefere Codere, la Dictima Eccifiglica pia mai via ria di molte imalimamenti in più puni via divienti, e divienno il monti ciaridivienti, e divienno il monticio vi molto icggi. e Diffacco: i quali di monticio mano fi anderanno nel loro linghi divifando (b) Es Prag. uni de cui, Serr. Esch. esch.

#### L. II.

(a) Quod Benedictus XIV. Pontifex Maximus paupertatem commiferatus eorum, qui illiberali aliqua arte fibi quaeritant victum, eos certis diebus festis operari permisit : ut . quibus dicbus operari non licet , ii fanctius colantur , jubeatur , tabernas , atque officinas per eos dies occludi, exceptis is, quas, ut lumen habitantibus necessarium habeant, patere est opus; ifque, in quibus neceffaria ad vitam vendustur. Iisdem diebus caveant circulatores, ne in publicum prodeant ante xxII. horam. Qui semel contra secerit . is carcere coerceatur per diem unum : qui pluries, is, quot vicibus contra fecerit, per dies totidem carcere contineatur. Quantum vero ad officinas, ac taber-

nas,

Della Disciplina Ecclesiastica .

## TITOLOIL

## LEGGEL

Hiunque si scontrerà nel Sacerdore, che porta la Santa Encaristia, comeche vada in cerrozza, o a cavallo, scenda, e si inginocchi.

#### LEGGE IL

Avendo il Pontefice Benedetto XIV. avuta compassione di coloro, che si vivono colle arti manuali . permife loro di poter lavorare in alcuni di testivi. Affinche dunque gli altri di, in cui non è permefso di faricare, sieno più religiosamente offervati , tutte le bottegbe in questi di si chiudano interamente, eccesto quelle, che, non avendo altro lume, fa mestiere, che't ricevano dalla porta, e quelle, ove s vendono le cose neceffarie alla vita . I camambanchi, e i cerretani in questi di non escano in Diazza ad ismaltire le loro robe avanti le .xxII.ore . Chi contravverrà, la prima volta sia punito col carcere di un dì : chi averà contravvenuto più volte soffra il carcere di tanti di, quanti averà contravnas, quas occludi justum est, tum demum esse placet poenae locum, si qui aut operantur, aut vendunt, adh uc stagranti crimine deprehendan tur.

(a) Ex Prag. an. 1749. diei 3. Januarii .

S.I. Toto itidem quadragesimae tempore circulatores, finambuli, histriones, aliive quiliber ludiones sua quisque arte abstineant, easdem poenas, nisi abstinuerint, da turi.

§. II. Poenarum islarum executores sint in hac Urbe Vicomagistri in sua quisque regione, ex praecepto tamen Magistratus delegati in eam rem: extra hanc urbem Administratores cujusque Universitatis mandatu Juridici ejus loci,

Sill.lidem Vicomagiltri, Adminiltratoresve Univerfitatum praefto fint Parochis, inftentque patribus, matribufque familias, ut
tuos liberos utriufque favus, quos
domo exire non dedecet, doctrinae Chriftianae addicendae gratia
dd Ecclefias mittant. Si inflando
nihil profecerint, id deferant Vicomagiltri ad Magiftratum quo
eft in eam ren delegarus; Adminiftratores ad Juridicos locorum,
ut re cognita flatuant, quod videbitur expedire.

§. IV. Jam vero eos tantum placet in matriculam artificum referi, tantumve eas pia dotium fubfidia habere, qui, quaeve doctrinam Criftianam probe fciant. Si fec: venuso. Quanto alle bottegbe, che fi è ordinato di doversi chiudere, allora sarà luogo a cotesta pena, quando i trasgressori si troveranno in atto lavorando, o vendendo roba.

§. I. Sotto la medessima pena ne' di della Quaressima i cantamban-chi, i ballevimi di corda, gli strioni, ed altri simiglianti giocolari si assenzimo dalle loro mimiche rappresentanze.

S.II. Gli esecutori di coteste pene in questa Città sieno i Capitani di Strada ciasscumo nella sua ottina, di ordine però del Magistrato delegato: nelle Provincie siemo gli Amministratori del Comune di ordine de' Giudici de' luogbi.

S. III. I medefini Capitani delle Università diano prento ajuto a Paracobi, e follecivino i padri, e le madri, perchè mandino i figliudi e, cui non difrovorerà di uscire di casa, alla Parrocchia ad imparare la Dottrina Cristiana. Se di cotali premure niun pro trarranno, i Capitani di Strada il riseviscano a Magistrati delegati, e gli Amministratori a Giudici de luogbi, perchè premano quegli espedienti, che parranno piu opportuni.

§ IV. Coloro poi possano ottenere le marricole delle urti, e quelle sanciulle possano godere de pii sussifi dotali, i quali, e le quali sieno bane istruiri uella Dottrina Cristia factum, Magistratus a Rege delegatus in eam rem partes suas interponat.

§ V. Demum feminis, in quarum difciplinani puellae traduntur, non ante aperiendi ludi venia detur, quam eas doctrinam Christianam constiterit percallere.

§. VI. Epifopi, si contra fieri, quam hac Lege est conflitutum, aut si quo casu exfequendae Legis occasione mali aliquidi enacia aninadverterint, referant ad Regem, de ea re, ut locorum, perfonarumue ratio poslulaverit, provisirum.

#### L. III.

(a) Si quis in excommunicatione per contumaciam perstiterit ultra annum, de ea re Episcopus, qui excommunicavit, aut fucceffor, aut vacante Sede Capitulum referat ad Regem . (b) Excommunicatus pecuniam, quantam Rex arbitrabitur, inferet fisco : nifi fe intra id tempus appellationem fuisse legitime profequatum, absolutionemve petiisse secundum Ecclesiae ritum, eamque Praclatum Ecclefiae docuerit denegaffe . Quod fi is alterum annum in excommunicatione perstiterit , duplo luet ; crescetque semper poena in singulos annos. Quibus etiam accedant na. Quando fia altrimenti, il Magistrato delegato farà quel, che conviene.

S. V. Alle donne finalmente, che aprono scuola per ammacstrare in checchessia le fanciulle, non prima si dua la licenza di poserle aprire, che faran costane, se essentiamente istruite nella Dostrina Cristiana.

S. VI. I Vefcovi, se consscranno, che si contravvenza a questa legge, o che in esequendola nasca peravventura alcun inconveniente, o disordine, ne facciano relazione a Sua Maesta; dalla quale si prenderanno i convenevoli provvedimenti, secondo la condizione della persone, e de luogbi.

#### LEGG.E III.

Se alcuno , come farà stato legittimamente fcomunicato, con oftinazione persisterà un anno nella Scomunica, il Vescovo, che l'averd scomunicato , o 'l successore di . lui od al tempo della vacanza della Sede il Capitolo, ne faccia relazione a S. M. Lo scomunicato, le non dimostrerà di avere legissimamente appellato della sentenza della scomunicazione, e di avere in quello spazio dell' anno l' appellazion profeguita, o di avere domandato de effer secondo il rito della Chiefa ricomunicato, e di averglielo il Vescovo negata , sia dannato in santa quantità di denaro

poenae corporales prout ratio poflulabit (c).

(a) Ex Car.item flatuimus, quod fi contingat.
(b) Ex Car. fi quit in excommunicatione.
(c) Si muit qualche cofa del Caricolo del
Re Carlo II. fer un Diffaccio del di 12. di
Asofto 1752., che fu diretto alla Giunta.

## L. IV.

(a) Quod Canones maribus non permittunt fine venia Superiorum ordinariorum accedere ad moniales, nisi fint intra certum gradum cognationis, fecundum rite receptam cujusque loci disciplinam; si quem ulteriore gradu constitutum, non impetrata in scriptis venia, eo accessific constiterit, is, cujuscumque conditionis, dignitatisve fit, & quodcumque cauffetur, pecunia, aliaque poena multabitur arbitratu Regis . Si cujus domum fugitiva monialis venerit, hanc ille quamcautiffime custodiat, remoue statim nuntier ad Judicem competentem. In eum, qui fecus fecerit, pro merito statuetur.

(a) Ex Prag. 3, de monial. Ma qualche cofa fu mutata per lo fudd:110 Difpaccio.

### L. V.

(a) Est sacris Canonibus constitutum, matrimonia non clam, sed factis antea denunciationibus, & pagabile al Fisco, quanta parde a S. M. Che, se un altro anne persissente al la somunicazione, paghi una doppia pena pecuniaria, la quale moleipsichi ciascun anne si regione della dimoranza nella scomunica. Alla qual pena pecuniaria non sarà dissunta la corporale, che parta piu siusta.

### LEGGE IV.

Poiche per gli Canoni è flatuito, che niun maschio senza licenza de' Superiori Ordinarj , non poffa andare a partare alle donne monache claustrali, salvo se egli non fia di quelle parente ne gradi Stabilisi secondo le varie con: sucrudini de' luoghi; se alcuno non parente nel grado prefato, senza prendere la licenza in iscritto, anderà a quelle, di quelunque condizione, o dignità egli fard, e non oftante qualunque cagione, fin punico di pena pecuniaria , e di altre pene ad arbitrio. Se avvengo, che alcuna monaca, fuggirafi del Monistero , si ripari alla casa di chicchesfia, questi diligentomente la custodisca , e senza dimora ne dia l' avviso al Giudice competente . Se fara altrimenti , fia fecondo suo merito gastigato.

### LEGGE V.

Egli è disposto da sacri Canos ni, che i matrimoni si debbano celebrare palesamente, e colle prece-

Commonly Cladele

interpolito decreto Curiae Iudicis Ecclesiastici ordinarii , & apud proprium Parochum celebrari oportere . Secundum haec Canonum praecepta, ne clandestina matrimonia contrahantur, vetetur. Claudestina matrimonia contrahentes, si nobites sint ducatis quatermille (b): si plebei, ducatis bismille damnentur : cuius fummae dimidiam vir, dimidiam alteram mulier fisco pendat : hoc plus alias corpore luant poenas pro Regis arbitrio: iisdemque pecuniariis, & corporalibus poenis subjiciantur, qui scientes volentes nuptiis istis seu testes adfuerint , feu operam adcommodaverint quoquo modo . ( c ) Demum nati ex clandestinis marrimoniis, (d) si haec talia fint ut jure Canonico pro nullis habeantur, nec ab intestato succedant patribus, matribusve fuis nec testamentis eorum heredes scribantur.

(3) Ex Prag. un. de matrim. contrah. (b) La pena, flatuita nella Prammatica, è ducati dumila per gli nobèli, e ducati mille per gl'ipnobèli. Si nimò forse dalla Giunta di crisscessi quella ser la ragion de'tempi.

(c) Ex Conft. fancimus de matrin. contrab. (d) A coresta fola fiezie di clandestinità si è vistretta la pena, che segue. La altre pene della Cost. son cessure dopo la Pram. un.

#### L. VI.

(a) Ecclesiasticos ab omni avaritiae suspicione quam longissime abesse, Canones jubent. Ergo quod faciunt quidam Parochi, & sodali-

cedenti dinunzie, e dinanzi al proprio Parroco, e con decreto dell' Ordinario . Perloche, fervandofs cotesti Canoni , non si contraggano perinnanzi matrimoni clandestini . e contraendos, oltre alla corporal pena ad arbitrio del Re, i nobili uomini incorrano la pena di quattromila ducati, le altre persone di duemila; la qual fomma si pagbi al Fisco per metà dall'uomo , e per metà dalla femina. Le medesime pene attendano coloro, che volontariamente o faranno stati testimonj , o comecbessia averan tenuto mano a così fatte nozze. In fine quei , che saranno nati di clandestine nouze, ove queste sian tali che per ins Canonico debbano viputarsi nulle, non possano da padri , e dalle madri loro effere feritoi eredi , ne succeder a quegli ab intestato.

#### LEGGE VI.

Vogliono i Canoni, che gli Ecclessafici sieno immuni del sospesto di qualunque avarizia. Il perchè i Parrochi, e le confraternite de ahe-

tates nonuillae clericorum funerandis corporibus addictae, ut plus exigant funeris, & fepulturae caufa, quam Canones ferunt, id fieri, omnino prohibetur. Multo mus ferendum eft, quod fodalitates illae contendunt, jus fibi effe, invitis etiam conjunctis defunctorum, exequiis intereffe. Sit igitur cuique liberum, eos Ecclefafticos ceculares, regulares pue ad funus vocate, quos commode poteft, aut vult, dum tamen interfit Parochus.

(a) Fu Grgtiit diei 20. Febr. , & diei 27. Aug. an. 1712.

### L. VII.

(a) Clericis, allisve Ecclessasticis per Gonones non licet fecularia tractare. Clericis igitur jus non sit postulandi apud laicos judices, nisi pro se ipsi postulent, aut pro Ecclessa, cui gratuitam debent advocationem praebere. Praeter istos casus (b) non exaudiantur.

(2) Ex Prag. 2. de profiul., & ex Reg. lit.

(b) La pena pecuniaria imposta dalla Pr 2. non si è mai osservata, nè può del rutto convente a' tempi presenti. Si è ssimuato bastare proibirs, che si dia a' Cherici udienza, come de Religiosi si duce nella Pram. 4.

(a) § I. Multo minus exaudiendi funt homines facro cuiliber fodalitio addisti, fi laicorum lites, aut negotia procurent. Si quid

cherici fratanzari, i quali attendono al seppellir de' morsi, non osino di riscuotere a cagion di esequie , o di sepulsura più di quello , che per gli Canoni è disposto. Molto meno è da permettere , che vaglia a' fratanzari il diritto, che presumon di avere, di posere intervenire all'esequie, eziandio conero voglia de' congiunti de' erapaffati . Launde fia rimeffo nell'arbitrio di ciascuno chiamare a' funerali de' suoi quéi del Clero Secolare, o Regolare, che più gli piaceranno, o gli torneranno comodi. purche non vi manchi il proprio Parroco.

#### LEGGE VII.

Essendo à Cherici, e alle altre persone ecclessaliche vierato da Canoni di trattare le cose secolaresche, non sia loro permesso di careche, non sia loro permesso di piatrie dimani: a Gindici laici, salvo se non intercedano per se, o per le loro Chiese, nel qual caso non possono da quelle pretendere solario, o mercede altuna Fuori di cotessi cassi non si dia loro udienza.

S. I. Medesimamente non si dia udienza alle Persone Religiose, le quali presumessero di proccurare, e di trattare le liti, ed i negozi quid vero ad ipsum sodalitium spectet, id illi bona cum venia Praelatorum suorum exsequantur: fed non ante exaudiri eos placet, quam de Praelatorum venia scripto consisterit.

(a) Er Prog. 4. rod.
(a) §. II. Ita quod quibuldam
Regni locis retro obtinuit, ut
actitunandis agris, agrorumve frufibus Eccleitafici homines adhiberentur, id in posterum ne fiat.
Proinde Regni Curiac quum Regiae, tum Baronales non aliorum
peritorum, quam laicorum judicia admittant, ettamfi utreque
pars in Ecclefiaficos confenerita.
Contra faßum pro infecto habea-

tur .
(a) En Reg.lit. diri 21 Jun. an. 1755.

(a) §. III. Quovis itidem seculari officio, quo juris dicundi, judicandive potestas continetur.& quavis publicae, privitaeve rei non ad Ecclesiam pertinentis administratione, etiamsi expers jurisdictionis sit, Clericis, aliisve Ecclesiasticis personis, ipsis etiam Equitibus Hierosolymitanis in demanialibus, . baronalibusve locis fit interdictum. Barones, si quos corum elegerint in Juridicos locorum fuorum, ducatis v. mille, aliaque poena, pro rerum, personarumque circumstantiis, luant. Suadet id cum Ecclesiastica disciplina, quae homines id genus curare fecularia non patitur, tum ea ratio, quod

de' secolari. Se accaderà di dovere attendere ad alcuna saccenda de' loro Conventi, ssia lor permesso di farlo; ma non prima seno ammessi ad agitara, che dimosseranno la licenza de' lor superiori in sscritto.

\$.11. Effendoss peraddietro in alcuni luoghi del Regno introdotta la
cuni luoghi del Regno introdotta la
confuetudine di adoperare gel Ecclesastici alle sime de' fondi, e de'
fritti di quelli, non sia perinnanti questo più tollerato. Laonde le
Corti Regie, e Baronali non annmettano altre estimazioni, che
quelle degli estimatori secoloni,
ancorchè i litiganti consensissen
alcun Ecclessassico contravvenendossi, nullo, ed invalido sia l'atro.

S. III. I Cherici, ed i Regolari, ancorche fieno Cavalieri Gerofolimitani , non sieno ammessi ne' luogbi baronali, o demaniali ad ufizi niuni, ne a render giustizia, ne all' amministrazione di cofa niuna pubblica , o privata, eziandio fenza giurifdizione, falvo fe quella non appartenesse alla Chiesa . I Baroni, ch' elegeranno alcuno di costoro a giudice delle lor terre, pagbino la pena di diecimila ducati, ed altre pene ad arbitrio, secondo le circostanze delle persone, e delle cose. Porta ciò seco la disciplina della Chiefa , la quale non permette, che i Cherici curino le cofe secolaresche; e'l persuade an-B 2

quod quum illi jurististioni Magistratuum laicorum non subjiciantur (b), facile possunt improba spe impunitatis in officio, aut administratione liberius graffari.

(a) Ex Prag. un. de Ecclef. perfon.
(b) Me oget per tutte le azioni reali, e per le azioni perfonali civili gli Ecclefiastici sono foggetti al Giudice laico, come più largamente appresso si dirà.

(a) § IV. Ex diverfo temperare fibi laici debent ab iis, quae propria funt Ecclefialticorum. Caveant igitur, maxime potentiores, ne facris electionibus, collationibusve beneficiorum, aliisve id genus fe immifceant directo, au collique. Qui fe immifcuerint, nifi eos jus patronatus, aliudve privilegium defendat, pro facti modo punientur.

(a) Er Cab. item flatzimus , quod Officiales, Comites, Oct., & ex Prag. 2. S. 6. de cler. felv.

De SS. Ecclesiis, aliisque venerabilibus domibus, & de rebus, ac privilegiis earum.

## TITULUS III.

Ecimae (a) Ecclesis solvantur, . qui bus mosque est. Laicos, quibuscum agi condictione ex hac Lege fas est, si contra jus moremque solvere detrestaverint , Magistratus solvere compellant invitos (b).

(a) Ex Cap. it in flatoimat, quod Comites, Barones Oc., O ex Pr.2. § 2. de eler. selv. (b) Si è derogato a questa legge per la cora la ragione : perciocchè , non essentiale catali persone sommelse à Magistrati secolari, di leggieri colla rea speranza dell'impunità , possono commettere negli usizi, e nelle amministrazioni de gran mancamenti.

§. IV. Per l'opposito i Laici de guelle cofe, ; le guali à foit Ecclesassiti appartengano. Il percè egimo, e massimamente le persone potenti mon s'intiramente le persone potenti mon s'intirationamente nelle facre elexioni, e nelle collexioni de benefizi, od in altra cofa simigliamer. Se alcuno intramentera, ove mon abbia diritto di padronato, od altro privilegio, sia a tenor del sato punivo.

Delle Sacrosante Chiese, e degli altri Luoghi pii, e delle cose, e de' privilegi di loro.

## TITOLO III. LEGGE I.

SI pagbino alle Chiefe le decime fecondo la raginne, e la varia confuetudine de lunghi. Se i Laici, cui in virul di questa legge porto lopra ciò moverfi lie, rifitateranno di pagarle, il Magistrato gli stringa exiandio contro lor voglia.

LEG-

general Diffaccio del al 25, di Luglio dell' anno 1772, per eni è stato posto nell' arbitrio delle Università, e de popoli o di affegnare a' loro Parvochi la congrua di cento ducati, o di feguitare a pagar lero le deteine.

#### L. II.

(a)Ne Ecclefias, Monasteria, aliafve venerabiles domos donais fixa ut reflamento o codicillisve relistis defraudari contingat, Notarii intra diem xv., ex quo confectae funt scripturae, aut, si clausae, obsignataeque sint tabulae, ex quo hae apertae funt, rem denuncient carum domorum Praescellist si nod enunciaversint, multentur ducatis CCC., quorum tertia pars delatori: tertia venerabili domai, conatum, relichume erat, nec fuit denunciatum: tertia sisco cedet (b).

(a) Ex Prag un, de leget, pite.
(b) Querra legge, ed altre finiti non ban più luevo per le generale Diffaccio del di 9, del unif di Settembre dell'nung 1769, e per dividifiguanti, per gli quali, rimovandoli le anticio leggi del Regno, fi è vietato alle Obicfe di fat movoù acquitit.

#### L. III.

Benedičko XIV. Pontifici M. & Carolo III. Rege nofito (a), tračka tu habito, placuit, bonis quibusdam Ecclefiarum, aliarumve venezablium domorum, Clericorumve immunitatem publicorum onerum omnino, aut ex parte fervari: alia eodem cum bonis laicorum jure conferi: atque ira juseito.

#### (A) Ex Tradla: . an. 1741. cap. 5.

## LEGGE II.

Perche non fi faccia frode alle Chiefe , ed a Monasteri , e agli altri Luogbi più in ciò , che fara loro donato, o comecheffia lasciato per testamento, o per codicillo, i Notai nello spazio di quindici giorni dal dì , che faranno state le scrissure rogate, o trattandoss di restamenti chiusi , dal di , che s fard fatta l'apertura di quelli, diano la notizia di cotali lasciti a Superiori de'luogbi. Qual mancasse di darla, fia dannato in trecento ducati, de quali la terza parte fidia al dinunziante; la terza parte al luogo, a pro di cui erafi fatto il dono, od il lascito, e non Je gli era dato l'avviso; e l'altra terza parte al Fisco.

### LEGGE III.

Poichè col Concordato, fatto tra il Pourefice Benedetro XIV., el' nosftro Re Carlo III., fu convenuo, che alcuni beni delle Chiefe, e degli altri luogbi pii, e de Cherici od in tutto, od in parte sieno immuni dalle pubbliche gravezze, sia condizione, che per gli altri beni sieno caetasi a simplianza de laici. LEG.

## L. IV.

(a) Quod mendici in frequentissima hac Urbe, & maxime in Eccle fiis aberrantes gravem adferre mo lettiam folent: quodque eorum non nulli magis impatientia laboris, inertisque vitae studio alimenta fibi emendicant, ptochotrophium extrui placuit, eosque illuc cogi alendos. Quum vero in eam rem magnos, perpetuosque sumtus fieri necesse sit; quo tempore homines testamento, aliove modo universaliter cavent de rebus suis , hos humane, ac prudenter admoneant Notarii hujus Urbis , Regnique , ut aliquid ptochotrophio illi relinquant; ac , ne defint officio , in extrema scriptura adnotent monuisse se, illosque hanc illamve rem , quantitatemve , aut nibil reliquisse. Si id facere neglexerint, primum officio per annum: secundum officio per annos duos : tertium aliis majoribus poenis arbitratu Regis multentur.

(a) Ex Prag. diei 1. Febr. an. 1753.

### L. V.

(a) Quisquis invenerit in hac Urbe, suburbiisve puerulos, puellulasve aberrantes a parentibus, quorum proloqui nesciunt nomen, domum-

## LEGGE IV.

Essendovi in questa popole-Sa Città di molti poveri, maffimaquali, vagando, e mente per le Chiese, sogliono essere di molta noja alle persone; e poiche molti di loro si danno ad accattare più per abborrimento al lavoro, e per menare una vita oziofa, che per altro, fi è edificato l' Albergo de' poveri, e si è stabilito, che in questo sieno coresti accastoni rinchius, ed alimentati. Ma poiche al mantenimento di questa grande opera di necessi. tà dee molto, e continuamente Spenders, i Notaj di questa Cirrà, e del Regno per gentil maniera insinuino alle persone, che fanno universal disposizione de loro beni, di lasciare alcuna cosa al detto Albergo. Ed offinche non manchino di questo dovere, nella fine delle loro scritture notino, se aver fatta l'insinuazione, e di effersi lasciata, o no, alcuna cofa, o quantità. Se mancheranno di far ciò, la prima volta sieno sospesi dell' ufizio per un anno; la seconda per due; la terza sian puniti con altre pene maggiori ad arbitrio del Re.

## LEGGE V.

Chiunque troverà per Napoli, o ne' fobborghi fanciulli, o fanciulle, i quali, fmarriti da' padri loro, nen fappiano divifare il nome, e ve; fi parentes ignoret, cos, casve ad nofocomium, quod dicitur incurabilium, continuo adducat: quique nofocomio illi praefunt, cos, casve, donce de parentibus confliterir, inibi fervent, alantque. Si quem legitime fuerit probatum, puerulos iflos, puellulafve illuc fcientem non adduxiffe, is trienni relegatione, aut trireme prodiverfa conditione damnetur. Hace eo cauta funt, ut quo ii, caeve loco effe facile poffint, parentes fciant.

(a) Ex Prag. un. de infant. perdit.

#### L. VI.

(a) Placet, privilegia, & jura omnia, quae Regum Neapolitarum liberalitas Ecclefis infulfir, fi hae in eorum possessimi quae non folum titulo, fed etiam possessimi possessimi ne controversiae fint, has quamexpeditissime finiri apud Magistratus laicos; (b) nis si qua pertineat cognitionem Tribunalis Mixti.

(a) Ex Capirem flatuimus, quod privilegia, & ex Prag. 2. S. 9. de cler. felv. (b) Ex cir. Traff. cap. 9. n. 20. la cafa di quelli, qualora non faprà ancor egli il nome de'medefimi, li meni fenza dimora all'Ofpedale degl'incurabili, ove fiewa fevrati, e pafeiuti per fino che non fi trovveranno i padri di loro. Se colred giuridicamente, che qualcuno di propsifio abbia mancato di tanto fare, fia relegato, o dannato alla galera per tre'anni fecondo la fia condizione. Si è quello stabilimento fatto, acciocchè i padri, e-le madri sappiano ove trovare i loro figliudi, qualora per isciagura gli finarrisfero.

## LEGGE VI.

I privilegi, e tuste le prevogative, le quali con malta profusione sovo state da Re
Napolesami alle Chiese, rimangam
ferme, e ne loso vigore, purché
semo esse el loso vigore, purché
semo esse el los vigore, purché
semo esse elle sido, o del bosses
dispuara ede sisolo, o del bosses
dispuara ede sisolo, o del bosses
mamente dimanzi a Giudici laici,
purchè non si tratti di cose, le
quali appartengano alla cognizione
del Tribunal Misso.

Monachis , & Collegiis Ecclesiasticis, ac privilegiis corum.

## TITULUS IV.

### LEX I.

Piscopi (a), & Clerici, & Ec-C clesiastica Collegia vectigali. bus farinae, vinive pro eo modo eximantur, qui pacto convento cum Benedicto XIV. P. M. facto praescriptus oft.

(a) Ex eod. Traff. ann 1741.cat. 1.nu. 10.0c. (a) 6. I. Eodem pacto expreffum est, Episcopos, & Clericos, Monachos, Monialesve, certosque itidem laicos, qui in praesenti curiarum ecclefiasticarum ministerio funt, si apud laicos Judices convéniantur, fori praescriptione defendi (b). Verum si (c) feudalis, (d) Regalium aut (e) Majestatis agatur caussa, nullum eorum privilegium eft.

(a) En tract. cap. 3. (b) Questa legge è stata quasi del tutto cambiata. Generalmente gli Ecclesiastici in tutte le azioni reali non godono del forochericale , e fono legati al foro secolare . Non god no medesimamente di quello in tutte le azioni perfonali civili, come farebbero, ren-dimento di conti, foddisfazion di mercede, nunciazione di nuova opera, lettere di cam-bio, ed altre simili . Nelle azioni personali criminali poi godono del medefimo, tranne folamente i contrabbandi, i delitti atroci, e di lesa Muestà : perciceche in questi procede il Giudice secolare, o solamente il Giudice ecclesiaftieo, quando fia d'uope, forma il processo per la degradazione . Racc.de' Dift. Eccl. tit. 64.e 65.

(c) Ex Cap. item flatuimur quod Clerici. (d) Er Reg. lit. diei 28. Mart. an. 1746. (e) Ex Canft. de personis.

De Episcopis, & Clericis, & De Vescovi, Cherici, e Monaci. e de' Collegi Ecclesiastici, é de' privilegi di loro.

## TITOLO IV. LEGGE 1.

T Vescovi, i Cherici, ed i Col-I legj ecclesiastici godano la frangbigia della farina , e del vino in quella quantità, ch'è determinata nel Concordato, fatto col Ponte fice Benedesto XIV.

6. I. Per lo medesimo Concordato è diffinito, che Vescovi, Cherici, Monaci, Monache, e quelle persone secolari, le quali sono al servigio di alcuna Cunia Ecclesiastica, se sono convenuti dinanzi al Giudice laico, possono dimandare la remission della causa al Giudice ecclesiastico . Ma , ove intervenga, che si tratti di causa feudale , o di Regalie , o di lesa Maesta, non vaglia loro cotal privilegio.

ad

(a) S. H. Non raro contingit, eos, quibuscum agitur, apud judices laicos exceptionem opponere clericatus. Quod autem debet reus exceptionem, quam objicit, eodem judicio probare, si reus apud judicem laicum effe fe clericum ait, clericatum, (b) & requisita (c) non folum Tridentini Concilii, fed & conventionis habitae inter Benedictum XIV. P. M., & augustissimum Carolum Borbonium, idoneis documentis probet apud eundem, in criminali caussa praesens, in civili etiam per procuratorem . (d) Ne autem amplius ambigatur, num etiam illum qui beneficium Ecclefiasticum habet, eadem requisita probare necesse sit , an fatis sit , exhibere illum sui beneficii Bullam, ac de fructuum perceptione docere, nihil inter unum , alterumque casum interesse, certi juris sit (e) . Si de clericatu, requisitique constet, sit tamen reus de gravi aliquo crimine fuspectus, eum tradat laicus judex apparitoribus fuis caute ducendum ad judicem Ecclesiasticum, cui, si actorum criminalium exemplum repofcat, id ne denegetur. (f) Judicis laici nomine, quod pertinet ad probationem Clericatus, intelligi placet fola judicum Collegia Urbana, ac provincialia, si criminalis caussa agatur : proinde alii judices Regii, Baronalesque

§ 11. Sovente accade , che , litigandos dinanzi a' Giudici laici, si allegbi da alcuno l'eccezione del chericato. E poiche il reo dee provare la sua eccezione nel medesimo giudizio, ove l'allega, fe qualcuno, convenuto davanti al Giudice laico , opporrà se effer Cherico, provi co' legissimi documenti, e presso il medesimo Giudice il suo chericato, ed i requisiti richiesti dal Concilio di Trento, e dal Concordato fasto tra Benedetto Papa XIV., e 'l nostro Re Carlo Borbone. Se la caufa fia criminale, non ammettasi il reo a far, la pruova di quello, se non si sarà presentato; se fia civile, basta, che si faccia per Proc-curatore Perche più non si dubiti, Se vuopo sia, che colui, che gode alcun benefizio ecclesiastico , debba provare i medesimi requisiti del chericato, ovvero basti, ch'egli esibisca la Bolla del benefizio, è dimostri l'attual percezione de frutti di quello, rimanga determinato, che niuna differenza vi abbia tra l'uno, e l'altro caso. Se costerà del chericato, e de suoi requisiti, e'l reo farà fospetto di alcun grave delitto, il Giudice secolare cautamente per gli suoi birri il dia in posestà del Giudice ecclesiastico ; e Te farà richiesto della copia del processo, glie la dia. Avvertafi, che in fatto di cotesta pruova del chericato, per Giudice laico,

ad competentia judicum collegia cognitionem remitrant. In civili causa cujusvis Juridici etiam Baronalis de ea re notio est.

(a) Ex Ritu item fervat ipfa Curia , quod nullus ,

(b) Ex Traff, cap. 3. num. t. & 2. (c) Ex Rit. i:em si aliquis Clericus citatus.

(d) Ex Reg. lit. die 29. Jul. an. 1752. Ma oggi, come è detto, nelle caufe civili non si ammetre coresa ecceri ne del Obericato; e però i Obrrici non possimo risutare il giudizio del Giudice secolare.

(e) Ex Reg. lit. diei 6. Sept. ann. 1760.

(f) Ex prazi.

De Episcopali audientia .

## TITULUS V.

E Celefiasticos cum feculares, tum regulares non modo ex haeresis caussa, sed etiam ex sola haeresis suspicione sive vehementi, five levi: laicos autem ex haerefis tantum caussa, aliorumve criminum, de quibus Ecclesiae judicium est secundum ea, quae Benedicto XIV., ac Carolo Borbonio placuerunt (a) , nec citari , neque in carcerem rapi jubeant Episcopi, nisi exhibito Regi informativo processu, ac venia impetrata. Ita illi a citatione ad fententiam usque procedant. Verum fuam illi fententiam ne exequantur, ac ne publicent quidem, nisi processu ad Regem iterum transmiffo.

(a) Cap .g. n.1.

§. I. Datis defensionibus, rei,

co, fe la caufa farè criminale; s'intendono i foli Tribunali Collegiati di Napoli, e delle Provincie. Il perchè gli altri minori Giudicò Regi, e Baronali rimettano la cognizione di fimili caufe a competenti Tribunali Collegiati. Nelle caufe civili proceda qualunque Giudice eziando Baronale.

# Dell'Udienza Episcopale :

LEGGE I.

Vescovi non facciano citare, nè incarcerare niun Cherico secolare, o regolare a cagion di eresia, o di veemente, o di leggier sospetto di quella, nè verun laico per fola cazione di erefia, o di quei delitti, de' quali, per lo Concordato con Benedetto XIV. e'l Re Carlo, fu data la cognizione al Giudice ecclesiastico, se prima non averan mandato a Sua Maestà il processo informativo, e non ne averanno da quella ottenuta la debita permissione. A questo modo eglino procedano dalla citazione fino alla sentenza. Ma non pubblichino, e molto meno eseguano la sentenza, se non se posciache averanno di nuovo mandato il processo a Sua Macftà .

S. I. Date le difese, i rei,

L 1 B. I. unde nihil aliud fibi fperat fifcus. fecreto carcere amplius detineri , prohibentur. Eos igitur communi cum iis, qui ex civili caussa detinentur, fervari custodia placet, ac, ne petita quidem venia, copiam habere scribendi, & quos velint, alloquendi: demum eis dari advocatum, in caussis, quae ad Archiepiscopalem Curiam Neapolitanam pertinent, per Deputatos S. Officii e Napolitanis Nobilium, ac Populi Curiis felectos: in cauffis, quae ad alias Regni Ecclefiasticas Curias spectant, per Regalem Cameram S. Clarae nominandum in fingulas vices, femper tamen Regis judicio adprobandum: arque hunc omni opera eniti, ne quid reis injuriae inferatur.

§. II. In literis citationis cum ex caussa Fidei, tum ex qualibet alia ordinaria caussa, ac sive principales rei Ecclesiastici, aut laici, sive testes taptum laici citentur, exprimatur in specie crimen, cur eae citationes sint ex-

peditae.

§. III. Denique Tribunal S.Officii, feu S. Fideii, quod contra Leges, ac privilegia Regui in Epifcopales, arque Archiepifcopales nonnullas Regui Ecclefas magno Reipublicae malo irrepferat, ac peculiares omnes ejus Tribunalis officiales, pura Judices, adfeffores, Fifci advocatus, magifter actorum, notarii, officiarius, proactorum, notarii, officiarius, pro-

prium

contro a cui il Fisco non ba pile che sperare, non sieno più ritenuti nelle segrete, ma subito passino nel carcer comune all' altre perfone, che ritenute sieno per causa civile: niegbisi solamente loro lo scrivere , e'l favellare a chi loro piaceffe . Nelle cause , che spettano alla Curia Arcivescovile di Napoli , i Deputati del Santo Ufizio de Sedili Nobili , e Popolani di questa Città diano loro il loro Avvocato: in quelle, le quali si agitano nelle Curie ecclesiastiche del Regno , li deputi la Regal Camera di S.Chiara ciascuna volta, che accaderà il bisogno; il quale dovrà effere approvate da Sua Maestà, e darà diligente opera, che non fia fatta gravezza, o torto a' rei.

§.11. Nelle citatorie delle cusse di Fede, o di qualunque altra causa ordinaria, tanto quando debban citats i vei principali Ecclesiaficie, o laici, quanto i relimonj laici folamente, si dica specificatamente il delitto, per cui sieno quelle speciare.

§. 111. Finshmense il Tribunal del Santo Ufrzio, e della Santa Fede, il quale contro alle leggi, ed a privilegi del Regno, e con grandiffimo pubblico male, fi era introdotto in alcuni Arcivofeovati, e Vescovati del Regno, e tutti gli Ufrziali di quello, i Guidici, gli Assori, l'Avocato Fiscale, il Mostrodatti, i notaj, il portinaĵo, il suo datti, i notaj, il portinaĵo, il suo

prium quoque ejus figillum,quemque S. Officii carcerem dichitant, & generaliter quidquid Tribunal illud aut re vera, aut in speciem quoque modo speclat, abolentur . Quisquis possibate munus aliquod eorum succeptit, Reguo exigetur, Regemque is tamquam publicae tranquillitatis turbator sentret iratum.

De bis, qui ad Ecclesias confugiunt.

TITULUS VI.

#### LEX I.

Uae(a) loca, & quibus ex caufis reos eo, confugientes ab jurifdictione, arque imperio Magiftratuum defendant, & quemadmodum falva loci religione eos inde extrahi oporteat, traclatu inter Benedictum XIV. P. M. & Carolum Borbonium habito comprehensum eft.

(a) Ex Traff. an. 1741. cap.2. De Tribunali Mixto.

TITULUS VII.

## LEX 1.

De controversiis nonnullis, privilegium Ecclesiassii: quae fori privilegium Ecclesiassiicis personis indultum, certisque itidem laicis, qui praesentem Curiis ecclesiassicis operam praestant: quae vestigalium farinae, vinive immunitatem

particolar fuggello, el carcere derto del Santo Ufizio, ed ogn' altra cofa, che a quello o weracemente, od in apparenza riguardalle, fiandel tutto proferitti, ed aboliti. Chiunque per innanzi prendeffe alcuna di cossifie cariche, farà come sunbarore del pubblico ripofo cacciano del Regno, ed incorrera l'indignazione del Re.

Di coloro, che si rifuggono alle Chiese.

## TITOLO VI, LEGGE 1.

Ol Concordate fatto tra Benedetto XIV., e'l moftro Ra Carlo Borbone, fu flabilito, quali debbano effere i farri Afili, e come, e quando, e per quali canfe irifugiti a quelli debbano effere ficusi dall'imperio, e dall'autorità de' Magifrati, e come debbano i medefimi, falva la rioverenza de'luogbi, effera la rioverenza de'luogbi, effera la rioverenza de'luogbi, effera la rioverenza de'luo-

Del Tribunal Misto.

TITOLO VII.

LEGGE 1.

El medessimo Concordato, fatta cal Pontessica Benedetto XIV., e 1 Re Carlo, sono largamene numerate molte casse, so quali di privata regione appartengana alla giuridizione del Tribunal Misso, e desse sono queste: Le cause dintorno a facti.

tem Clericis, aut Ecclesiasticis collegiis-concessam: quae demum spectant rationes a laicis piorum locorum administratoribus reddendas jurisdictio est Tribunalis Mixti: quae omnia in (a) Conventione inter Benedictum XIV. P. M. & Carolum Borbonium facta latius exponuntur . Jam eadem Conventione placuit (b), quinque esse ejus Tribunalis judices, tres Ecclesiasticos, quorum unum, qui titulo Praesidis Tribunali praeest, de tribus per Regem nominatis Pontifex maximus deliget, alios pro arbitrio creabit; reliquos duos five Ecclesiasticos, ave laicos a Rege creandos: porro quinqueviros istos regnicolas esse oportere: de mum contra istius Tribunalis decreta jus non esse provocandi.

(n) Cap.1. n.20. Cap.2. n.4. © 7. Cap. 3. n.3. © 7. Cap.5. n.5. © s.p.9. (b) Cap. 9. n.1.

Ne quis Clericus, aliave Ecclesiaflica persona possessorem surbes per vim.

# TITULUS VIII.

E Clericis, aliisve Ecclefaflicis personis facile fit, privilegii fori fiducia turbare prificfores, vel quafi, fanctum, edictumque fit, fi quos illi justos polsessiones laicos, clericos de polfessione, vel quafi dejecerint per vin:

Afili; le dispute circa al privilegio del foro de Cherici, o di coloro, che personalmente prestano alcun fervigio alle Curie ecclesiastiche: le controversie dintorno alle franchigie del vino, e della farina, che spettano a Cherici , ed ai Collegi Ecclesiastici : e'l rendimento de conti de laici amministratori de' Luogbi pii. Per lo medesimo Concordato fu stabilito cinque dovere effere i Ministri dicotal Tribunale. De' quali tre faranno Ecclesiastici, e'l primo, che presederà al Tribunale, e chiamerassi il Presidente, fard creato dal Papa. prendendolo dalla nomina di tre foggetti, che gli farà Sua Maestà; due altri gli crearà medesimamente Sua Santità a suo piacere; e gli altri due faranno eletti da Sua Macfid o laici , o cherici a sua arbitrio . Tutti e cinque non però fieno regnicoli. De'decreti di questo Tribunale non vi sia appello.

Che niun Cherico, o altra persona Ecclesiastica turbi con violenza nessun possessore.

## TITOLO VIII.

vim: fi quos vi prohibuerint eo, quod juste possident, pro suo arbitrio uti: aut si quibus istiufmodi, minas intenderint; Regem desideriis supplicantium non defuturum. Quo autem privilegii ratio habeatur, Magistratus a Rege in cam rem delegatus, generale edictum proponet in hanc formulam, ut quicumque fua putaverit interesse, intra certum diem veniat visurus jurantes testes, quaeque voluerit , allegaturus : tum de re fummatim, & non fervato folemni judiciorum ordine cognoscet, ac, si de vi, minifve constiterit, dejectum restituet, prohibitumve uti re sua, vel metur perterritum libere, ac tranquille possidere pro suo officio curabit (a).

(a) Ex Cap.ad Regale fastigium Cap.charitatis affictus, Cap. finis praecepti, & Cap. omnis praedatio.

- (a) §. I. Hoc idem magis dicendum est, si laicus vim secit : quin potest hic nominatim citari.
  - (a) Ex Cap. ad Praesidentis.
- (a) §.II. Adversarium citari per edictum si clericus, nominatim si lascus, omnino necesse est; ne alioquin, qui nunquam possedit, probata clam adversario per salsos testes possessimone, decretum judicis

possessione laico, osberico del suo possello; se averanno colla forza adoperato ch'altrinon usi a suo piacimento di quello, che legittimamente poffiede; . fe con alcun possessore averanno usate delle minacce; il Re non farà per mancare alle voglie di coloro, che fopra ciò a lui ricorreranno . Ma affinche fi abbia egni rispetto al privilegio chericale, il Magistrato, cui farà stata commessa la causa, di-Stenderd il suo editto in termini generali, e dirà in quello, che chiunque estimerà, che sitratti di suo intereffe, infra un determinatato fpazio di tempo comparisca, e vegga il giuraramento de testimonjed allegbi ciò, che vorrà. Appresso sommariamente, e senza formale giudizio prenderà cognizione della faccenda; e poiche fi fara chiarito della forza, e delle minacce, restituirà il possessione al suo possesso, e darà opera, che colui, cui farà flato impedito l'ufodi fua roba, o farà flato per via di timori atterrito, ripigli il libero e quieto possesso di quella.

§ I. A maggior ragione si potrà il medessimo dire, quando simiglianti violenze saranno commegfe da alcun laico; anzi cossui potrà essere nominatamente citato.

S. II. La cisazione dell'avvesfario è di affolusa necessiste se sarà cherico, si farà per editro, sè laico per proprio nome; affinebè altrimenti colui, che non mai possedette, provato celatamente, e co sals tefisione. cis impetret, eoque praejudicio litem instruat contra verum posfessorem. Decreta non citato adversario prolata nihil valere, fecundum ea, quae dicta funt, explorarissimi juris est.

(c) Ex prag. un. de confervat.

Us Ecclesiastica beneficia, & dignitares in exteros non conferantur.

> TITULUS IX. LEX 1.

Ndigenae (a) hujus Regni sciant. Archiepiscopatus , Episcopatus, Praepofirmas, & quidquid eft a. liud in hac Urbe, Regnove Ecclesiasticorum benesiciorum, penfionum, dignitatumve, quae ad' Regiam nominationem, collationemve privatorum perrinent, fibi tantum, non alienigenis patere : quae vero Regii juris non funt, in exteros frustra conferri, denegata ( quod facere Magistratus omnino jubentur ) Bullarum exsequutione, (a) salva tamen fide corum , quae inter Benedictum XIV. P. M., & Carolum Borbonium de ea re convenerunt (b) : nec Regem Constitutioni huicullam per alienigenas fieri fraudem passurum.

(b) En dich. Gratus an. 1713. (a) §.I.

stimonj il suo possesso, non ottenga dal giudice alcun decreto, e con questo pregiudizio non prepari sua lite const'al vero possessore. Ma egli è chiara ragione, che i decresi, che fon pronunciati senza saputa dell' avversario, sono per se nulli, ed invalidi .

Che i benefizi Ecclesiastici, e le dignità non si conferiscano a' forastieri.

> TITOLO IX. LEGGE I.

CAppiano i nostri Regnicoli, che J gli Arcivefcovadi, ed i Vefcovadi, e le Prepositure, e qualunque altro benefizio Ecclesiastico. o pensione, o dignità, tanto se siano di nomina Regia, che di collazione de privati, debban di necessità, escluso ogni forestiere, effere loro conferiti Quanto a quei benefizi, che non sono de Regio padronato, se accadesse, che fossero conferiti ad alcun forastiere, si niegbi da' nostri Magistrati alle bolle ogni esecuzione. Siena però da cià eccettuati que benefizj, della dicui provvista fu nominatamente pattuito nel Concordato con Papa Benedetto XIV. e'l Re Carlo, Sua Maefia non permettera, che per alcun forafliere sia fatta frede a questa legge.

<sup>(</sup>a) Ex Gratiis diei 26. Aug. an. 1713. 6.3. a) Ex Traff. an. 1741. car 8.

(c) S.I. Placet, quantum ad ea, de quibus agitur, natos extra fines Regni, fi aur civitatem a Rege impetraverint nominatim ad hunc finem, aut patrem natura civem fuerint fortiti, pro indiagenis haberi.

(c) Ex Gratiis Kal. Nov. an. 1727. cap. 7.

Us nemo Pontificias Bullas, aus Brevia injussu Regis exequatur, aus publices.

TITULUS X.

Emo Pontificias Bullas, Brevia, vel fi quid est aliud his fimile, in hoc Reguo exequatur, aut publicet, non data ejus rei venia in scriptis. Officiales omnes Regii, Baronalesve, si quem contra facere rescierint, in rem diligenter inquirant, deque ea continuo reserant ad Regem, in euro, uti res possulaverit, animadversirum and

(a) §I. Veniam nomine Regio dabit Regalis Camera S. Clarae, Bullis, Brevibuíve adferipto folemin verbo Exequatur. Sed non ante poteft eam veniam dare, quam Curia Regii Capellani Majoris, Brevibus perfoedis, fripto retulerit ad eam fecundum praeferiptas regulas. Camerae Confiliarii fi ante dederint, pares commifo

§ 1. Ma per quel, che riguarda cotella collazione de Benefizi, fe coloro, che fon nati fuori del Regno, per grazia di Sua Mae-filà, nominatamente a quesso apponei acquistata la Cistadiannza, o se faran nati di padre Regnicolo, ficome veri Regnicoli riputati.

Che niuno esegua, o pubblichi Bolle niume Pontificie senza la licenza del Re.

тітого х.

LEGGE I.

Inno efegua, o pubblichi in questo Regno Bolle, o o Brevi, o altra Pontificia carta fonza otsenene prima la licenza in iferitro. Se gli Ufiziali Regi, o Baronali troveranno, che da alcuno si farà a que-sto contravvenuto, ne prendano diligente informazione, e succepti vamente ne facciano relazione a Sua Macsilà, dalla quale seranno i tratterellori come conviene rasilicati.

rrasgressor i come conviene galityati.
§ I. La fola Regal Camera
a nome del Re dia condi licenz, e
alle Bolle, o Brevi per atro folenne si apponga la parola Exequatur.
Ma ella non porrà quelle dare, se
prima la Curia del Regio Cappellano Maggiore, lette ed esaminate
le Bolle, od i Brevi, non le sarà
spora quelli su relazione in sicristo, secondo se issumi sono con
conservatione del propositione con
servatione del conservatione del con

misso poenas ļuent. Qui Camerae est a secretis, quique sun sadis, s hi s loemae illud verbum adscripferint, ille subscripferintpum ducaris mille: secondum plo ejus summae, osticioque ad annum multentur; licet, quum primum deliquere, non suerint damoati.

(a) Ex Prag.14. \$.20. & 67. de off. fecretar.

De Regio Capellano Majore.
TITULUS XI.
LEX I.

R Egius Capellanus major, quem, ut ceteros Regios Capellanos minores, eligere Kegis est, in caussis civilibus, criminalibus, mixtifve Clericorum, qui Regiae Capellae, Ecclesisive Regiorum castrorum, exercitibus, classibusve Regiis, aut nolocomiis militum praesentem operam praestant, solus jus dicat, prout Bullis fummocum Pontificum, ac nomination Benedicti XIV. constitutum, veterique more receptum est. Quod si quis velit a decretis Capellani majoris provocare, supplicet Regi, alterum ei, ac, si ita videbitur, tertium quoque judicem daturo.

fatie. Se i Configlieri della Regal Camera sensa cotesto velazio.
ne diranno alcuna simiglianne licenza, faranno secondo lor mantamento puniti. Il Segretario, poi
della detta Regal Camera, e gli
Attitanti, i quali avvanno soferitri, o decretati cotessi Exequatur,
la prima colta sieno condannati in
ducati mille, la seconda nel doppio di cotal somma, e sian ppes per un anno dell' ufizio;
ne suffragbi loro, che avvendo
peravventura altra volta delinquito,
oma abbiano alcuna pena portata.

Del Regio Cappellano Maggiore.

TITOL'O XI. LEGGE I.

TL Regio Cappellano Maggiore, la cui elezione insieme cogli altri minori Reg j Cappellani appartiene al Re, solo giudichi di tutte le cause criminali , civili , e miste de' Cherici della Cappella Reale , e degli altri Cherici, i quali in atto servano le Chiese de' Regj Castelli , gli eferciti di terra , e le armate navali di Sua Maestà, e gli ofpedali de' foldati, a quel modo , che ab antico si è costumato , e secondochè è disposto per le Bolle Pontificie, e massimamente di Benedetto Papa XIV. Che se alcuno vorrà appellare de decreti del Cappellano Maggiore, diane Supplica a Sua Maestà, perocchè gli sarà dato

6.I. Recepto itidem more, cujus origo memoriam excessit, beneficia Regiae collationis obtinentes in omnibus civilibus, criminalibus, mixtifve cauffis uni Capellano majori subsint : hicque , fi qui corum exerceant jurisdictionem, de decretis, quae in cauffis quibuslibet subjectorum fibi Clericorum protulere, ex appellatione cognoscat. In caussis spectantibus bona beneficiorum sive collationis, five nominationis Regiae, Curia jus dicat.

(a) §.II. Idem Capellanus major, si quando agitur de Pontificiis Bullis, Brevibusve publicandis, exequendifque, quod fibi videbitur expedire, scripto referat ad Regalem Cameram S. Clarae. (a) En Prag. 14. \$.20. & 67. de off. feer.

·(b) §. III. Demum is Neapolilitani Archigymnasii Praesectus

(b) Ex Prag.1. sit.1. de regim. ftud.

6. IV. Adsidere placitum Capellano majori Regium judicem a Rege eligendum, cujus ille sententiam, ac decretum in referendo, & judicando omnino fequatur, quamvis seorsum sentiat. In spiritualibus ceffare partes aciefioris, non ambigitur.

il secondo, ed ove fia d' uopo, ans che il terzo giudice di appello.

§. I. Egli è ancora immemorabil costume, che coloro, che ostengon Benefizj di Regia collazione, in suese le di loro caufe civili , criminali , e miste sian sommessi alla giurisdizione del solo Cappellan Maggiore. Il quale oltreació, in grado di appello, giudichi de decresi, i quali i prederei Benefiziati , ove alcun di loro eferciti giurifdizione, averan pronunciati nelle cause de'Cherici loro soggetti. Nelle cause poi, concernenti i beni de' benefizj di Regia nomina, o collazione, la Curia di effo il Cappellano Maggiore proceda.

§. II. Il medesimo Cappellano Maggiore, quando si tratta dell'esecuzione, o della pubblicazione di Bolle , o di Brevi Pontifici , riferisca in ifcritto alla Camera Reale ciò,

che parragli spediente.

§. III. Finalmente sia egli Prefetto dell' Università de' Regj Studj di Napoli.

S.IV. Al Cappellano Maggiore for dia per Affeffore alcun Regio Magi-Strato, da crearsi da Sua Maesta. i cui decresi, e sensenze nel riferire, e nel giudicare egli del susso fegua , comeche alcuna volta porti contraria opinione. Nelle cofe fpirituali non abbia parte alcuna l' Affeffore .

De Legibus.

Delle Leggi.

TITULUS XII.

TITOLO XII.

· LEX I.

Placet, in hoc Regno nostro primum Constitutiones, tum, shae desicant, quod consuetudine inductum est; demum jus civile Romanum servari: de veteri autem Francorum, Longobardorumve jure tantum ea retineri, quae Leges, moresve comprobarunt (a).

(a) Ex Conft. purisatem , & ex Conft. us universis in fin.

De diversis mandatis Regiis.

TITULUS XIII.

LEX I.

SI quando Regiis literis negotia committuntur judicibus, quurum de eis ordinaria jurisdictio 
erat, literis iftis juridictionem, 
quam illi habebant, excitari, uon 
novam mandari extra ordinem, 
nifi fi hoc exprimatur, certiffimi 
juris eft. Proinde appellari ab eis, 
erorumve juridictio inhiberi recte 
poteft: ac fi quid jure Regiae delegationis fit factum, pro infecto 
eft.

Ex Prag.10. S.14. de off. Judio.

L. II.

A Bhiano in questo nostro Regno ni il primo luogo le Costinuzioni. Mancando queste, ricorrasti alle Consuerunii ? ed in diferre di queste, e di queste, servisi il juu civile Romano. Delle Leggi de Franchi, e de' Longobardi queste si risengano, che sieno approvane dalle nostre Leggi, o dall'uso.

De' diversi Reali Ordini .
TITOLO XIII.

LEGGE I.

CGli è chiara disposizion di leg-L ge , che quando il Re commette a' Giudici alcuna cofa , la quale appartenga a quelli di loro ordinaria giurifdizione, eccisa folamente in loro l'ordinaria giurisdizione, e non ne delega, o comunica una nuova, o straordinaria, falva fe nell' ordine nominatamente non si prescriva il contrario . Per la qual cofa si può de' coloro decresi appellare, e può altresì effere inibita la giurisdizione di loro . Che se in virtu di cotesti Regali comandamenti si sarà fatta alcuna cofa come per delegazione del Re , abbiasi per non fatta. LEG-

## L. II.

LEGGE II.

Quod (a) ubi Principalia mandata ibu Tribunal conflat, tutior, expeditiorque corum exequutio est, Tribunalis Praefectus, ad quem literae diriguntur, has fi pertineant ad Tribunal, quamprimum publice recitet in aula, tum in regestum publicum, scorenwe, uti res videbiur postulare, jubear referri. Si Praefectus abstracedem ejus, qui Praefectum prince fequitur, partes funto.

(2) Ex cit. prag. 10. §.17.

## L. III.

Saepe fit, ut Tribunal, judexve in rem aliquam inquirere, deque ea ad Regem referre jubeatur. Hoc cafu, fi in eam rem jam
foit alias inquifitum, fecundum
ea, quae extant, inquifitionis acta,
fatim referat; non de integro inquirat: fi quid tamen adhue reflat inquirendum, id ne rericeatur.
Quod fi de ac ipfa re idem Trinol, judexve jam alias revulerit
ad Regem, rufus ne referata: quin
in cauffa ulterius procedat, nifi
de eadem re iterum referre Regiis literis expreffe jubeatur.

Ex cis. Prag. 10. §. 18. & 19. & ex Prag. 3. §. 2. de relat. cabf.

Perencebè i Reali Ordini più fadelmente, e più speditamente sono eseguiti, ove pervengamo a notizia di tutti coloro, che compongomo il Tribunale, il Capo del medesimo, cui saramo indiritti, come li riceverà, se apparterranno al Tribunale, si leggà pubblicamente nella Ruota; dipoi si faccia registrare in registro pubblico, o privato, consorme parrà, che richiegga la macria di loro. Ove sarà assenzia di loro. Ove sarà assenzia colori, che prossimia le sue veci colui, che prossimia le sue veci colui, che prossimia le sue veci colui, che prossimia de sue veci colui, che

#### LEGGE III.

Avviene molte volte, che Sua Maesta commerca ad alcun Tribunale, o Giudice di doversi di alcuna cofa informare, e di relazione fargliene . Quando ciò fia, se di quella medesima cosa si sarà altra volta altra informazion prefa , la relazion si faccia secondo gli atti della gid presa informazione, senza altramenti prendersene una nuova . Se l'informazione non fard compiuta, si dica espressamente. Se della medesima causa si sarà altra relazion fatta a Sua Maesta, non se ne faccia una nuova; anzi si prose gua il corfo del giudizio, falvo fe nominatamente non si fard ne' medesmi Ordini prescritto di farsi della medesima cosa una seconda relazione.

LEG.

### L. IV.

LEGGE IV.

Literae Regiae (a), quibus jubetur Tribunal, judexve de caussa, quae pendet, referre ad Regem, essen non debent impedimento, ne ultra procedatur, nisi hoc sit diferte adjectum.

(2) Ex Prag.4.5.6.Pr.b. de dilat.Prag.6.de relat. cauf., O ex Reg. lit. diei 13.April. an.1737. I Regali Dispacci, per cui à protinato, che di alcuna pendente cansa i Tribunali, od i Giudici relazion faccian a Sua Maessa; non debbono essere d'impedimento, che non vada imanzi il giudizio, purchè espressamente non sicsi per quegli ordinato di contrario.





#### DI GIOSEPPE PASQUAL **IOSEPHI PASCHALIS**

CYRILLI.

CIRILLO DEL

## CODICIS CODICE

LEGUM NEAPOLITANARUM

DELLE LEGGI NAPOLETANE

LIBER SECUNDUS.

LIBRO SECONDO.

DELL'ABOLIZIONE BEL COLLA-DE COLLATERALI CONSILIO TERAL CONSIGLIO. TOLLENDO.

TITULUS

LEXL

TITOLO L LEGGE I.

Coiche ora abbiamo pre-

иим jam Regno huic nostro praesens Collaterale Consilium, absentibus hinc Regibus institutum, & quidquid ejus est confe-Staneum, aboleatur, de maximis Regni negotiis fanctiore Concilio Rex ipse deliberaturus.

fente il nostro Re, si tolga del tutto il Collateral Configlio, il quale fu instituito a temche affenti erano di questo Regno i nostri Principi ; e perinnanzi delle più gravi faccende

En Prag. an. 1735, diei 7. Iun.

del Regno si delibererà da Sua Maestà nel suo Consiglio di Stato. DelDe Regali Camera S. Clarae.
TITULUS II.

LEX I.

Uod eorum, quae in Collaterali Consilio expediebatur, nonnulla in fanctiore Regis Confilio expediebatur, nonnulla in fanctiore Regis Confilio expediebatur gratia ternis diebus juridicis in fingulas hebdomadas pomeridianis horis conveniant apud Sacri Confilii Praesidem pari cum eo au-aforitate Confiliari quaturo S. Confilii S. Clarae, qui & quaturo quatura de l'incomparatera alius, qui fit a fecretis i fique conventu Regalis Camera S. Clarae Appelletur (b). Clarae Appelletur (c). Clarae Appelletur (d).

En Pragdiei 8, Inn. an. 1725, pr.S. 2. ac8. (b) Ultimamine al numero digli O dinarj Ministri della Repal Camera si aggiunse un Avvocato Fiscale della Regal Corona.

(a) § I. Si qua justa caussa impedimento sit Praesidi , nec Camerae intersit , domum ejus alii nihilominus conveniant.

(a) Ex cad. Prag. S. 7.

(a) §. II. Ne quid negotia in Camera S. Clarae expedienda remoretur, liberum fit ejus Camerae Confiliariis non folum a ferendis in S. C. fuffragiis ( quod antea foli Praefidi integrum erat ) fed ab ipfo etiam S. C. abfinere; utque antea impetrare litigatores poterant, ut fuis caussi unus fu-

Della Regal Camera di S. Chiara.

TITOLO II.

Mpedendo maggiori cure, che sutte le cofe, le quali-si trattavano nel Collateral Configlio, s spediscano nel Consiglio di Stato di Sua Maestà, a pronta spedizion di buona parte di quelle si è instituito il Tribunale della Regal Camera di Santa Chiara, il quale è composto del Presidente del Sacro Configlio, e de quattro Configlieri Capiruota del Sacro Configlio, con pari posestà ad esso il Presidente, e di un Segretario; i quali fi congregiono tre volte la fertimana dopo mangiare in tre di giuridici in cafa del Presidente.

S. I. Se per alcuna giulta cagione il Presidente non potra intervenire alla Camera, serrassi nondimeno quella in sua casa coll'inservento degli altri.

\$. 11. Affinche non vi sia nulla, che risardi la pronsa pedizion della fegal Camera, sia in posessa de' dilei Capiruota non folomente di assenessi dal fentenziare nel Sarro Consiglio, ciorrbè unicamente Dotca per addierro sarsi dal solo Presidente, ma antora dall'intravente del tur-

pra numerum Praeses judicaturus interveniret, impetrare dehine liceat Praefecti aulae interventum, & vero etiam utriufque: quodque de unius aulae Praefecto, idem de Praefectis duarum jus esto, si forte convenientibus duarum aularum judicibus agatur cauffa.

(a) Ex ead. Prag. S. 4.

## L. 11.

Regalis Camerae S. Clarae partes hæ funto. (a) Caussas omnes fibi a Rege specialiter mandatas cognoscat: itemque criminales delegata seu Lege, seu literis Regiis jurisdictione ab aliis judicatas, quibus calibus reo jus est reclamandi. (b) Hos autem casus omnino tres effe placet, unum, si quis morte naturali damnatus fit : alterum, fi fit forjudicarus : tertium, si quem dari in quaestionem ex processu informativo, fuerit decretum . (c) Jam de quibus caussis criminalibus Regiae Audientiae, Commissarius Campaniae, aliive praeter M. C. V., mandata jure, aut a Rege jurisdictione, cognoverunt, de iis ad Cameram referat Confiliariorum Camerae ultimus: fi M. C. V. cognovit, Judex cauffae commissarius ad Cameram relaturus accedat.

(a) Ex ead. Prag. S.5. (b) Ex Reg. lit. an. 1741. diei 5. 08.

(c) Ex cit. Prag. S. 5. n. 1. , & ex praxi.

to in quello. Ma nondimeno, come per lo passato poreasi da liriganti ottenere che il folo Presidente, oltre all'ordinario, numero de' Giudicanti, intervenisse a sentenziare, per innanzi poffa anche otteners l'intervento del Caporuota, o dell' uno, e dell'altro insieme. Lo steffo sia dell'intervento de due Capiruota, se peravventura avrassi a trattare la caufa a Ruote giunte .

## LEGGE II.

L'ufizio della Regal Camera fut questo. Conosca delle cause, le quali le son state spezialmente delegare dal Re. A quelle aggiunganfs le cause criminali in quei soli casi, però, ne' quali, effendofs giudicaro da alcun Giudice, e Tribunale per delegazione del Re, o della Legge, abbia il reo la facultà di appellare. Corefti cafi poi fieno tre. Il primo quando alcuno sia stato condumnato alla morte naturale; il secondo, quando sia stato forgiudicato; il serzo, quando dal folo processo informativo siesi deciso ai darsi altrui la tortura . Ma'nelle cause criminali, le quali sieno stase decife per delegazione del Re. o delle Legge dalle Regie Udienze, o dal Commessario della Campagna, o da altri, eccettoche dalla Gran Corre, quando avvenga, che debbasi trattare nella Camera dell' appello a lei prodosso, sia relatore l'ultimo dilei Configlier Caporuota. plicaverit, jus dicat: quod ut rede peragatur, Praeses scripto referat, sic decernente Camera, & ablit.

(a) En eit. S. 5. n. 5.

6. II De suspectis judicibus urbanis, provincialibusve judicet, fi famofa fit caussa, quae allegetur, (a) excepto fi Commercii Praeses, Confiliaritive, aut fi Locumtenens, Praefidentesve Camerae Summariae, Fiscive in ea Camera Patroni postulentur suspecti : de quibus, licer famosa sit caussa, in propriis Tribunalibus est judicandum.

(a) Ex Reg. lis. diei 12. Aug. anni 1752.

(a) §. III. Controversias de foro competenti dirimat. (b) Si qua vero lis istiusmodi enascatur inter Cameram Summariae, aliudque ordinarium Tribunal, unum ex Praesidentibus Camerae Summariae a Rege eligendum Camerae S. Clarae praesentem adesse, quo tempore agitur, jurisdictionis Tributa. Se poi si fara giudicato dalla Gran Corte, il di costei Giudice Commessario venga nella Camera, e faccia egli da relatore.

6. 1. Sia anche Giudice de richiami, che altri produrrà, de decreti fatti dal Presidente del Sacro Consiglio intorno alle quistioni de Commessarj, o di altra qualunque cofa . Ma affinche si proceda rettamente, il Presidente precedente decreto della Camera, faccia fua relazione in iscritto, ne intervenga al sempo, che si dociderà del richiamo.

§. II. Giudichi delle fospezioni de' Giudici di Napoli, e delle Provincie qualora sieno questi allegati a sospetto per causa infamatoria. Selo si eccettuino il Presidente del Commercio, ed i Configlievi di quello, e'l Luogotenente, ed i Presidenti , e gli Avvocati Fiscali della Camera della Sommaria; perocche delle dicostoro sospezioni, comechè procedenti da caufa diffamatoria, giudicheraffi nel proprio Tribunal di ciascuno di lore .

. III. Diffinisca le quistions della competenza de' Tribunali . Ma se accaderà, che la contesa sa tra'l Tribunale della Camera della Sommaria , ed altro ordinario Tribunale, affifta al sempo della decisione a difendere il suo Tribunale alcun Presidente di essa Camera, da deputarfi da Sua Maeftà, a cui, pra numerum Praeses judicaturus interveniret, impetrare dehinc liceat Praefecti aulae interventum. & vero etiam utriulque: quodque de unius aulae Praefecto, idem de Praefectis duarum jus esto, fi forte convenientibus duarum aularum judicibus agatur cauffa.

(a) Ex ead. Prag. S. 4.

#### L. II.

Regalis Camerae S. Clarae partes hæ funto. (a) Caussas omnes fibi a Rege specialiter mandatas cognoscat: itemque criminales delegata seu Lege, seu literis Regiis jurisdictione ab aliis judicatas, quibus calibus reo jus est reclamandi. (b) Hos autem casus omnino tres esse placet, unum, si quis morte naturali damnatus sit : alterum, fi fit forjudicatus : tertium, si quem dari in quaestionem ex processu informativo, fuerit decretum . (c) Jam de quibus caussis criminalibus Regiae Audientiae , Commissarius Campaniae, aliive praeter M. C. V., mandata jure, aut a Rege jurisdictione, cognoverunt, de iis ad Cameram referat Confiliariorum Camerae ultimus: fi M.C.V. cognovit, Judex cauffae commiffarius ad Cameram relaturus accedat.

(2) Ex ead. Prag. \$.5. (b) Ex Reg. lis. an. 1741. diei 5. Off. (c) Ex cis. Prag. \$. 5. n. 1., & ex praxi.

(a) §.I.

to in quello. Ma nondimeno, come per lo paffato poteafi da litiganti ottenere, che il folo Presidente, oltre all'ordinario, numero de' Giudicanti, intervenisse a sentenziare, per innanzi poffa anche etteners l'intervento del Capornota, o dell' uno, e dell'altro insieme. Lo flefso sia dell'intervento de due Capiruota, se peravventura avra/s a trattare la causa a Ruote giunte .

### LEGGE II.

L'ufizio della Regal Camera su questo. Conosca delle cause, le quali le son state spezialmente delegate dal Re. A quelle aggiunganfs le cause criminali in quei soli casi, però, ne quali, effendofi giudicato da alcun Giudice , e Tribunale per delegazione del Re, o della Legge, abbia il reo la facultà di appellare. Cotesti casi poi sieno tre. Il primo quando alcuno sia stato condumnato alla morte naturale; il focondo, quando fia flato forgiudicato; il terzo, quando dal folo processo informativo siesi deciso ai darsi altrui la tortura . Ma'nelle caufe criminali, le quali sieno state decife per delegazione del Re, o della Legge dalle Regie Udienze, o dal Commessario della Campagna, o da altri, eccettoche dalla Gran Corte, quando avvenga, che debbafi trattare nella Camera dell' appello a lei prodotto, sia relatore l'ultimo dilei Configlier Caporuota.

quae-

(a) §. I. De iis, quae in quaetionibus de Committariis, aliisve quibuslibet S. Confilii Praefes decreverit, si quis contra supplicaverit, jus diear: quod ur rede peragatur, Praeses scripto referat, sic decernente Camera, & abstr.

(a) Ex cit. S. 5. n. 5.

§ II. De suspectis judicibus un-banis, provincialibusve judices, si famola fit caussa, quae allegetur, (e) excepto si Commercii Praeses, Consisiarive, aur si Locumenens, Praesidentesive Camera Summariae, Fiscive in ea Camera Patroni postulentur suspecti: de quibus, licer famola si caussa, in propriis Tribunalibus est judicandum.

(a) Ex Reg. lis. diei 12. Aug. anni 1752.

(e) §. III. Controverfias de focompetenti dirimat. (b) Si qua
vero lis ifitusmodi enalcatur inter Cameram Summariae, aliudque ordinarium Tribuad, unum
ex Praesidentibus Camerae Summariae a Rege eligendum Camerae
S. Clarae praesentem adelfe, quo
tempore agitur, jurisdictionis Tribu-

ta. Se poi si sarà giudicaso dalla Gran Corte, il di costei Giudice Commessario venga nella Camera, e faccia egli da relatore.

S. I. Sia anche Giudice de richiami, che abri produrrà, de decreti fasti dal Presidente del Sacro Consiglio intorno alle quilioni que cosa. Ma affinché si proceda vestamente, il Presidente, procedurettamente, il Presidente, procedure decreto della Camera, faccia sua relazione in iscritto, ni intervenga al tempo, che si dociderà del richiamo.

§ II. Giudichi delle sospezioni de Giudici di Napoli, e delle Princie, qualora sieno questi allegazia e solo si eccettuino il Presidente del Commercio, ed i Consiglieri di quello, e I Luogotenente, ed i Presidente della Camera della Sommaria; perocchè delle dicostros soppazioni, comechò procedenti da causa diffamatoria, giudicherassi nel proprio Tribunal di ciascuno di lore.

d. III. Diffinifea le quiftioni della competenza de Tribunali : Ma fe accaderà , che la comefa fia tra'l Tribunale della Comena della Sommania , ed altro ordinaria Tribunale, affifta el tempo della decisone a difendere il suo Tribunale alcun Presidente di esta decisone a difente di sua Magsa, ad adoptatris da Sua Magsa, a cui, E E a cui,

bunalis sui vindicem, placet : cui, ne Camerae Summariae desit, certus dies dicatur, quo indubitate agatur caussa. Quod si Camerae S. Clarae expedire videatur, eum, quem prima M. Curiae V. aula fisci patronum habet, ad tuendam alterius Tribunalis jurisdictionem in Cameram advocari, id eam facere permittatur. Omnino tamen de ea re referat ad Regem. atque inftantiam Praesidentis, ac momenta rationum proponat. (c) Uno casu de controversiis id genus S. R. Consilii judicium esto, fi num S. Confilii, an M. Curiæ V. jurisdictio fit , inter partes ambigatur. Decretum autem de ea re factum in aula S. Confilii, nullo poterit, ne nullitatum quidem remedio attentari .

(2) Fr cir. \$. 5. n. 4. (b) Ex Reg. lit. dici 21. Jul. an. 1739. (c) Ex Prag. dici 14. Mart. an. 1738. \$. 18. 3.

(a) §.IV.Caussas omnes, in quibus convenitur , aur agit universitas Neapolisanorum, placet finiri apud Confiliarios Camerae, quum a decretis Praescești annonae, & Tribunalium fortificationis, & revissonis, ac Saperimendeniis falusis aliqua ex partibus duxerit appellandum judicum superiorem; & in ipsa Camera institut poste alia judicia , quae ad eandem universitatem diquae ad eandem universitatem di-

a cui, perchè non manchi egli alla giusta difesa , si preserva un de deserminato, nel quale fenza fallo alcuno sia proposta la caufa . Che fo la Regal Camera stimerà necessario, che difendere alcun Tribunale venga appo fe l' Avvocato Fiscale della prima Ruota della Gran Corte della Vicaria Criminale , il faccia a suo piacere. Di sutto ad ogni conto le ne faccia relazione a Sua Maestà; ne se le taccia l' istanza , che aurà fatta il Presidense , ne le ragioni , che si saranno allegare. In un folo cafo poffa il Sacro Canfiglio diffinire egli cotali controversie, e ciò è quando nasca disputa tra le parti, fe debba in alcuna caufa procedere effo il Sacro Configlio, ovvero la Gran Corse della Vicaria. Del Decreto poi fatto nella Ruota del Sacro Configlio intorno a fimiglianti contese non si ammetta richiamo alcuno, neppure quello delle nullità .

S. IV. Quando nelle cause attive, o passive del Comme della Città di Napoli alcuno appellera del decreti del Presento dell' Annona, o del Tribunali della Fortificazione, e della Revisione, e del Soprantendente della Salute, la Regal Camera sia Giudice di cotali appelli. Nella quale Regal Camera si possionali atresì instituire sutti gli altri giudizi, in cui discipio della contra suoi assimilati di contra suoi assimilati di contra sutti gli altri giudizi, in cui discipio altresì me sutti gli altri giudizi, in cui discipio della contra sutti gli altri giudizi, in cui discipio della contra sutti gli altri giudizi, in cui discipio della contra suoi passimila contra suoi passimila contra suoi passimilati contra suoi passimilati di contra suoi di contra suoi passimilati di

reche pertineant; ita tamen, ut de jure filcali difeeptandum contigerit, quantumlibet oblique, adhibeatur Praefidens Camerae Summariae, qui in hujus generis caufis difeeptandis, ac dirimendis ahiberi confuevit: nam quum direche de jura fifci agendum fuerit, erit lis in Camera Summariae judicanda.

- (a) Ex Pr. diei 1. Aug. an. 1746.
- §. V. Libros cenforum judicio probatos edi permittat.
- §. VI. Si quis laicus, clericusve a laico, clericove de possessione, vel quasi dejectus sit per vim, aut dejici reformidet, supplicare Regi potest in R. Camera S. Clarae, quae S. Concilio negotium committet.
- (a) §-VII. Si qua jufla ex caufa vifum fuerit S. R. Confilio , R. Camerae Summariae , & M. Curiae V. bonorum alienationes, commutationes , fubrogationesve a teflatoribus , contrahentibusve a teflatoribus , contrahentibus expensition and terapitation and terapitation servita defendim.
  - (a) Ex Pr. un. de vincul. toll. S. 5.
  - (a) §. VIII. Si quis velit, pau-

per-

direttamente parte abbia la fieja (Città di Napoli Ma quando fi disputerà di cauja, nella quale il Fifo inflirettamente abbia fuo invereffe, fi faccia anche invervoente al giudizio quel Prefidente della Camera Sommaria, il quale è in cosflume di adoperati mi fimiglianti conte-fe. Perciocobè del vesto, quando direttamente si tratterà dell'intevesse della Sommaria della Sommaria della Sommaria.

S. V. Dard le permissioni, che si pubblichino i libri, stati già

approvati da Cenfori.

N. S. alcun laico, v oberio, co farà fiato con violenza da alsvo oberico, o laico cacciaro del 
possessimilio del consenza di 
imilio taccimento, può dar Supplica a Sua Maessa dalla quale sura 
Camera, dalla quale sura di 
la l'assa a Sacro Consessione.

S. VII. Se dal Savo Regio Configlio , dalla Regia Camera della
Sommaria, o dalla Gran Corte della
Vicaria fi pronuncieranno detreti, per
eui per giufle cagioni , fi fimera
di doverfi permestrer le alienzacio
ni , le communazioni , o le fiutro
gazioni de beni contri al diviero
de reflatori , e de contraenti; non
vagliano effi, fe prima, prefentate alla Regal Camera le autentiche copie di quegli, ella mon del
loro i I fuo affenfo a nome del Re.

§. VIII. Chiunque vorrà, che, E 2 a capertatis caussa, fieri sibi gratiam Legis, quae fententias, interloquutionesve dicere nullas volentibus certae pecuniae deponendae onus imponit, Regi de ea re supplicet in R. Camera S. Clarae, quae caussae cognitionem Tribunali committat, ubi judicata lis est . (b) Quod vero interdum opulenti etiam homines protrahendi judicii caussa paupertatem obtendunt, si notorium fit , eos non effe indigentes, rejiciatur libellus. Si quis autem eorum , qui Camerae funt ab actis , decreti formulam libello subscripserit contra jus, ducatis quinquagenis multetur in fingulas vices.

(a) Ex cit. Pr. an. 1735. S. 5. nu. 3, \*
(b) Ex Pr. diei 14. Mart. an. 1738. \$.2.m.2.

(a) §. IX. Adlenium Regio nomine praester, ur aequum boum, alienandis bonis sedualibus, universitatumve, aut alienandis obligandisve bonis otatibus, aliisve id genus. (b) Quod si de bonis feudalibus, universitatumve obligandis agatur, Camera, ante quam praestet adsensum, distincte referat ad Regem in singulas vices, quae debiti contrahendi causta fit, num ea bona alias suerine pro aliis debitis obligata cum Regio adsedu, & num alia bona sint, quae pro debito contrahen

a cagion di sua povertà, seco se difpens alla legge ordinante, che per dirli di nullità di alcuna fentenza, o decreto interlocutorio, fe faccia il deposito della somma appresso noi stabilita, ne dia supplica a Sua Maesta nella Regal Camera di Santa Chiara, dalla quale si commenterà la cognizione di cià a quel Tribunale, dal quale si fara fatta la fentenza, o il decreso. Ma poiche i ricchi, per menare a lungo i giudizj, molte volse simulano poversa, se costera notoriamente della ricchenza di loro, sia riggettata la supplica, che fopra corale dispensazione avran dapa . Se aleun Atritante contro questa legge distenderà appie delle suppliche alcun docreto di simili dispensazioni , sia dannato in cinquanta ducati da pagarfi ciafeuna volta, ch' ei contravverrà.

. IX. Quando fi banno ad alienare , od obbligare i beni delle Università, o feudali, o dotali, o di altra simil natura, dia a nome del Re il fuo Affenfo Secondoche fard pile ragionevole, o pile conveniente. Ma fe fi tratterà del doversi obbligare i beni feudali , e delle Università, la Camera avanti di dare l'Affenso, riferisca ciascuna volta a Sua Maestà la cagion del debito, e fe i medesimi beni sieno stati altrui altra volta coll' Affenso obbligati, e fe vi abbia altri beni , i quali senza  $A_{I}$ - do jure possint fine Regio adsenfu obligarir tum quid Regi placeat, expectet.

(a) En and. Pr. an. 1735. S. 5. n. 3. (b) En Reg. lit. diei 28. Septemb. an. 1750.

- (a) S. X. Si qua scriptura extrinfecus inferatur in Regnum , videat, num eam admitti expediae necne: ac, si expedire visum fuerit , solennem formulam recipiatur , aut enequatur , adscribat .. (a) Ex cade Pr. an. 1735. S. 5. n. 4.
- (a) & XI. Ad haec M. Curiam V. criminalem adeant Camerae Confiliarii ante Natalitias, & Paschales ferias universi, singulis hebdomadis finguli in orbem , reorum caussas, ne diutino reatu conficiantur, expedituri, ita tamen ut miferis pro. bono & aequo , non improbis pro arbitrio fubveniatur.

(a) En cit. 9. 5; n. 2.

#### L. DI.

(a) Si Regios Officiales togatos, aut Praesides , Auditoresve Provinciarum, aut Gubernatores, Juridicosve locorum demanialium creaturus Rex referre ad fe Cameram. jufferit, quos iis muneribus dignos censear, ternos in finguAffenso poffano effere regolarmente obbligati . Fatto ciò ne attenda l'oracolo del Re .

§. X. Quando si banno ad introdurre nel Regno Scritture firaniere , vegga, fe fia espediente, o no, ebe sieno ammesse. Que il riputerd conveniente , diane la permifsione, adoperandone per atto solenne le parole Recipiatur, od Exequatur.

6. XL. Oltre alle predette cofe avanti le Ferie del Natale, e della Pufqua tutti i Configlieri della Regal Camera, e ciascuna settimana un di loro , secondo la volsa, che gli socchera, vadano nella G. C. della Vicaria Criminale a far la visita de' carcerati ; e diano opera , che spedendose prontamente le cause, non fieno i delinquenti lungamente macerati nella prigione ; e , siccoma , avendo compassione de miseri , a buona equità li sovverranno, così non useranno nessun arbitrio, o fewere co' malvagi.

#### LEGGE III.

Quando it Re doverà creare i Ministri Togati, od i Presidi, e gli Uditori della Provincie , od i Governadori, e Giudici Regj, ed oxdinerà alla Regal Camera di farli fopra ciò relazione, ella in ciascuna occorrenza gli saccia la sua gula munera idoneos viros feripro ei proponat, non solum ex numero competitorum, fed & extra eum numerum, fi quos noverit dieniores.

(a) En Reg. lit. diei 30. Jul. an. 1737.

#### L. IV.

(a) Si quid per eos, qui Regi funt a fectreits, referre ad Regem da a fectreits, referre ad Regem de liarii fuo quifque nomine appofito (qui in collegiis judicum mos est ) subscribant, subscribatque ettam is, qui Camerae est a fectreits.

(a) Ex eit. Pr. an. 1735. S. To.

#### L. V.

(e) Codjcillos officiorum, privilegiorum, aliorumve Principalium
beneficiorum expediri per Cameram fine peculiari Regis juffu vetatur. Iis autem expedieniotis hunc
fervari modum, atque ordinem
placet, ut primum ipfa praescripra voluntatis Regiae formula
perficribatur, appolito ejus nomine, qui Regi in eam rem suit a
fecretis: tum Praeser iis literis
jure Viceprosonatarii subscribat,
itemque is, qui Camerae a secretis est, qui de Regesto testeur
demum figillo Regio signentur.

(a) Ex cit. Pr. S. 5. n. 6.

Terna, e proponga quelle persone, che stimerà più abili, prendendole non solamente dal numero de concorrenti, ma fuori di quello ancora, ove conoscerà esservene alcun meritevole.

#### LEGGE IV.

Se il Presidente, e gli altri Consiglieri della Regal Camera debbono risferire alcuna vosa a sua Maessa per menzo delle sue Segretarie, viassuno alla Rappresentanza si sosciorio a, apponendovi il suo nome coll'ordine, e secondo il costume de Tribunati collegiati; e soscrius amora il Segretario della medessima Camera.

### LEGGE·V.

Siale vietato di spedire Patenti di Ufizj, ne Privilegi, ne grazie niune, le quali sogliono conceders da Principi , Senza Spezial ordine del Re - Nella spedizione poi di coteste cose servisi quest' ordine, e questa forma. Primieramente s'inseriscano le formali parole del Dispaccio, contenenti la volontà del Re, col nome del Segretario, che lo aura spedito . Siegua appresfo la foscrizione del Presidente del Sacro Consiglio come Viceprotonotario; ed in fine foscrivafi il Segretario della Regal Camera, il quale renda testimonianza della registratura fattane, nè vi manche il Regal Suggello.

LEG-

LEGGE VI.

(a) Asta judicialia apud Camerae Confiliarios confecta finitis litibus. deferantur ad archivum, ibique adferventur. Eodem archivo ferventur libelli supplices, in quorum subnotationibus. Regius adsensus est praestitus alienandis ... obligandifve bonis feudalibus: privilegia, provisiones Camerae, aut fi quid est aliud his simile, quod eo archivo adfervari mos fuit . (b) Proinde scribae, qui dicuntur regefti , ea omnia regerant in libros , (c) qui , ut facile fint ad manum , fuis quique locis feponantur cum titulis. Demum corum omnium, quae funt in eos: libros regelta , inventarium fiat ordine literarum fervato.

(a) Ex Pr.7. S. 6. & Pr. 8. de off. Secres.. (b) Ex Pr. 2. S. 8. cod.. (c) Ex vit. Pr. 8.

De ea, qui a secretis est Came-

# TITULUS III.

#### LEX L

(a) Ui Camerae est a secretis: fingulorum: de quaque re sententias, & quod tandem suerie conclussum, referat in librum, qui dicitur notamentorum.

(a) Ex Pr. 14. S. 46. de offic. Secr.

(a) §. I. Elenchos corum omnium,

Finite le liti, outri gli atti giu. diziali, che si faran compilati dinanzi a' Consiglieri della Regal Camera, fi portina nell' Archivio, e quivi sian conservati. Nel medesimo Archivio si conservino le Suppliche, fopra cui si sieno impartiti i Regali affensi per le alienazioni , o per le obbligazioni de beni feudali : e si conservino ancora i privilegi, e le Provvisioni di essa Camera od alera cofa simigliante la quale fia ftato folito di confervarfe in quello. Per la qual cofa gli Scrivani del Registro sutto notino in su' libri distinti , i quali affinche fieno più agevolmente rinvenuti, sieno in determinati luogbi sipofti , e scrivasi loro in fronte il lor titolo. Finalmente si faccia un inventario per ordine di alfa. Beto di mito quello, che fara im quei libri registrato.

Del Segretario della Regal Camera di Santa Chiara.

LEGGE L

L. Segretario della Camera noti ne libri, cui dicono Notamentorume, i vosti di ciafcuno, e quello, che si sarà conchiuso.

S. I. Mandi a Sua Marfld lo

40 DE EO, QUI A SECR. EST CAM. mnium, quae Camera pro munere fuo decrevit, antequam exequutioni mandentus, ad cos tranfmittat, qui Regi funt a secretis. (a) En Pr. an. 1735. 9. 10.

(a) §. II. Si quis Consiliariorum S. Confilii , Praesidentumve. Camerae Summariae ad Regalem Cameram S. Clarae de causta aliqua relaturus accessorit, decretum in ea cauffa factum a Regali Camera S. Clarae referre in proceffum debet cauffae Commissarius, non qui Camerae est a secretis cuius non aliae funt partes, quam disputata in Regali Camera, & quod tandem placuit, fuo libro adnotare.

(a) Ex Pr. ult. S. 8. de offic. S. R. C.

(a) 6. III. Si quando Confiliarii S. Confilii, aut Camerae Summariae Praesidentes in Regalem Cameram venerint, postremus omnium fedeat .

(a) Ex cit. Pr. ult. S. g.

(a) & IV. Adfit Praefidi fcripturas Notariorum recognoscenti. (a) En Pr. an. 1735. diei'8. Jun.

(a) . V. Si quid cauffae fit. cur Regi videatur jure metuendum, ne quis alii malum inferat, ei , qui Camerae est a secretis , Regio nomine stipulanti offensionem omnem abfuturam juffu Regis juratus promittat.

(a) En Reg. lit. diei 24. Julii an. 1735.

liste di sutti i docreti della Camera avanti che sien quegli eseguiti, oiascuna per quella Segretaria , sui le materie appartengone .

S. II. Se alcun Configliere del Sacro Configlio, o Presidente della Camera della Sommaria verra nella Regal Camera di Santa Chiara a riferire alcuna caufa, il Commellario scriva dietro al Processo il decreto, che la Camera pronuncierà, e'l Segretario altro non faccia, fe non fe notare nel fuo libro ciò, che fiefi disputato, e la conclusion fatta.

. S. III. Quando i Configlieri del S. Configlio , od i Presidenti della Camera della Sommaria verranno nella Regal Camera, dia loro la precedenza, e fegga l'ultimo.

S. IV. Sia prefente quando il Presidente rivede à Protocolli de' Notaj .

S. V. Se per ficurtà di chiccheffia, e di checcheffia fi dovrà dare parola alcuna Regia, come diciamo, il Segretario della Camera con giuramento, e precedente ordine del Re, la dia a nome del Re.

De iis, qui Camerae S. Clarae funt ab actis.

# TITULUS IV. LEX L

## Ui funt ab actis Camerae S. Clarae supplices libellos in iplo Confiliariorum Camerae

conventu recitent, non apud fingulos Confiliarios.

Ex Pr. 14.5. 29. de of. fecres.

(a) §. I. Eum iplum diem ., quo subnotantur libelli, non alium (quod falsi species est ) adscribant. (a) Ex cit. Pr. 5.30.

(a) S. II. Ne supplices libelli, in quorum subnotatione Regius adsensus est praestitus per R. Cameram S. Clarae alienandis, obligandisve bonis feudalibus cum magno postulantium damno pereant, eos ordine alphabetico referant in fuum quifque regeltum, nec ante partibus tradant.

(a) Ex Pr. 10. 5. 74. de offic. Indis.

(a) & III. Quibus diebus Camerae Confiliarii conveniunt apud Praesidem; Camerae præsentes ministrent. Ne scribarum suffectorum opera utantur, prohibetur.

(a) \ IV. Sportulas, harumve partem ne accipiant in anteceffum. (a) Ex cit. Pr. 7. 9. 80

(a) Ex Pr. 7. 5 4. de off. Secret.

Degli Attitanti della Regal Camera di S. Chiara.

TITOLO.IV.

LEGGE° I.

Li Artitanti della Regal Ca-I mera propongano suste le Suppliche, che si banno a spedire, a tutti i- Consiglieri mentre sono insieme congregati, e non a ciascuno di quelli separatamente.

5. 1. A libelli, che si spedisco. no, foserivano la data del medesimo di della fpedizione, e non altri, perocche, altramenti facendos. s commetterebbe una maniera

di falfisà :

S.IL Perche le Suppliche, a piè delle quali dalla Regal Camera s'imparciscono gli Assensi per l'alienazione, o per-l'obbligazione de beni feudali. non si smarriscan con gran danno di coloro , che gli banno impetrati . ciascun Attitante per ordine di alfabero le noti ne suoi registri, ne de consegui alle parti, se prima non ne averà fatto un simigliante regiftro .

S. III. No di , in cui si tiene la Regal Camera in Tafa del Presidense, assistano a quella personalmente, ne sia loro lecito di so-Aituirvi altri Scrivani.

J. IV. Non si prendano anticiparamente ne in parte, ne in tutto somma niuna, che loro apparte-: nef(a) §. V. Acta judicialia, postqu'am liti sactus est finis, amplius ne detineaut penes se, sed dese-

rant ad archivum.
(a) Ex cir. Pr. 7. S. 6.

(a) S. VI. Magistratuum, aliorumve officialium urbanorum, provincialiumve relationes ad R. Camèram S. Clarae, quae ad eosobsignatae mittuntur, apud ipso Camerae Conssissions resignent. (a) Ex Pr. 11, S. 22, de glatish. & bir.,

(a) §. VII. Reos hujus Legis pares commisso poenae manebunt. (a) Ex cit. Pr. 14. \$. 20. © 30.

De Sacra Regia Confilio.

TITULUS V.

Confiliariorum, uti & aularum S. R. Confilii numerum pro tempore varium fuiffe conftat : noviffimo tamen jure aulae quatuor , Confiliarii tres supra viginti conflituti funt , quorum viginti in quatuor aulas conveniunt , quini in fingulas: reliquorum duo aulis duahus M. Curiæ V. criminalis praeficiuntur, tertijus Capuae jus dicit. (4) Nunc vero quoniam licet aularum Praefectis a ferendis in S. Confilio suffragiis, & vero etiam ab aula cuique sua abstinere, ne Confiliariorum, qui aulae debent intereffe , numerus & minor .

nesse per isportule.

§. V. Terminate le cause, nom risengano appo loro atti niuni giudiziali, ma gli nechino tutti nell'Archivio.

\$. VI. Di sutre lo velazioni che da Magistrati, o da attri Ufficiali Napoletoni o provinciale chinse si mandano alla Regal Camera, facciano l'apersura alla prefenza de dilei Conselioni.

S. VII. A violatori di questa Legge darassi la pena, che sarà rispondente al mancamento.

Del Sacro Regio Configlio.

TITOLO V.

Il numero de Configlieri, e delle Ruote del Sacro Configlio è flate veria fecondo la varietà de tempi. Ultimamente furono instituite augetro Ruote, e ventitue Configlieri venti de quali, distribuiti cinque per ciascuna Ruota , reggono il S. C. ; due vanno a presiedere. alle Ruose della Vicaria Criminale ; e'l terno va al Governo della Cirad di Capua. Ma ora , poiche è flato posto nell'arbitrio de Configlieri Capiruota l'inservenire , o no, e'l fentenziare , o no nel-S. C., affinebe il piccolo, e l'ugual numero de Consiglie.

LIB. II. nor. Be par litium exitus faciar longiores; quatuor, quos unaquaeque aula Confiliarios habet, quintus addatur . (6) De reliquo S. R. Confilii, quod fupremum effe Tribunal debet, quale initio fuit, eiusque Confilii Praesidis jura omnia, & praerogativae, receptaeque fuper ea re Leges, moresque confirmentur, maxime illud, quod non omnibus supremis Tribunalibus eft datum, ut judicia in eo instituantur per libellos supplices Regi infcriptos, & a Praeside subnotatos.

6. I. S. Confilio ministrent aftorum magistri XIII., (a) quorum singuli senos scribas sibi habeant addictos (b).

(a) En Pr. 58. de off. S. R. C. (b) Oggi, essendo crejcin o il numero delle liti, gli Scrivani ordinari di esaseno Mastrodatti sono mova, a quali sono stato medessimamente aggiunti altri strovidinari.

#### L. II.

Civiles omnes de jure privatorum causas, etiam seudales, cogonoscere, in integrum restituere, & contestas lites legitimi temporis decursu intermortuas excitare, S. Consilii jus esto.

(a) § I. Si quis familiam, gen-

ri di ogni Ruota non ritardi la spedizion delle liti , a predetti quatero Consiglieri , che avea ciascuna Ruosa, se ne aggiunga il quinto . Del resto il Sacro Consiglio, come fu nella sua primiera instisuzione, rimanga Tribunal Supremo, e sieno riconfermace tutte le preminenze, le prerogative, gli usi, e le ragioni del medesimo, e del suo Presidente , e massimamente quello , che non è conceduro à tutti i Tribunali supremi, cloc, che i giudizj s' inflimiscano con suppliche indiritte a Sau Macfta, e foseritse dal Presidente :

S. I. Abbia il S. Configlio XIII. Mastrodatti, e questi abbiano ciascuno sosto di se cinque Scrivani.

#### LEGGE II.

33 300 -

Sia il Sarro Configlio Giudice di iutre le Caufe centili di privata ragione, exiandio feudali, ore. fituifio il bisiganti in integrum, ed infuffit, come noi diciamo, lo fipirito della vita alle liri, le quali concebò contestate, per ispazio di tempo dalla legge preservito, erano pressore della legge preservito, erano pressore di transcriptione.

§ I. I giudizj, in cui per al-

ducatos bifcentum, ca duorum Confiliatiorum conformi fententia definiatur. Demum fi fe'unus abalio distideat, ut non idem duobus videatur, alius ex alia aula per Praesidem accitus, judga intersit, quousque conformis duorum sententia finiat litem. De quibus autem eivilibus cansis M. Curiae judices, aliive ad S. Confilium referunt, de iis, quantacumque sit quantias, duo possum conque sit quantias, duo possum cuique aulae Consiliarii judicare.

(a) S. III. Si apud unius aulae Confiliarios canffa agitur, in ea caussa judicent minimum tres: si apud Confiliarios duarum aularum; in ea judicent minimum quinque, tres mius, duo alterius aulae.

(a) Ex Pr. 2 da conf. decid.

# L. III.

Die criminalibus cauffis S. Confilir non ett jurisdictio, nith fint offenlae aures, aut delicht offisialium fuorum in ipfo officio admiffa puniat., aur five referentibus M. Guriae V. Griminalis, aliarumve quarundam Curiarum judicibus, five ex appellatione (a) cognofeat. (b) Quibus aurem cafibus de decretis M. Guriae V. criminalis S. Confilium cognofeis, fi cum corrono nella medefina opinine; il Presidente dia loro altri Configlieri giunti v Ove la disputa è di fomma minore di ducati dugento, bastano a diffinirla due foli Consiglieri, purche sieno uniformi: ma se sieno difformi, il Presidente depusi un altro Configliere di altra Ruota, il quale, accostandos all' uno, o all'altro, coll' uniforms fentenza di due termini la controverfia. Quanto poi alle cause civili, le-quali sono riferite dalla Gran Corte della Vicaria, o da altri nel Sacro Configlio : fia qualunque il valor di quelle, poffono effere devise da, due sali Consiglieri della medesima Ruora.

S.III. Se avrafi a tratiare la caufa in ma Ruoia, bastano tre Configlieri a deciderta. Se si tratterd in due unite insieme, uopo è, che vintervoengano almeno cinque, due dell'una, e tre dell'altra Ruota.

### LEGGE III.

Il Sacro Configlio non giudica di caufe ninne criminali, falurabi necafi, in cui fieno fine offe le fue orecebi o quando fi tratti di delitto commesso da juai Ufiziali nelli ufixia, o quando, per riciosani dalla Gran Corte della Viccria Criminale, o da altri Giudici gli pianto a fere relazioni di simili piati, a per appello debba egli prendarne cognizione de me-

filium referant. Ne autem decretorum, de quibus est referendum, exequutio longius producatur, eo die aliud agi in S. Confilio non debet.

Ex Pr. 18. b. tit. O cit. 5.3. n. 10.
(2) Ultimamente s' inflitul un perfetto Tribusale dell' Ammiragho, e della marina. Il perchè, finiendofi in apado le lisi, nonevi è più appello al S. R. C.

(a) § I. Si qua in cauffis, de quibus ad S. Confilium referrur, ablente fici patrone oriaru dubitatio contra ficum, fulfineatur judicium, quoad fici patrone nus fuerit auditus. (b) Ira quod in cauffis liquidationum influmentorum fici utilitas agitur, decreta in iis interpolita per judices M. Curiae revocare S. Confilium inaudito fici patrone non potefit & generaliter idem jus est in omnibus aliis cauffis, in quibus illum audit i interest fici.

(a) Ex Pr. 39. 5. 9, de off. Mag. Juft.

#### L., V.

Sententiae S. Confilii nomine Regio prodeant, ab cifque Be licear provocare, fed continuo ad effectum perducantur: ad camque rem fia armata manu fit opus, hanc praestent omnes Regni Cariae, nis si nullitatum, restituation nisvo in integrum remedia opportune proposita sint; nam reclamatione non impediri exequatione non impediri exequatione.

colui, che si chiamend gravato, a precidente decreto del Prosidente del Sacro Consiglio, facciano lor relazioni nel Sacro Consiglio. Ed affinche l'efecuacion del decreti, di eni avrassila a risprire nel S. C., non sia menata a lungo, in questo di non può svattassi in quello di alma sua faccenda.

6. I. So in qualche caufa, la quale fi dee viferire nel Sacro Configlio; eaderd; mentre affento & l' Avvocata Fiscale, alcun dubbio, che torni a pregindizio del Fifeo, se sospenda la decisione per fino che non farà udito l' Avvocato Fiscale . Perloche nelle cause di liquidazion d'istrumenti, in cul fi pratta dell'utile del Fifco, il Sa. cro Consiglio non può rivocare è decresi profferiti dalla Gran Corte della Vicaria, fe al medesimo tempo non ode l' Avvocato Fiscale. Il che si fervi generalmente in turte le altre caufe, in cui importa al Fifeo, che't fue. Avvocate fia udito.

### LEGGE V.

Le fentenne, del Sacro Configlio di quelle vi sa appello; e però fenza dimora samo mendate ad efecuzione, ed eve sia bisogno della: forna, o della mano armata, sa loro prestata da suste le Corsi del Regno. Solamente sospendano les eccusion di quelle le nullità, o la restituzione in integrum, pro-

#### AS DESACROR E G. CONSILIO

nem, certi juris eft.

Ex Pr. 5. 0 . 6. 4. 1.

# poco l'esecuzione. LEGGE VI.

L. VI.

Postremis diebus juridicis, ques Natalitiae, Paschales, autumnales feriae fequuntur (a), Confiliarii omnes in majorem aulam convemiant cum Praeside, sedeantque ; atque ex latere uno apparitores Regia tenentes infignia, magistri actorum ex altero frantes adfint. recitentque hi S. Confilii fententias intermediis temporibus pro-

Ex d. Pr. 6. (a) Ora vi feno an ebe le ferie della Pri-

Negli uleimi di , precedenti alle Ferie del Natule, della Pafqua, e dell' Aurunno, tutti i Configlieei insieme col Presidente si congregbino nella Ruora grande, e feggano; e stande loro interno, ed in pie dall' un lato i Portieri colle Regie insegne, e dall' altro i Mafirodates , da questi si recisino le fentenze del Sacro Configlio, che in quel mezzo tempo fono flate promuneiate .

dorse ne' di legistimi ; perciocche

che non sospende ne punto , ne

della reclamazione niun dubisa

#### L. V.II.

Procuratorem agere in S. Confilio, aliisve urbanis Curiis nemo potest, nisi in una ex aulis S. Confilii de iis interrogatus, quae ad procuratoris officium pertinent, ejus Confilii judicio fuerit probatus. Num autem , quo tempore is interrogatur, Praeles aulae adfit nec ne, nihil intereft. (a) Curet tamen, fi adfuerit, ur ab iis Confiliariis interrogetur, qui fori praxin praeter ceteros callent. Janitores aularum S. Confilii, ne quid fuggerant, omnino abfint. Quin & patere est opus, se nultis effe obnoxium criminibus. (b)

#### LEGGE VII.

Niuno può fare da Proceuratore ne nel Sacro Configlio, ne in verun altra Corte, o Tribunale di Napoli, Je esaminato che sarà in alcuna Ruota del Sacro Configlio dintorno all' ufizio del Procuratore, non ne averà avuta l'approvazione dal medefimo Sacro Configlio : A cotale efame non fard necef. fario, che v' intervenge il Presidente; nondimeno, intervenendovi, dia opera , che l'efame ili faccia da quei Configlieri , che fono più periti nella Pratica . Porche i Portieri non suggerifcano a colui, che dee esaminarsi, alcuna cosa

Ex Pr. 22., & Pr. 80. \$. 3. sod., & cis. Pr. sn. 1738. \$.3. n.4.
(a) Ex Pr. an. 1728. diei 21. Jun.

(a) Ex Pr. an. 1738. due 21. Jun. (b) Ora coepti flabiliment jono ceffui, pofizachè, per l'ultima Premmatica reformatice de nifri Tribonali, fi fono creati i Cenfori, a'quali appartent di fure fimiti efami; ne muno può affer aferitro nell'Albo alla claffe degli Arvoccati, o de Procceratori, se non farè da coltro afaminato, ed apprevano.

(a) §, I. Eos etiam, qui a Principe fuerint Regis Enaminatores creati, examinare, ac probare, §. Confilii munus est.

(a) Ex Pr. 69. de off. S. R. C.

#### L. VIII.

Ouum interdum contingat, lites in longum duci, quod ad diversas, & saepe etiam pugnantes five communis, five municipalis juris interpretationes expendendas multum sit operae, ac temporis infumendum, omnes, quos S. Confilii aulae habent , Confiliarii , quaternis vicibus in fingulos annos , die , quem dicet Praeses , conveniant, eoque die aularum Praefecti finguli fingulis vicibus ex ordine quaestionem aliquam juris proponant : deque eo, quod post multam disputationem aut emnibus, aut plerisque fuerit vifum, referant ad Regem.

· Ex cis. Pr. on. 1738. \$.3. n. z.

del susto al sempo di corale esamina sieno allonsanasi della Ruora. Oltre a ciò sia egli obbligato di estire le fedi di perquisizioni, onde costi di nan essere inquistro.

S. I. Appartiene parimenti di Sacro Configlio di esaminare, e di approvare coloro, i quali dal Refaranno stati creasi Regi Esaminatori.

#### LEGGE VIII.

Perocchè affai volte accade, che fi Spenda molto tempo in diciferare dicun punto di ragion civile, o municipale intrigato, ed affai dibattuto, dal che ne viene, che fi meni a lungo la spedizion delle liti , tutti i Configlieri di tutte le. Ruote, quattro volte l'anno, e nel di, che farà determinate dal Prefidense, fi congregbino insieme, ed i Capiruota ciafcuno , fecondo la volta, che a se toccherà, propongano alcuna quistion di diritto; la quale come averanno disputata , e ventilata, di ciò, che fard paruto a tutti, od alla maggior parte, ne facciano relazione a Sua Macfid.

De S. Confilii Praefide.

Del Prefidente del Sacro Configlio.

# TITULUS VI.

# LEX I.

Confilii Praeses, nist eum juinterstr: sed nec certae adeste aulae, nec ferre suffragia eogatur,
nist aut de samilia, genteve in
aliquam Nobilium Neapolitanorum Curiam restituenda quaestio
sit, aut convenientibus duarum
aularum Confiliariis agatur caus
sularum Confiliariis agatur caus
sularum confiliariis arcessus ad
aliquem locum ultra xx. milliaria sit decernedus.

Fr Pr. 41. S. 2. de off. S. R. C. (a) En Pr. 65, cod.

(a) §. I. Cauffas Confiliariis committat, easque sic inter aulas partiatur, nulla ut sir, quae aut copia laborare, aut otiari videatur.

(a) Ex Pr. 7. § 1. & Pr. 41. § 6. sed.

(a) § II. Cauffas com mittens Praefea clauliam, dwmmode tamen cauffa non fit ceepta in Bl. Caria V., quam recepto more hastenus appofuit, fcripto dein jure apponar. (a) Ex Pra. 1738. diri 14. Mars. § . 3. n.6.

(a) §. III. Si quis ex officialibus S. Confilii ad tempus, aut in perpetuum officio multandus fit, Commiffario cauffae, in qua ille de-

# TITOLO VI.

L Presidente del Sacro Consiglio, se non è da giusta causa impedito, intervenga al Sacro Configlio ; fia però nel fuo arbitrio di presiedere a quella Ruota, che più gli piaccia, e di dare, o no al tempo del sontenziare il suo voto . Solamente necessario è il sue intervento , e'l fue voto , quando si tratti di reintegrare alcuna Famiglia, o Cafato ad alcun nobile Sedile Napolezano, o quando fi disputino le cause a Ruote giunte. o quando deesi ordinare l'accesso di alcun Configliere a luogbi distanti di Napoli più di venti miglia .

§. I. Commetta le cause d'Consiglieri, ma di mode le ripartisea per le Ruore, che non paja, che l'una sia soverchio insaccendata, c

l'altra oziofa.

§ II. Il Presidente in commettendo le canse, oue prima solea porre per istilo la classical dummedo tamen causta non sit coepta in M. C. V., pongala perinnanzi per ragione di legge scritta.

§. III. Se alcuno degli Ufiziali del Sarvo Configlio, per mancamento fasto, dovrà effere o sospeso, o privato dell'ufizio, il Presideliquit, negotium committat Praefes. Id nisi a Praeside sit sactum intra dies duos, negotium Commissario caussa jure ipso commissum intelligatur, isque audito Fisci in re criminali Patrono exofficio jus dicat.

#### (a) Ex Pr. 81. 5. 20. de off. S.R.C.

(a) 6. IV. Si supplici libello fententiam revideri ex caussa reclamationis petatur, ante ejus exequutionem committi .a Przeside rem alii non liceat , ne ea quidem adjecta claufula citra prajudicium enequationis, fed omnino ea formula concipiatur decretum, notesur. dies, O falla enequatione. providebieur : ficque supplicanti intra dies decem confuletur cautione rem restitui, si fententiam contigerit retractari. (b) Si quid aliud fuper reclamatione decernat Praefes fub quovis praetextu, actorum magister libellum actis ne inserat: secus faciens officio multetur per annos tres. Denique eum aut ab actorum magistro actis infertum, aut ab ipso litigatore oblatum caussae Commissarius ex a-Etis expungat, rejiciatve; fententiamque ad effectum jubeat perduci. Quod si contra interloquutorium S. Consilii decretum supplicetur, placet, fi gravamen tale fit, ut ei per definitivam fententiam possit occurri, exequationem pendere, quousque decretum

Presidente faccia la commessa al medessimo Commessa in della cuafa, in cui avora colui dellinguito. Se non la farà infra due giorni, la commessa intendas sur la commessa intendas sur la quale ex ossicio proceda, fenten. do però l'Avvocato Fiscale della Gran Corte Criminale.

6. IV. Quando fi produred fup. plica alcuna di riclamazione, il Presidente, avanti che sia eseguita la sentenza, non commesta quella a niuno neppure adoperando la claufola citra praejudicium exeguutionis; ma ad ogni modo il suo decreto sia concepito in questa forma, notetur dies, & facta exequatione providebitur; e così a colui, che la produrrà fi provvederà colla cauzione, che dovrd dare l'avversario fra dieci giorni, di restituir la cosa, ove avvenga, che la sentenza siarivocata. Se'l Presidente fard altro decreto forto qualunque pretesto, il Mastrodatti non inferifea la supplica negli atti, ed inserendola sia sospeso dell'ufizio per tre anni. Ma ritrovandosi dal Ma-Arodatti inferita, o avendola il litigante esibita, il Commessario della caufa la solga del processo, s la ributti, ed ordini, che la fentenza sia fenza dimota eseguita . Che fe si riclamera di alcun decreso interlocutorio, e la gravezza inferita sia tale, che possa effere tolta, o emendata per la fentenza diffinitiva, non si ritardi l'

recognoscatur. Hoc autem per omnia confirmato ei, qui iterum victus est, quodlibet remedium juris denegetur, etiam nullitatum.

(a) Ex cit. Pr. 81. S. 9. (b) Ex cit. Pr. 81. S. 9.

(a) §. V. Si adverfus M. Curiae decretum, quo fuit reus naturali, aut civili morte dannatus, ad S. Confilium fuerit provocatum, Praefes non anec caufam committat, quam advocaverit ad fe M. Curiae Judicem, qui fuit cauffa Commifiarius, Filicique in ea cauffa Patronum Sis tota re perspecha deliberabit de cauffa, vel suipiam Confiliariorum committenda, vel, si frustratoria appellatione moram fieri animadverterit publicae vindistae, ad candem M. Curiam remittenda, ad candem M. Curiam remittenda

(a) Er Pr. 44. S. 2. cod. (a) . VI. Quod faepe fit, ut quae super incidentibus quaestionibus discuffa , & judicata funt , apprime conferant ad cognoscendam , definiendamque cauffam principalem; si in criminali caussa adversus definitivum M. Curiae V. decretum ad Confilium provocetur, caussam committi placet uni ex Confiliariis ejus aulae, in qua de interloquutoriis decretis per M. Curiam in eadem cauffa interpolitis relatum est: proinde in decretis, quae referentibus M. Curiae judicibus in S. Confilio in-

esecuzion del decreio: ma quando mon porrà emendars, fisspendas s' esecuzione per fino che pendera la revision del decreto. Confermato però quello in tutte le sue parsi, al perditore niegbisi, qualtraque vichiemo, ed exiandio le stesse un una

6. V. Qualora avvenga, che qualcuno, effendo flato condannato dalla Gran Corre della Vicaria alla morse naturale, o civile, voglia appellare al Sacro Configlio , it Presidente non faccia la commessa della caufa , fe prima non chiamera a fe il Giudice Commessario, e l' Avvocato fiscale . In quefta guisa, informato di tutto il merito della caufa, delibererà se abbiasi a far la commeffe in alcun Configliere, ov. vero, effendo l'appello frustatorio, ed impeditivo della pubblica giufizia , debbafi la caufa simertere ad effa Gran Corte. 47.30000.1 §. VI. Poiche Speffe wolce ac-

eade, che gl'incidenti di una camfa, sopra cui sichi altra voltra giudicaro, infinsicono a meglio cumferer, e diffinire la causa primeipale, se in alcuna causa criminale si appelli del decrero della Gran Corte al Sacro Consistio, la commella si faccia in alcun Consigliore di quella Ruora, in cui de predetti decreti interlocutori, stati nella medessima causa, e dalla medessima Gran Corre, sicii altra codna relazioni stata. Il perchè, siacondossi dal Sacro Consiglio alcun del desterponuntur, que in aula relat um fie. adnotetur. (a) Ex Pr. 10. de appellat.

#### L. II.

Si Commiffarius decretum Praefidis nibil moratus referre de cauffa ad S. Confilium diffulerit , Praefes cerrum dicere diem potest., quo referatur.

Ex Pr. 81. S. 16. cod.

(a) §. I. Si caussae Commissarius de decreto domi, interpolito ad S. Confilium referre decreto Praesidis jubeatur, aut si quovis alio decreto Praefidis decretum Commiffarii suspendatur, adversario liceat , ut fuum Praeses deeretum revocet, supplicare. Sed Praeses tamen nisi parte citata decernere super nova supplicatione non potest. (b) Ar fi super supplici libello de incidente aliqua quaestione semel auditis parsibus decrevit Praeses; qui eo deereto fe gravatum fentit , rurfus Praesidi supplicare contra decretum non poteft; fed recte tamen ad R. Cameram S. Clarae gravamen adferet expendendum.

(b) Ex cit. Pr. 81. 5. 15.

(a) §. II. Ne reis criminum ; qui nomine M. Curiae V. citati ab indebita citatione appellant, impune sit moram judicio-facere, Praeses, quo decreto M. Curiam jubet ad S. Consilium referre,

eum

decreto a relazione della Gran Corse, si noti la Ruota, ove si sarà la caufa trattata.

#### LEGGE II.

Se il Commessario, poco cura prendendo del decreto del Presidense , indugerà a proporre la causa nel Sacro Configlio, pud il Presidente determinare egli il di, in cui quella si riferisca.

& I. Se il Presidente ordinera, che 'l Commeffario di alcun decreso, che averà fatto in cafa, ne faccia parola nel Sacro Configlio o quando in qualunque altra maniera sospenderà qualunque altro decreto del Commessario, possono la parti porgere Supplica per la rivocanion del suo decreto. Maregli non può, fenza avvifare prima le parti, nulla determinare fopra la nuova supplica, che gli fard porta-Che fe il Presidente, udite le parsi , averà deciso di alcun incidente . non può colui , ebe chiamafa gravuso, pergergli nuova supplica per la vivocazion del decreto; ma più regolarmente dovrà egli portare il suo richiamo alla Regel Camera di Santa Chiara,

6. Il. Affinche i rei, che fono Rati citati dalla Gran Corre della Vicaria , non menino a lungo impunemente i giudizi, quando delle citatorie contro di loro spedite provocano al Sacro Configlio, il Prefi

### DE S. CONSIL. PRAESIDE

om quoque jubeat, qui appellavit, curare, ui intra menfem referatur. Nifi fit intra id rempus relatum, quafi appellatum non fit, M. Curia judicium profequatur.

(a) Ex Pr. 64. cod.

Prefidente al decreto, per oui or, dimerà alla Gran Corse di dover viferire al Sarro Configlio, aggiuraga, che li provocatore faccia opera, che fra un mefe fia riferira la caufa. Che fi poi in costefia panie di sempo non fanà la caufa viferira, la Gran Corse consinui a procedere come fe mon fi foffe mai del fuo decreto provocato.

#### L. III.

Duobus tantum casibus Praesidi jus sit Consiliariis aulae, in qua lis pendet, Consiliarios adjungere alterius aulae: uno, si in causia, quae ducatos biscentum excedit, aut faltem exaequat, erres Consiliarii moa conveniant inter se: altero, si in causia, quae est infra eam fummam, mon conveniant duo. (a) Utroque autem easu Consiliarios seligat exe au la, quae proxime sequitur: nifi si tot sint in ea suspecti judices, ut ex alia, quae proxime sequitur sur, illos seligi necesse sit.

Ex Pr. 41. S. 3. rod.

# L. IV.

Praeses si quem judicum referre jubeat ad S. Consilium, aut quovis alio modo decernat, clausulis absineat, quae merita specant caussarum.

#### LEGGE III.

In due foli cafs il Presidente a Consiglieri ordinari di una Ruosa , ove pende la caufa , può aggiungere aleri Consiglieri di alera Ruota, Luno quando nelle caufe, che trapassano; o almeno pareggiano i ducati dugento, tre Configliere in giudicando non abbiane nello stesso sentimento convenuto; l'altro, quando nelle caufe di minor fomma non abbiano convenue almeno due Consiglieri . In ambidue questi casi il Presidente prenda per giunti i Configlieri di quella Ruota , che proffimamente siegue, falvo se, effendo quei sussi sospetti, non fosse d'uopo di prenderli dall' altra, che siegue a quella.

#### LEGGE IV.

Il Presidente quando decreta le suppliche di gravame al S. Consiglio, o sa altro decreto, non usi di claussel, le quali concernino i meriti delle cause.

### Ex Pr. 81. S. 16. de offi, S. R. C.

#### L. V.

Si in committendis caussis, aut quomodolibet decernendo suspectus Praeses, hae ipsius S. Consilii partes erunt, in hunc modum interponendae . Actorum magistri fupplices libellos recitent in S. Confilio apud eum aulae Praefe-Etum , qui munere antiquior eft ceteris, aut, fi hic absit, apud alium, qui adest, praerogativa antiquitatis fervata : & fecundum id , quod fuerit plerisque vifum . oncipiantur decreta, ac nomine S. Confilii prodeant, non fubscripta ab aulae Praefecto. Quum vero aut cauffæ Commissarius in alia aula fedet , aut convenientibus duarum aularum Confiliariis lis. agitur; fi qua gravi ex caussa expedire Praefecto videatur, alterius aulae Confiliarios confuli de ea re, ad alteram illam aulam confultum mittat eum, qui S. Confilio est a secretis : nec possunt , eius rei gratia duarum aularum Confiliarii coire.

En Pr. 73. de offi. S. R. C.

#### L. VI.

Regiorum Examinatorum, Tabulariorumve fortitiones apud Praefidem fiant.

Ex Pr. 68. de off. S. R. C. , & Pr. an. 1738. diei 14. Mart. S. 3. n. 7.

(a) §. I. Apud eundem Praesidem

# LEGGE V.

Se peravventura il Presidente nel fare le commesse delle cause, od in prendere altre deliberazioni fara fospetto, adempia le sue veci il Sacro Configlio, e servisi in cià questo modo. I Mastrodatti propongano le Suppliche in quella Ruora, ove fiede il Caporuota pile antico. Se per ventura farà coteso Caporuota affente, si propongano nella Ruota , che fiegue appresso, servata l'anzianità; e fecondo il parere de'più si distendano i decresi, e vengan fuori a nome del Sacro Configlio , fenza altramenti effer soscritti dal Caporuota. Quando il Commessario della caufa fegga in altra Ruota, o quando baffi a trattare de caufa a due Ruore , fe il Capornota per grave motive stimera espediente di confultare anche il parcre de Consiglieri dell'altra Ruota, senza altramente unirsi per tal cagione le Ruote, mandi a quella il Segretario del Sacro Configlio, e per costui la richiegga del suo parere.

#### LEGGE VI.

L'elezioni a forse de Regj Esaminatori, e de Tawolari si facciano alla presenza del Presidente.

§. I. Presente anche il medesi-

DE S. CONSIL PRAESIDE

dem jutent procuratores suo se officio suncturos ex side, dolumque malum abesse, absuturumque esse.

(2) Ez Pr. 80. \$. 3. & 4. de off. S. C. & r. Pr. 4. \$. 28. de delat.

#### L VII.

Praefes elenchum caussarum in S. Consilio expeditarum, pomerumque pecuniariarum; quae se-cundum praescriptas de S. Consilio Leges facerio commisse, sin-gulis mensibus transmittat ad Regem. (a) -Caveat autem, ne cuparam sinam faciat, neve eas temperet, vel remoretur. (4) Ex. Pr. 81, 5, 30.

#### L. VIII.

Munus Protonotarii, quod ab antiquis ufque temporibus in Praefidem transiit, exerceat Praeses. En Pr. an. 1738. diei 8. Jun. S. s.

§. I. Hocamplius, si qua Confitutio ad Praesidem dirigatur, is pro jure Viceprotonotarii, ac pro ea, quam praesferr, Praese sil Praesorio imagine, foleuni verbo VIDIT subscribat: subscribatque etiam is, qui Camerae S. Clarae est a fecretis. Nulla vis ramen aut ea subscriptione appofita Constitutionibus accedat, aut omisa decedat. mo Presidente i Proccuratori diano il giuramento di esercitare con sede la Proccureria, e di non ussare in esercitandola ne frodi, ne surberie.

### LEGGE VII.

W Presidente ciascun mese mandi a Sua Maestà la nota delle causse spedine tial Sacro Consiglio, e quella delle pene poemiarie imposse se consiglio. Non rimetta però a persona, nè moderi, nè ritardi coreste pone.

#### LEGGE VIII.

Esercisi il Presidente il Protonotariato del Regno a quel modo \$ che da tempi antichissimi cotal carico passò nel Presidente.

S. I. Oltre a ciò, fe alcuna Conflinzione è midritta al Prefidente del Sacro Configlio, coffui qual Protonorario, e come colui, che fervu ancora l'immagine del Prefetto Pretorio, la focriva colla folenne parola Vidit; e con lui fi forriva anche il Sepretario della Regal Camera di Santa Chiara. Ma cotali foferizioni nulla accrefemo, o diminuifano alla validità della Conflinzione.

De Confiliariis S. Confilii.

# TITULUS VII.

Onfiliarii S. Confilii fic dies partiantur inter fe, ut finguli certos habeant, quibus caussae eis commissae expediantur. (a) Unus hebdomadae dies omnibus cujusque aulae Confiliariis communis esto.

Ex Pr. 9. de off. S. R. C. (2) Ex Pr. 10. de off. jud.

(a) §. I. Si causa ducatos sepruaginta duos non excedat , definitivam quoque sententiam domi sua dicere nomine Regis Consiliarius Commissarius non vetatur, caque reche potest, ut ceterae definitivae sententiae in aula dicae, per S. Consilium revideri, essettu lententiae non impedito, ac praestita cautione rem resitui, si sententia revocctur.

# (a) Ex Pr. 41. S. 11. de off. S. R. C.

(a) §. II. Confiliarii omnes S. Confilii pro fingulis fententiis fingulos ducatos cum dimidio in centenos praeter annuum fitpendium habeant fibi in capita dividendos: pro fingulis autem definitivis decretis non dato termino interpositis dimidium ejus fummae (b).

(a) Ex Pr. 79. de off. S. R. C. O er prazi.
(b) Oggi, per un Dispaccio del di 24. del mese di Luglia dell'anno 1760., coreste som-

De' Configlieri del Sacro Configlio.

# TITOLO VII. LEGGE I.

I Configlieri del Sacro Configlio i di ripartifemo infra di loro i di per modo, che ciacumo abbia i fuoi giorni determinati, in cui fpedifia le caufe, di cui è Commeffario. Un di della fettimana fia comune a tutti i Configlieri di ciacuma cuma Rousa.

§ 1. Se la ceufa non tropeffa il valore di durari fessantani, pad ciafeun Configliere promune un cafa la femenza diffinirira a monte del Re; della quale non però, a fimiglianza delle altre fenerare faste nella Ruora, può dimandarfi la evolfone da fasti dal Secro Configlio : ma intanto non e impedifea-l'efecunione, e diofe la cauximo di reflituir la roba; occe intervenife di doverfi la fenerara rivocare.

§. II. Tusti i Configlici del Scarco Configlico del all'annu oltre pendio confisiusto loro, esigmo un ducato, e mezzo a centinajo sopra tuste le somme contenure nella centenze, che i promunicaranto, da ripartissi ugualmente fra tusti; e quando si tratera di decreto diffusitivo, pronunciato non compilato termino, riscuotano la me-

58 DEEO, QUIS.
me, che noi diciamo jus sententiae, effendo
stato crescius o altrande il soldo a' Consiglieri,
vanno al Fisco.

(a) §. III. Post quodlibet bimense spatium Consiliarii aulam mutent.

(a) Ex Pr. 2. 5. 5. 6 6. eod.

De es, qui S. Confilio eft a fecretis.

# TITULUS VIII.

Qui S. Consilio esta secretisdecreta omnia, ac sententias S. Consilii referat in librum: (a) sed, quo tempore feruntur suffragia, aulae ne intersir. (b) Alio itidem libro adnoter omnes sidejustiones in eaussis, quae in S. Consilio pendent, quum civilibus, rum criminalibus factas.

En Pr. 10. \$. 79. de off. judie.
(a) Ex Pr. 13. \$. 9. de off. S. R. C.
(b) En cie. Pr. 10. \$ 79.

(a) §. I. Ut a fortitionibus Tabulariorum, Regiorumwe Examinatorum dolus malus abit, domi Praefidis, ac praefente Praefide nomina corum ex urna fortito duact; fortitionesque cum nomine corum, quibus fortes obtigerunt, foripto teftetur, quae deinde in acha referantur.

- (a) Ex cod. S. 3. nu. 7., & ex prani.
- (a) §. II. Poenas omnes pecuniarias nostris Legibus, quae ad S. Consilium pertinent, irrogatas, exigat, rationes eo nomine in Re-

CONSIL EST

S. III. I Configlieri ogni due mesi mutino la Ruota, ove seggono a render ragione.

Del Segretario del Sacro Configlio.

# TITOLO VIII.

IL Segretario del Sacro Configlio, registri in un sibro tutte de sentenze, ed i decreti del Sacro Configlio; ma al tempo del sentenzia re non intercunga nella Ruota. In un altro libro registri similmente tutte se mallevarie, che si danno in tutte se casale civili, e criminali, le quali pendono nel S. Consiglio.

S. I. Perchè nelle forti, che si traggono per l'elezioni de Tavolari), a de Regj Esaminatori, son si e commetta frode, il Segretario del Configlio in cala del Presidente, e presente il medesimo, tragga a forte di uma urna i nomi di color ro; ed attessi in siscritto a cibi di loro sia toccato in forte il negozio; il quale atto sia inserito neb processio.

• §. II. Riscuosa sutre le pene pecuniarie, imposte secondo le nostre leggi, e persinenti al Sacro Consiglio, e della riscossione ne ren-

gia

gia Camera Summariae quotannis redditurus. Quas neglexit exigere, periculo suo futuras sciat. (a) Ex Pr. 81. 5. 20. de off. S. R. C.

(a) & III. Statim ut quis eorum, qui agere procuratores volunt, S. Confilii judicio probatus est; rem legitime significet omnibus magistris actorum S. Consilii, itemque iis, qui Regiae Camerae Summariae, ac M. Curiae V. a fecretis funt, expressis non solum nomine, & cognomine, fed & patria procuratoris: si id facere omiserit, officio multandus. Id autem , & quaecunque alia exequi in aulis S. Confilii diebus juridicis ex officio debet, ea gratis exequatur omnia, ac fi quid vel minimum exegerit, ducatis quinquaginta damnetur.

(a) En Pr. an. 1728, diei 14. Mart. 5.2.

De Regiis Enaminatoribus S. R. Consilii

TITULUS IX.

L.E X I.

TN caussis, quae in S. Consilio agitantur, testium examinandorum jus eorum , qui Regii Examinasores dicuntur, proprium efto .(a) Si quis scribarum S. Confilii jus examinandorum testium tribuerit fibi, (b) is nihil aget, (c) & ducatos centum quinquaginta fisco pendet : hoc plus officio dejicietur. renda conto ciascun anno nella Camera della Sommaria. Tutte quelle, che trascurerà di esigere, corrano a suo pericolo.

6. III. Come alcuno farà fato approvato dal Sacro Configlio all' ufizio di Proccuratore, ne dia subito legistima notizia a Mastrodatti det S. Consiglio, ed à Segreta. ri della Camera della Sommaria, e della Gran Corte della V., di. notando il nome, il casato, e la patria del novello Proccuratore : Se manchera di farlo, sia punito nell' ufizio . Questo, ed ogni altra cofa, che ne'dì giuridici accaderà di dovers fare nelle Ruote del S. Con-

De' Regj Esaminatori del S. Regio Configlio.

siglio, faccia egli gratis, e pren-

dendone checcheffia, fia punito in

cinquanta ducati.

TITOLO IX. LEGGE .I.

Li esamini de'testimonj in tut-J te le cause, le quali si disputano nel S. Consiglio, siano di privata ragione di quei, che noi chiamiamo Regj Esaminatori. Se alcuno Scrivano del S. Configlio si arrogberà il diritto di esaminare egli cotesti testimoni, costui, oltre alla nullità, che commetterà, pagbi al Fi-

DE REG. EXAMINAT. S. R. C. tur, quamvis in eum partes consenserint, aut is sit itidem Regius Examinator, si in caussis per S. Confilium expediendis scribam agat . (d) At fi examinandi fint testes , qui sunt extra Urbem , Urbisve vicos, & cauffa non pluris tribus ducatorum millibus aestimetur, caussae Commissario liberum sit, insciis etiam Regiis Examinatoribus, cui velit pro sua prudentia examinationem committere : idemque arbitrium fit penes eum, licet pluris sit caussa, fi examinator electus adire renuat ad testes. Si vero accessus judicis ad aliquem Urbis, ejusque terri-

caussa, demandare.

torii locum, aut etiam alio de-

cernatur, potestas sit judici exa-

minationem ei , qui scriba est in

(a) § I. Caussarum partitio inter Examinatores fortito stat: proinde Sacri Consilii Praeses urnas duas habeat apud se, in quarum unam nomina Examinatorum non absentium, nee suspectorum, in alteram tituli caussarum conjiciantur. Singulis autem hebdomadis Examinatorum, & caussarum sortitio stat, sitque Examinator is,

sco la pena di cencinquenta ducati; e sia altresi privato dell' ufizio; ne gli vaglia il confenso, che fopra ciò averà avuso dalle parti litiganti, ne l'effere egli ad un medesimo sempo Scrivano del S. Configlio, e Regio Esaminatore. Ma se i sestimoni, che si banno ad esaminare, siena suori di Napoli, e de dilei borgis; ne il valor della causa trapassi i tremila ducati, fia in potestà del Commesfario di commettere secondo la sua prudenza, eziandio senza sapusa de' Regj Esaminatori , l' esame a chi gli fara più a grado . Lo Aesto la ostervi quando l'Esaminator Regio, non volendo andare ad esaminare i testimoni, comeche la caufa sa di grande importanza, ne abbia fatta la fue rinunzia. Quando avvenga, che 'l Commellario debba recarsi egli personalmente o in alcun luogo della Città, e del fuo territorio , o altrove , poffa egli a suo arbitrio adoperare lo Scrivano della Caufa a prendere simiglianti esami.

§. I. Le cause si scompartiscano a sorte instra tutti gli Elaminatoti; e però il Presidente del Sacro
Consiglio abbia appo se due urne, nell'una delle quali riponga i nomi degli Esaminatori presenti, en no sospetti, nell'altra i titoli delle cause. Ciassema siettimana si
traggamo coicse sorti degli Esaminatori, e delle cause colui sia
Esa.

cui fortito obtigit causa. Ne vero suspectorum sortitio siat, Magistri actorum S. Consilii statim
ut dilapsus est dies, intra quem
nomina dari suspectorum a Commissario caussa decretum est, scripturas eo pertinentes adserant ad
Praesidem: nis adtulerint, ducatis CL. multentur. Jam quo sit
aequabilis caussarum partitio, si
quis Examinatorum fortitus est
caussam, ejus nomen in urnam
ne redeat antequam alli sueriut
caussam quisque suam sortiti.

(a) Ex Pr. 68. de of. S. R. C.

(a) S. II. Examinatores filtos ereate fic Regis eff, ut ne iis quidem, qui eo abfente vice. facra erunt, id effe debeat permifim. Sed non ante fuo illi poffunt officio fungi, quam fuerint a S. C. probari, (b) & de officio bene, ac fideliter exercendo idonee caverint fub poena ducator. CCC. (a) Ex. Pt. 89, et al.

(b) Ex Pr. 15. 5. 2. eod.

De Magistris actorum S. R.C. .

# TITULUS X.

Agistri actorum S.R. C. supplices libellos apud Praesidem domi recitent, (s) aut, & suspestus Esaminatore, cui toccherà in forte la caufa. Perchè non si eleggano Esaminatori, che sieno sofpetti al. la parti, i Mastrodatti del S. Configlio, come faranno paffati i di,i quali il Commessario averà prescritti a dare la lifta de fospetti, portino al Presidente sutte le scritture a ciò pertinenti; e non recandole, sieno dannati in cencinouanta ducati . Ed affinche ugual fia fra sutti la partizione delle caufe , l'Esaminatore, che farà stato per altra causa tratto a forte, non sia di nuovo cogli altri messo nell'urna per fino che gli altri non averanno ancora eglino avuta la lor eaufa.

§ II. Lo creazione di cotelli Efaminatori per modo unicamente appartenga al Re, ebe, ove egli fossi e appartenga al Re, ebe, ove egli fossi e crearli. Ma non possi un sistemo per estimo il lor ustravo fiati approunati data idonea situnta fosto la pena data idonea situnta fosto la pena di trecemo dutati di vere e coa ocurati di secono dutati di secono della secon

fede efercitarlo.

De' Mastrodatti del Sacro Regio Consiglio.

# TITOLO X.

Mastrodatti del S.R. Consiglio facciano la lestura delle suppliche al Presidente, ed in casa di 60 DE REG. EXAMINAT. S. R. C.

tur, quamvis in eum partes confenserint, aut is fit itidem Regius Examinator, si in caussis per S. Confilium expediendis scribam agat . (d) At fi examinandi fint testes , qui sunt extra Urbem , Urbisve vicos, & cauffa non pluris tribus ducatorum millibus aestimetur, caussae Commissario liberum fit , insciis etiam Regiis Examinatoribus, cui velit pro sua prudentia examinationem committere : idemque arbitrium fit penes eum, licer pluris fit cauffa, fi examinator electus adire renuat ad testes. Si vero accessus judicis ad aliquem Urbis, ejusque territorii locum, aut etiam alio decernatur , potestas sit judici examinationem ei , qui scriba est in caussa, demandare.

Ex Pr. 68. & 69. do off. S. R. C. (a) Ex Pr. 57. ecd. (b) Ex Pr. 76. eod.

(c) Ex Pr. 76. cod. (c) Ex d. Pr. 57. (d) Ex cis. §. 3. n. 5.

(a) § I. Cauffarum partitio inter Examinatores fortito fiat: proinde Sari Confilii Praefes urnas duas habeat apud fe, in quarum unam nomina Examinatorum non abfentium, nec fulpectorum, in alteram tituli cauffarum conjiciantur. Singulis autem hebdomadis

Examinatorum , & caussarum for-

titio fiat , fitque Examinator is.

sco la pena di cencinquanta ducati; e sia altrest privato dell' ufizio; ne gli vaglia il confenso. che fopra ciò averà avuto dalle parti litiganti, ne l'effere egli ad un medesimo tempo Scrivano del S. Configlio, e Regio Esaminatore. Ma fe i testimonj , che si banno ad esaminare, siena suori di Napoli, e de dilei borgis, ne il valor della causa trapassi i tremila ducati, fia in potestà del Commesfario di commestere secondo la sua prudenza, eziandio senza saputa de' Regi Esaminatori , l' esame a chi gli fara più a grado . Lo Aeffo fi offervi quando l' Esamina. tor Regio, non volendo andare ad esaminare i testimoni, comeche la causa sia di grande importanza, ne abbia fast a la sua rinunzia. Quando avvenga , che 'l Comme [ ario debba recarsi egli personalmente o in alcun luogo della Città , e del suo territorio, o altrove, possa egli a suo arbierio adoperare lo Scrivano della Caufa a prendere

simiglianti esami.

L. L. cause si scompartificano
a sovie infra tutti gli Esaminatori; e però il Presidente del Sarvo
Consiglio abbia appo se due urne,
nell' una delle quali riponga i nomi degli Esaminatori presenti, e
lo sopotti, nell'altra i titoli deltecause. Ciassuna settimana si
traggano cososse sovie settimana si
traggano cososse sovie sovie sovie
matori, e delle cause colui sia
Esa.

cui fortito obtigit caussa. Ne vero suspectorum sortitio fiat, Magistri actorum S. Consilii starim ut dilapfus est dies, intra quem nomina dari suspectorum a Commiffario cauffae decretum eft, scripturas eo pertinentes adferant ad Praesidem: nisi adtulerint, ducatis CL. multentur. Jam quo fit aequabilis caussarum partitio, si quis Examinatorum fortitus eft caussam, ejus nomen in urnam ne redeat autequam alii fuerint cauffam quifque fuam fortiti.

(a) Ex Pr. 68. de of. S. R. C.

(a) 6. II. Examinatores istos creare fic Regis eft , ut ne iis quidem, qui eo absente vice sacra erunt, id esse debeat permisfum . Sed non ante suo illi posfunt officio fungi, quam fuerint a S. C. probati, (b) & de officio bene, ac fideliter exercendo idonee caverint sub poena ducator. CCC. (a) Ex Pr. 69. e.d.

(b) Ex Pr. 15. S. 2. eod.

De Magistris actorum S. R.C. .

TITULUS X.

L E X

Agiffri actorum S. R. C. fup-I plices libellos apud Praesidem domi recitent; (a) aut, fi fuspe-&us

Esaminatore, cui tocchera in forte la caufa . Perchè non si eleggano Esaminatori, che sieno sofpetti al. le parti, i Mastrodatti del S. Consiglio, come faranno passati i di,i quali il Commessario averà prescritti a dare la lifta de fofpetti, portino al Presidente sutte le scritture a ciò pertinenti; e non recandole, sieno dannati in cencinquanta ducati . Ed affinche ugual sia fra tutti la partizione delle caufe , l'Esaminatore, che farà stato per altra caufa tratto a forte, non fia di nuovo cogli altri messo nell'urna per fino che gli altri non averanno ancora eglino avuta la lor eaula.

6. II. La creazione di cotesti Esaminatori per modo unicamente appartenga al Re, che, oue egli fosse assente , non possa il Vicere affatto crearli . Ma non poffano eglino il lor ufizio efercitare, fe prima non faranno flati approvati dal S. Consiglio, e non averanno data idonea sicurtà fotto la pena di trecento ducati di bene, e con

tede efercitario.

De' Mastrodatti del Sacro Regio Configlio.

TITOLO X.

LEGGE 1.

Mastrodatti del S. R. Consiglio facciano la lessura delle suppliche al Presidente, ed in casa Etus est Praeses, in ipso S. Consilio apud antiquiorem aulae · Praefeflum, Confiliario (que ejus aulae. (b) Sed non cuique eorum id facere datum eft. Tantum quaternis in fingulas hebdomadas ex ordine eligendis pro muneris antiquitate id placet licere: eisque libellos ab aliis tradi recitandos. Si quis alius id aufit, officio ad annum damnetur. (c) Si quo autem libello supplici vel convenientibus duarum aularum Confiliariis, vel interveniente Praeside agi caussam petitur, eum recitet, qui in ea cauffa est actorum magister

En Pr. 81. S. A. de off. S. R. C. (a) Ex Pr. 73. cod. (b) Ex 111. S. 4.

(c) Ex cit. Pr. 81. 5. 12.

(a) §. I. Suppliers libellos ne accipiant nifi ab aliquo advocato rum fubferiptos. Si non ab advocato fubferiptos recitaverint, arbitratu S. Confilii puniantur. (b) Quod fi ementita per alium-advocati manu fubferiptos recitaverint dolo malo, eis officio interdicetur per annum.

(a) Ex Pr. 26. S. 3. Pr. 67. cod. (b) Ex cit. Pr. 81. S. 1.

(a) § II. Decreta, quibus commissae sunt caussae, proprio libro apud Praesidem adservando epitomata caussa admotent, nomenque exprimant Commissarii, actoris, & rei.

(a) Er cit. Pr. 81. S. 2.

(a) §. III. Quod in eum, qui

di lui, ed , ove egli foffe fofpetso, la facciano nella Ruota, ove siede il più antice Caporuota, ed a Configlieri della medefima. Non sussi però peffono ciò fare ad un medesimo tempo. Ma di essi ciascuna settimana si deputino quattro, secondo l'anzianità della carica el eglino folamente facciano corai lessure. Il perchè gli aleri diano a' medesimi le lor suppliche , perche le spediscano . Ove alcun alero ardiffe di ciò fare, sia per un anno sospeso dell' ufizio. Le suppliche, per cui chieggafi o l'unione delle Ruote, o l'intervento del Presidente, non sieno da altri proposte , che dal Mastrodatti della caufa.

S. I. Non ricevan fuppliche, se non sen service da alcun Avvocano: ed ove senza costa social socialo.

ne le proporramo, seno gastigari ad arbitrio del S. Consiglio. Che se con dolo proporramo supplica alcuna, in cui savi la sostriamo dell' Avvocato contrassata, sano per un anno sospesi dell' usizio.

§ 11. Registrino nel libro, che terrassi dal Presidente, tutte le commesse delle cause, e sommariamente dicano il merito di quelle, e'l nome del Commessario, e dell'attore, e del reo!

§. III. Poiche è disposto, che

a M. Curia V. ad S. Confilium temere appellat, certa poena statuta est, nomen ejus, qui appellatorium libellum offert, libello adscribant, ducatis duodecim non adscripto nomine multandi.

(a) Ex Pr. 29. S. 5. 6 6. rod.

(a) §. IV. Si que fidejussiones apud eos suns factae in civilibus, criminalibus caussis, eum certorent, qui S. Consisio est a secretis, quo hic illas referat in librum. Non certiorantes, officio, quoad Regi videbitur, luent, partibusque, quod interetir, resundere compellentur.

(a) Ex Pr. 10. 9. 79. de off. judic.

(a) § V. Ne forte contingat, Examinatorem suspection fortito eligi, ut primum dies abiit, intra quem caussae Commissarius dari nomina suspectorum decrevit, scripturas eo pertinentes ad Praefidem adserant sub poena ducatorum CL.

(a) Ex Pr. 68. de off. S. R. C.

De Supremo Magistratu Commercii.

TITOLO XI.

Uod publice interest, mercaturae caussa quam celerrime expediri, novus a Casolo III. Borbonio creatus est Magistratus, qui de iis tantum capssis aut inter peregrinos, aut inter pecolui, ebe remeraniamente appella della Grân Corte della V. al Sacro Configlio, porti he Jua pena, notino-dietro la Jupplica dell'appelle il mome di colui, che l' produte, e mancando di notarlo, foggiacciano alla pena di ducati dodici.

§. IV. Corziorino il Segretario del Sarro Configlio di suste le malevarie, che nelle caufe civili, o criminali sono slate date appo lovo, affinchè quegli le moti al suo libro. I controvventori sieno sospe si dell'usiaio per quel tempo, che parrà a Sua Massil, e sieno streti a vistora il e parti di susto quella, che soro importerà a, che soro importerà a, che soro importerà a, che soro importerà.

§ V. Perchè non avvenga, che fi tragga a forte alcun Efomipatore faspetto, come prima pasferamoi dì, ne quali il Commessario verà presentito di dassi la nusa de' fospetti, fotto la pena di centinquanta ducari, portino al Presidenre le feritune a ciò pertinenti.

Del Supremo Magistrato del Commercio.

> TITOLO XI. LEGGE I.

P Erocchè importa alla Repubblica, che le aufe della mercatura sieno il più tosto, che sia possibile, spedire, il Re Carlo Ill. Borbone institut un nuovo Magitrato, a diegli la cognizione in priof the confidence of the confi

Ex. Pr. an. 1739. diei 29. Octobr. S. ma perchè, & ex Gratiis an. 1746. diei 1.

Aug.

(a) §. I. Tribunal istud aeque, atque alia suprema Regni Tribunalia, supremum esto: nec ulla ab eo provocatio sit.

(a) Ex cit. Pr. diei 29. Oflobr. S. Inonde.

- § 11. Magistratum istum gerant Quinqueviri, quorum unus nomine Praesidis Tribunali praesit, reliqui Consiliarii appellentur. Cum Quinqueviris istis conveniat itidem alius, qui sit a secretis.
- (a) §, 111. Praeter ea, quae font jurisdictionis, proponant Regi Quinqueviri ifit quae ad artificia perficienda, ad fodalitia mercatorum concilianda, & generaliter ad propagandum quoquo modo commercium conducere videbuntur: arque in id maxime incumbant.
  - (a) Ex cit. Grat. an. 1746.

prima istanza delle cause mercantili tra forastiree, e forastiree, o tra forastiree, e cittadino, e la cognizione altreti in grado di appello de'decresi de'Consolati di mare, e di terra. Ma perchè il Consolato Napoletano giudica ancora delle cause tra cittadino, e cittadino, se accaderà che de'decresi del medesimo, pronunciani tra cittadino, e cittadino, in provocherà a questo Tribunale, in questo folo caso egli proceda nella causa di coscoli femplici cittadini.

S. I. Questo Tribunde sia supremo del pari di ogni altro Tribunal Supremo del Regno, nè de' suoi decresi diasi appello a chic-

cheffia.

S. II. Reggano questo Tribunale cinque Ministri, de quali colui, che presided a tutti , sia appellato il Presidente , gli altri siena nominati Consiglierii. Abbia altreil il suo Segretario , il quale iniervenga al Tribunale insieme co-

gli altri.

& III. Oltre alle predette cofe, in cui confissa l'ordinaria giundizione di questi cinque Ministri, propongano essi assa Macsilà cià, che parva loro conserire a perfezionare le arti, a sur resserva le compagnie de mercadanti, e generalmente a propagare in qualtunque guisa il commercio; ed in questi massimamente sia autoperata ogni lor cura.

Del-

De Regia Camera Summarias.

Della Regia Camera della Sommaria.

# TITULUS XI.

R. Camera Summariae conftat, numerus hic esto. Praesidentes decem funto : fisci patrohi duo (a), alter, qui, quod in difpungendis tantum ratiociniis jura Fisci tuetur, Fiscalis rationum di. citur; alter, qui, quod in reliquis omnibus fisco praebet advocationem, Fisci patronus generali vocabulo appellatur : rationales quindecim : Fisci procurator unus: itemque, tres, qui funt a fecretis, pro numero aularum ; quorum qui fedet in prima aula, ipfe R. Camerae Summariae dicitur effe a fecretis, quippe qui alios duos veluti subsidiarios habet. (b) Ordinem, quo hic nominantur rationales, procurator Fisci, quique a secretis est R. Camerae, nullum facere praejudicium controversiae inter eos praecellentiae, placet. Porro R. Camerae miniftrent prorationales triginta: unus, qui regesto, alter, qui est archivio praepolitus (c): actorum magistri quarror: actuarii, seu scribae quatuor fupra quadraginta . Omnibus praesit is, qui, quod M. Camerarii loco est., Locumsenens appellatur.

# TITOLO XI. LEGGE L

L'Ordinario numero di coloro, onde è composta la Regia Camera della Sommaria, sia queflo . Sianvi dieci Presidenti : due Avvocati Fiscali, de quali, perocchè uno fa le parti del Fisco nelle discussioni de conti , chiamasi il Fiscale de'conti, l'altro, perche difende il Fisco in entre le altre occorrenze , chiamasi generalmente l'Avvocato Fiscale : quindici Razionali: un Proccurator fiscale: tre Segretari secondo il numero delle Ruote, che vi sono, de quali colui folo , che siede nella Prima Ruota, è detto il Segretario della Regia Camera; perciocche gli altri due fono come altrettanti fuoi coadjutori . L' ordine , con che sono stati di sopra nominati i Razionali , il Proccurator fiscale, e'l Segretario, non torni per niente a pregiudizio della contesa della precedenza, che vi è tra loro. Oltre a ciò abbia ella trenta Prorazionali, de'quali uno soprantenda al Registro, e l'altro all' Archivio: quattro Mastrodatti: e quarantaquattro Attuari , o fieno Scrivani . A sussi soprantenda il Luogotenente, desto così, perciocche fa le veci del Gran Camerario.

#### 6 DE REG. CAMER, SUMMAR.

(a) Oggi cotessi Avvocati fiscali sono quatero, due de'Conti, e due Togati per le altre faccende fiscali.

(b) Ex Pr. 75. 5. 94. de off. Proc. Caef. (c) Ex Pr. an. 1738. diei 14. Mart. S.4.n.1.

§. I. Praesidentum septem togati sunto, horumque unus Adobanae menae pecudum Apuliae praeficiatur: tres reliqui brevioris togae Praesidentes vulgari vocabulo appellantur (d). Hi tantum ea cognoscant, quae pertinent ad ratiocinia, aut si quid aliud facti est, non item ea, quae sunt juris: illi quaecumque veniunt in disceptazionem.

§. II. In prima Camerae aula, quae major, Locumtenens, togati Praesidentes, nonnulli etiam brevioris togae cum Fisci Patrono fedeant caussas omnes, in quibus Camera jus dicit, & quaecumque ad Regii patrimonii oeconomiam pertinent, disceptaturi pro fua quisque facultare : (a) in secundam, quibus diebus, horifque in prima aula jus dicitur, conveniant togatorum unus, nonnulli brevioris togae , & fiscalis rationum, ratiocinia perceptorum, aliorumque officialium, qui pecuniarii dicuntur, referentibus rationalibus, discuffuri, aliaque his fimilia expedituri. Togatus autem ille semper idem ne fit, fed in fingulos menses alius. (b) In tertia demum aula uno, aut duobus cujuf§. I. Di cotesti Presidenti serte seno di loro mendissi a sopranenetre alla Dogama della mena delle pecore di Puglia, cui noi in pile aperto volgare diciamo la Regia Dogama di Foggia: e re seno di Cappa cotta. Questi rendan regione solamene nelle cam. Se di conti, o di mero fatto sera missura deluma di divitto; i primi giudichno di ogni qualunque cofe, di cui accaderà di doversi diputare nella Camera.

6. 11. Nella prima Ruota della Camera la quale abbia la maggiovanza fopra le altre due, feggano il Luogosenense , i Profidenti Togati, alcun Presidente di Cappa corta , e l'Avvocato Fiscale Togato, e tutti , secondo lor potestà , in quelle caufe, che fono di appartenenza della Camera , o che riguardano l'amministrazione del Regal patrimonio, discetteranno ciò che fia di bifogno. Nella Seconda Ruota, in quei dì, ed in quelle ore, in cui nella Prima si rende ragione , si congregbino un Presidente Togato. alcun Presidente di Cappa corta, e'l Fiscale de conti, perche discutano a relazione de Razionali i conti de Percettori, e degli altri Ufizieli, che banno amministrazion di pubblico denaro, e Spediscano al-

L I B. JI. jusque hebdomadae diebus duo togatorum, unus togae brevioris in orbem interveniente Fiscali rationum expendant gravamina decretorum , quae in caussis de statu universitatum, ratiociniisve sunt ab ipsis domi interposita .. Dirimant etiam duo illi togatorum quæltiones omnes in eas caussas incidentes, quae licet in praesenti nihil attingant fifcum, certa tamen lege ad Camerae cognitionem pertinent, modo earum aestimatio ducatos trecentos non excedat. Quae omnia litium celerius expediendarum caussa constitura funt.

(a) Fx Pr. 75. N. 91. (b) Ex cit. Pr. an. 1738. S. 4. n. 17.

(a) §.III. Quae caussae sunt ex arte juris definiendae, in ils brevioris togae . Praesidentes suffragium ne ferant : si quid tamen incidar, quod facti fit, aut fi quid illi usu compertum habeant, id eos non prohiberi in medium adferre, Interest fisci .

(a) Ex cit. Pr. 38. , Or 77.

II.

De pecuniariis caussis inter Fifcum , & privatos Camera Summaaltre cofe simiglianti. Il Presidente Togato non sia sempre lo fleffo, ma fi muti ciafcun mefe. In uno , o in due giorni di ciascuna Settimana nella Terza Ruota due Presidenti Togati, uno di Cappa corta , ed un Fiscale de' conti , secondo la volta, che toccherà loro, decidano i richiami, che si faran fatti de decreti, pronunciati da loro in cafa, nelle caufe delle difcufsioni degli Stati delle Università, e delle revisioni de' conti degli Amministratori di quelle. I medesimi due Presidenti Togati diffiniscano nelta stessa Ruota tutti gl'incidenti, che sorgono nelle cause, nelle quali, sebbene il Fisco non abbia presentanco interesse, per legge nondimeno fono fommeste al giudizio della Camera ; purche il valor diquelle non trapaffi i ducali trecento. Le quali cose tutte sono state instituite a pronta spedi-

. III. Nelle cause di mero jus i Presidenti di Cappa coppa non diano lor voto; ma fe occorrerà alcuna quistione di fatto, o altra cofa, che sia loro nota per lungo ufe. o sperienza, importa al Fisco, che non fia victato loro di arrecare in mezzo il lor fentimento.

zion delle caufe.

LEGGE II.

. La Camera della Sommaria conosca delle cause pecuniarie tra il 68. DE REG. CAMER. SUMMAR. mariae cognoscat, modo actor, reusve sit Fiscus, vel auctor laudatus . Si nihil horum fit, aliorum Tribunalium jurisdictio esto. (a) Si qua vero sit cauffa. in qua licet neque actor, reufve fit Fiscus, neque auctor laudetur, aliquid tamen esse urgeat Fisci Patronus, quod permagni, ac manifesto interest Fisci, Regis erit de jurisdictione , eo referente , pronunciare . (b) Regulariter autem fic habendum. In caussis, quae inter partes aguntur, si quid in praesens interest Fisci, Camera Summariae jus dicat : fi quid interest in futurum, id debet ad aliorum Tribunalium jurisdictionem pertinere, certiorato Fisci

Ex Pr. 12. 13. 61. , & 62. de off. Proc. Carf. (a) Ex cit. Pr. 62. S. 3. (b) Ex cit. Pr. 61. S. 10. O 13.

Patrono si velit audiri.

(a) §. I. Si qua cauffae in Camera Summariae principaliter motae quaestio incidat, quae non attingat Fiscum, ne caussae continentiam dividi necesse sit, veniat hace in accessionem illius.

(a) Ex cit. Pr. 13.

(a) § II. Quibus caussis Fiscus vel auctor laudatur, vel pro eo inftat, quod interest sua, eas etsi Regiis literis alii Tribunali nominatim commissas continuo remitti ad Cameram placet, nisi Fi-

Fifco, e i privati, purebe il Fifco fia attore, o reo, o fia almeno autore lodato : ove non vi abbia niuna di coteste cose, sieno quelle lasciase al giudizio degli altri Tribunali . Ma fe inconsterà , che fi tratti di caufa , in cui , quantumque il Fifco non fia ne attore, ne reo, ne autor lodato, pure creda l' Avvocaro Fiscale, che poffa comechè fia effervi alcun grave, e manifesto intereffe del Fisco, il Re a relazione di esso l'Avvocato Fiscale diffinirà egli cotal punto di giuridizione. Ma regolarmente tutte le caufe, che fe disputano tra privasi , ed in cui il Fisco ba prefentaneo intereffe, sieno di privata ragione della Camera della Sommaria ; ove l'interesse fiscale sia futuro, si rimestano al giudizio degli altri Tribunali , e solamente si cerziori l' Avvocato Fiscale , perche fia udito, fe'l voglia.

6. I. Se nelle caufe instituite nella Camera della Sommaria nasca alcun incidente, in cui il Fisco non abbia inscresse, non essendo conveniente, che si divida la continenza della caufa, seguiti l'incidente la caufa principale , e trattifi nella

Camera.

6. 11. Tutte quelle caufe , in cui il Fisco o sia autor lodato , o agiti principalmente per lo suo interesse, se peravventura per alcuna Regal Carta foffero commefse ad altro Tribunale, siano di preE 1 B. 11.
Fisci mentione Regis literis diserte habita, Constitutioni huic expresse fuerit derogatum.

(a) Ex eis. Pr. 12. S. 2. & eis. Pr. 13.

(a) §. III. Quod in feudorum investituris Fisci utilitas vertitur ( sunt enim privilegia, tituli, defunchi, successorisve sides, & ratio releviis spectanda) expediris per Cameram placet.

(a) Ex cit. Pr. 13.

(a) §. IV. Locationes etiam rerum fiscalium, distractiones bonorum seu fiscalium, seu debitorum Fisci: redemniones operum, quae fieri a fisco debent : satisdationes conductorum rerum fiscalium, redemtorum, exactorumque omnium pecuniae fiscalis: eorumdem exactorum ratiocinia : fignifisatoriarum expeditiones, dedu-Stionesque: nunciationes, quae ex variis caussis ad Fiscura fiunt: cenfus bonorum pro oncribus Universitatum ex aequo sustinendis: cauffae universitatum, quae ad Regium demanium adspirant : oeconomia Adobanae menae pesudum Apuliae, & universitatum Regni: nundinae : caulsae immunitatum, bonatenentiae pedagiorum, pontium, scapharumve, nisi quaestio sit inter partes, quae non attingat Fiscum: & generaliter quae omnia eo spectant, ne quid Fiscus praesentis detrimenpresente rimandate alla Camera della Sommaria, salvo se per lo Dispaccio, facendo si spressa mensione del Fisco, non si osse nominatamento dirogato alla presente legge.

§ III. Conciofiacofachè nello investiture de Foudi, dovendos e-faminare le concessioni, i suoli, da fedeltà del desunto, e del succession de relevio, viene a rassarsi dell' intereste del Fisco, sieno quelle del sutto spaine dalla Camera della Sommaria.

S. IV. Appartengano ancora alla cognizione della Camera della Sommaria le locazioni, e le vendite de'beni, e delle altre cose fiscali, o de debitori del Fifeo; gli appalti delle opene, che si banno a fare dal Fisco; le mallevarie de fissuari, degli appalsatori, e degli esattori del denaro fiscale; i conti de predetti efattori; le spedizioni delle lettere figuificatoriali, e le moderazioni, o le deduzioni di quelle; le insimazioni , le quali per varie cagioni si fanno al Fisco; i catasti per sostenersi ugualmente i pest delle Universied; le cause, in cui le Università si richiamano al Regio Demanio; il governo della Regia Dogana di Foggia, e delle Università del Regno; tutte le Fiere; e le caufe dell' efenzioni, della bonatenenza, de paffi, de ponti, e delle scafe . Allora solamente simiglianti controversie, a cose si diſpu•

DE REG. CAMER. SUMMAR.

ti capiat, ad Camerae cognitionem pertinere jubentur : nifi quid fit eorum, de quibus R. Superintendentiae jurisdictio est . De caussis, quae electiones adminiftratorum universitatum spectant, fic placet. Patrimoniis universitatum in Cameram deductis , Camera in iis caussis jus dicar : praeter eum casum S. Consilii judicium esto. De causis demum civilibus, aut criminalibus proxenetarum, deque iis potissimum, quae ad eorum privilegia, & officium pertinent, Cameram cognoscere placet. (a)

(a) Ex Pr. 61. & 62. eod., & ex Pr. an. 17. . . diei . . & ex praxi .

(b) Ex Preg. 80. de off. Proc. Cafar.

(e) S. V. Porro si quis ea lege officium, aliamwe rem sife,
lem emerit, conduxerit, aliove
quovis contracu adquisiverit, ut
ceterorum Tribunalum praeter
Cameram jurississione eximatur,
in eum Camerae solius jurissisto sit. (b) Verum nist ejus rei
venia a Rege expresse sit data,
lex illa exemtionis pro non apposita habeatur.

(a) Ex cit. Pr. 1. (b) Ex Pr. an. 1738. die. 14. Mart. §.1 117.

(i) §. VI. Ad haec quod rectae rerum fiscalium administrationi

con-

Sputino altrove, quando la contesa sia tra privati, ne abbia interesse alcuno il Fisco. E generalmente appartiene alla cognizione della Camera tutto ciò , che concerne al non effere di presente in checchessia danneggiato il Fisco; purchè non sia alcuna cosa di quelle, le quali sono sommesse alla giuridizione della Regia Soprantenden. za. Quanto alla creazione degli Amministratori delle Università, se fervi questa regola. Ove i patrimonj di quelle sieno dedocci nella Camera della Sommaria, giudichi ella dell'elezioni de' detti Amministratori: ove fia altrimenti, giudice ne sia il S. Consiglio. Finalmente giudichi ancora delle caufe civili, e criminali de fenfali, e massimamente di quelle, che concernono l'ufizio, ed i privilegi de' medesimi.

S. V. Oltre a ciò, se taluno averà comperata, o tolta a situo, o convectossilia acquissa alcuna cos fafeale, e siesi patroviro, che'l comperatore, o l'affittuale, od altri fosse un commente soggetto alle Camera della Sommaria, gli si osserva il patro. Ma, se sopra ciò non si sarà imperrato l'espresso alcono si Sua Maestà il patro dell'esmzione abbiasi per non apposo.

§. VI. E poiche conduce alla dirista amministrazione delle cose fiscaconvenit, eos., ex quibus Tribunal Camerae constat, aliorum Tribunalium judicio non subesse, omnes eorum fue reorum, siveactorum caussas Camera ipsa cognoscat.

(a) Ex Reg. lit. an. 1739. diei 1. Mart.

§. VII. Demum quod (a) R. Camera Summariae (upremum Tribunal eft , appellari ab ea a-lius judex neu debet : quin (b) a decretis R. Superimendenita; (c) a decretis R. Superimendenita; (c) a decretis Curiae aris. ferici , fi de male commillis , aut non ben peraclis in ea arte quaeftio fit: (d) itemque a decretis R. A dobanae menae pecudum Apuliae; ac Portulanorum, ceterorumve inferiorum Camerae Officialium reclea d Cameram provocatur.

te ad Cameram provocatu
(a) Fx Pr, 5. de off. Proc. Casf.
(b) Ex R.g. liv. diei . . . av. . .

(c) Fx Pr. 14. de off, Pr. Curf.

(d) Ex Pr. 68. cod.

#### L. III.

Diebus lunae, ac Veneris in fingulas hebdomadas caussa agitentor, in quibus Fiscus partes subflinet astoris ecteris diebus illae, in quibus vel reus est, vel auctor laudatur, vel aliquid quoquo anodo veritur, quod ejus interest. Si qua caussarum prioris generis aliquanto gravior sir, aut si earum numerus redundet, aliis etiam praeter duos illos dies agitentur, ac si cui caussarum postetroiris generis certus dies st di-

Etus.

fiscali, che coloro, onde è composto il Tribunal della Camera, non sieno sommessi alla giuridizione di altro Tribunale, la Camera sia giudice di loro in tutte le diloro caufe, tanto se sieno attori, quanto se, sieno rei.

§. VII. Finalmente, essentie decrei non vi sia ad altro Giudice nè appello, nè richiamo: anxice nè appello, nè richiamo: anxidella conosca per appello. de decreri
della Regia Soprantendenza, e
dell' Arte della Seta, ove si disputi di alcun fallo, o mancanza
commessa nel lavorlo della medesima; e della Regia Dogana di
Froggia, e dè Portolani, e degli
altri minori Ufiziali della Camera.

#### LEGGE III.

Ne' Lunedi, e ne' Venerdì di ciafcuna firtimana fi tratiino le canfe, in cui il Fife ò attore; negli altri dì fi fpedifeano quelle, in cui il Fife o fin reo, o ametor lodato, o comechefia vi abbia intereffe. Ove le canfe, in cui il Fife ò attore, fiano molte, overo ve ne abbia altuna di gave importanza, fia permeflo di trattarla in altri di oltre a' predetti due determinati giorni. Ma fe alcuno di questi di era stato de putato per

DE REG. CAMER. SUMMAR. Etus, eam ad alium differri placet. Er Pr. 5. S. 3. C 4 , Pr. 62. S. 3. , Pr. 65. S. 2. C Pr. 75. S. 54. 10d.

altra caufa del fecondo genere, fie quella ad altro giorno differita.

### L. IV.

Cauffis, quae Fiscum attingunt, Advocatum fisci praesentem adelfe, ac femel, iterum, atque tertio audiri, placet: nisi adfuerit, nihil actum intelligi, & caussam ex integro cognosci oportere .

Ex Pr. 16. Proc. de off. Caef.

#### L. V.

Ouod interdum expedit sive ad interrogandos testes, sive ad difoungendas universitatum rationes, five alias ob cauffas commiffarium aliquo mitti extra hanc Urbem, Praesidens, cui caussa commissa est, de ea re referat ad Tribunal, cujus erit videre, ex pediat, nec ne . Ubi expedire decretum est, commiffarium Locumtenens nominet in iplo Tribunah, ut, si cujus rei de persona illius, qui nominatus est, admonendus Locumtenens videatur, ejus rei eum admoneant Praesidentes.

Ex cit. Pr. 75. \$. 61.

#### I., VI.

Brevioris togae Praesidens ominium munere antiquissimus librum in fecunda aula adfervet inscriptum Vocandi ad computum. . Sic

# LEGGE IV.

Le cause Fiscali si trattino ad ogni medo coll'intervento dell' Avvocato Fiscale, e sia egli a suo piacere non una, ma due, e tre volte udito . Tutto ciò , che in quelle si tratterd,o si fard senza il fuo intervento, sia nullo, e la canla sia a nuovo esame sommessa.

#### LEGGE V.

Perocche spesso accade, che sia da spedire alcun Commessario fue. ri di Napoli o per esaminar sestimonj, o per veder conti delle Università, o per altra faccenda, il Presidente Commessario riferisca il tutto in Ruota alla Camera; alla quale apparterrà il deliberare, se debbasi, o no la spedizion di colui fare. Ma ove il Tribunale averà approvata la gita, il Luogotenente nomini in pien Tribunale la persona dell' Attunio, accioccbè, se peravventura intorno a quello vi abbia cosa , di che debba egli effere avvertito, ciafcun Presidente glie la suggerisca.

#### LEGGE VI.

Il Presidente di Cappa corsa più anziano senga nella Seconda Ruota il libro, cui dicono vocandi ad computum. Sia cote-/to

Sit is liber alphabetico ordine digestus, ac si quando discussis ratiociniis decernatur, aliquem ex officialibus pecuniariis ad computationem vocari, ea decreta in illum referant pro suo quisque munere rationales: tum ea notificent Procuratori Fisci adscriptis anno, mense, die. Demum is idem Praesidens officiales advocet duplici dato termino eis in faciem denunciando, adjectaque, nisi venerint, poena : quo duplici rermino elapío & poena omnino exigatur, & significatoriae in eos pro competenti fumma expediantur. Advocati, ac Procurator Fisci satagant de hac re, nisi necessarias instantias proposuerint, negligentiae poenas daturi.

Ex cit. Pr. 75. 5. 4. & 164.

#### L. VIL

Scripturas Camerae authenticas de Camera moveri, earum exempla dari, offendi etiam eas fine venta Locumtenentis, ejufve, qui Locumtenentis vice eft, feripto data, non oportet. Officialis, qui fecus fecerit, officio, quoad Regi vifum, multabitur. Locumtenens autem, fi quando deferibendi ex authentico exempli, faciendaeve teflationis veniam dederit, adferi-

Ro libro per ordine di alfabeto, e fe , discussi i conti , si decidera, che alcun tesoriere, od altro ufiziale pecuniario debba effer chiamato al conteggio , i Razionali secondo lor carico , . scrivano sul medesimo i dessi decresi, e successivamente li notifichino al Proccurator Fiscale, notandovi il dì, il mese, e l'anno. Finalmente il medesimo Presidente faccia citare personalmente cotesti ufiziali pecuniarj , a ponga loro fosto una data pena un doppio termine a dover comparire. Se nello spazio prefisso non compariranno , si riscuota la pena della contumacia, ed olere a ciò si spediscano contro di loro tettere fignificatoria. li secondo il lor debito. Gli Avvocati, ed i Proccuratori Fiscali pongano in ciò una spezial diligenza, ed ove mancheranno di far lor debite istanze, pagberanno il fio della lor negligenza.

# LEGGE VII.

Non sia permesso senza licenza in incistro del Luogotenente, o di colui, che serva le sine vocci, di diparitre dalla Regia Camera seriture niune originali, nè di far trarte esempi di quelle, nè di mostrarte a chicchessi, a. Li Usiziale, che a ciò controvverrà, stard sospesso dell'usizio per quel tempo, che partà a Sua Massa. Il Luogotenente quando permesterà, che

### DE REG. CAMER. SUMMAR.

bat & clausulam, audiro prins fifei patrono: neque exemplum, teflationemve ante subscribat officialis, quam exhibiris Fisci Patrono, suerit hic scripto prosessis, se se subscriptionem non impedire, Fiscique jura reservarit.

Ex Pr. 19. S. 7. Fod., & ex prati .

#### stragga esempio alcumo dagli origindi; o si faccia fede di obecchos, fia, ponga la clansola audito prius Fisci Patrono: "ne l' usiriale si forriva alla copia, od alla fede, se mo baralla fatra osservare alla Avvocato Fiscale, e questi, risebando le ragioni del Fisco, non dichiarred in siscritto di non impedime la soscirizione.

#### L. VIII.

Procuratorem Eifci, ac Rationales, quo tempore feruntur faffica gia, placer abefie. Si quis vero Rationalium de commifis fibi ratiociniis retulir ad Tribunal, is eo tempore interfit, ac primus omulum fuffragium ferat; fi tamen non oriatur quaefito juris. Num eum, qui a fecretis eft Camerae Summariae, expediat praefentem adefie, pro cautiae qualitate Locumtenens aefimet. Omnitate Locumtenens aefimet. Omnino autem interfit Fifci Paronus.

Ex Pr. 7. S. 4. Pr. 23. Cr Pr. 75. S. 93. sod.

# LEGGE VIII.

Il Proccurator Fiscale, ed i Razionali, quando si banno a prendere i voti in sentenziando, escano della Ruota . Solamente pof-Sano i Razionali offer presenti, e dar lor voto, anzi fieno i primi a darlo, quando riferiscono nella Ruota conti stati loro commessi, purche nom si tratti di articolo di mero jus . Ma, siccome l'Avvocato fiscale dee ad ogni modo effer prefente a tutte le decisioni, cost, se sia espediente, o no, che anche a quelle intervenga il Segretario della Camera, il determinerà il Luogotenente secondo la condizion delle cause.

#### L. IX.

Unus ex magistris actorum a Locumtenente destinandus caustas comnes, in quibus Fiscus partes agit actoris, peculiari libro adnotet per Advocatum Fisci adfervando. Porro & quibus eae commisfae sint, ut primum sunt a Locumtenente commissae, & per quos acta

#### LEGGE IX.

Uno de Mastrodatti, cui deputera il Luogotenente, noti in si un particolar libro tutte le canse, uelle quali il Fisco è attore, e vi aggiunga il nome del Commessità pas dal Luogotenente si lard fatta commessità, e il nome dell' Attuatio, e dialo a conferente all' Avvocato E.

alla conficiantur, adscribat. Eumi librum Fisci Advocatus, & Procurator ferio, feduloque percurrant, ut, quantum cauffarum, ac temporum tatio patitur, eae caussae quamcitissime expediantur. Is liber in aula Regiae Camerae praefentibus Locumtenente, Praesidentibus, Advocato, & Procuratore Fisci semel in mense recognoscatur, ut ii videant, quid ad illas expediendas fit opus: eamque recognitionem urgeant fisci Advocati, & Procurator, negligentiae poenas, uti res postulaverit, daturi Denique ultimo cujusque mensis sabathe, qualis sit earum cauffarum status , quidve fuerit fuper eis per Regiam Cameram statutum , referatur ad Regem .

Ex Pr. 20. @ 75: 5. 96. cod.

(a) S. I. Repertorium Regiorum Duinternionum, quo libro Regiae onnes feudorum conceffiones, refutationer, alienationes, translationes, Regique omnes adfenfus pro alienandis, obligandifive feudis impetrati epitoniantur, uri per Regiorum quinternionum confervatorem fieri jamdiu eft coeptum, ita dein fiat:

(a) Ex Pr. 66. \$. 6. © cit. Pr. 75. \$. 45.
(b) §. II. In libros Cedularii feudorum, feudatariorumque nomina, & quantum Regi pro fupremo dominio adboae titulo fin-

gu-

Fiscale. Cotesto libro abbiano sempre per le mani, e con diligenza percorrano l' Avvocaso, e'l Proccurator Fiscali, acciocche, per quanto il tempo, e la ragion della causa il permette, siano le predette cause il più tosto, che fia posfibile Spedite . Medesimamente il\_ detto libro una volta il mese, nella Ruota, e alla prefenza del Luogotenente, e de Presidenti, e dell' Avvocato , e del Proccurator Fiscali, sa offervato, acciocche tutti veggano quel, che fia d' nopo per effere le liti spedite à la quale offervazione, fotto buone pene follecitino gli Avvocati, e'l Proccurator Fiscali. Finalmente nell'ultimo Sabato di ciascun mese si faccia relazione a Sua Maesta, e le si venda conto dello stato di coteste caufe, e de decreti, che barà la Camera pronunciati.

§. I. l' Repervoire de Regi Quinternioni, in cui fommariamente fosto feritte tutte le concessioni, ele tesutazioni, le alienazioni, ele traslazioni de Feudi, ed i Regi Affensi ottenuti fulle alienazioni, e le obbligazioni de medesimi, a quel modo, che da più tempo su incominciato a distendere, continuilo il Conservatore de medesimi Quinternioni.

§. II. Ne' libri del Cedulario si scrivano, scondochè sin qui si è praticato, i nomi de' Feudi, e de' Baroni, e quanto per ciascuno K 2 si pa-

DE REG. CAMER. SUMMAR. guli debent, uti factum hactenus, inferantur .

(b) Pr. 66. S. 10. O Pr. 75. S. 123.

(c) & III. Si quando aut defectu lineae, aut criminis cauffa ad Regem devolvi feuda contingat, id in peculiarem librum pro veteri instituto referatur.

(c) Ex cit. Pr. 75. 5. 30.

(d) S. IV. Ne qua Regiis juribus fieri fraus queat , liber , quo Beneficia, & Capellaniae Regiae nominationis, aut collationis, eorumque reditus, & jura omnia diftincte comprehendantur, in Camerae Summariae archivo adservetur (e): & generaliter quae omnes scripturae ad Principis patrimonium quoquo modo pertinent, eo archivo recondantur. Porro illas in Curiae gratiam inspicere Locumteneuti, Praesidentibus, & Rationalibus liberum fit: domum vero perferre tum demum, quum id res ipsa exposcit: fed tunc & se eas accepifse scripto profiteantur, & quamcitissime reddant.

(d) Ex cit. Pr. 75. \$. 29. (e) Ex Pr. 25. cod.

#### L. X.

Per id tempus, quo in Camera jus redditur , pateat archivium, eumque, qui archivio, in quod scripturae omnes referri debent, praepofitus est, huic perpetuo

s paga al Ru in segno del supremo dominio per ragion di adoa.

6. III. Duando addivenza, che alcun Feudo o per difetto della linea , o per delitto del feudatario, si devolva al Re, la devoluzione, Secondoche ab antiquo si è costumato , fi feriva in fu un particolar libro.

S.IV. Affinche non fi commetta nessuna frode a danno del Re, il libro, in cui con distinzione sian compresi i Benesizj di Regia nomina, o collazione, ed i diritti, e l'entrade di quelli, sia confervato nell' Archivio della Camera della Sommaria. E generalmente nel medesimo Archivio sieno riposte tutte le scritture, le quali in qualunque maniera pertengono al Patrimonio del Re: le quali carte il Luogotenente, ed i Presidenti, ed i Razionali in fervigio della Corte possano quando loro piaccia offervare; ma non fe le rechino a casa, se non quando vi ablia preciso bisogno; e recandosele, ne facciano ricevuta in iscritto, e le . reflituiscano il più tosto, che fia poffibile.

#### LEGGE X.

Nel tempo, in cui s tien Camera, l'Archivio, nel quale tutte le scritture debbono esfer recate, sia aperto, e'l suo Custode vi assista a quello tutto quello spazio.

tuo interfit.

Ex Pr. 75. 5. 1. rod.

(a) §. I. Archivio praefectus denunciationes, quae fiunt de cujusque feudatarii morte, reditus cujusque feudi, ac liquidationes omnes releviosum regerat in librum, cui indicem faciat fecundum ordinem literarum.

(a) Ex cit. Pr. 75. S. 48.

#### L. XI.

R. Camerae Praesidentes immunitatibus, quae vernacula lingua dicuntur franchigier, fruantur pro eo, qui praescriptus est, modo: ac si quid modum excedit, Fisco reddatur, ejusque duplum poenae nomine inferatur.

Ex Pr. 75. S. 52. cod.

# L. XII.

- (a) §. I. Sportulas istas exigat peculiaris perceptor, qui pro ea quantitate, quam Camera arbitrabitur, fatissato caveat.
  (a) Ex cit. §. 80.
- (a) §. II. Quae fportulae cryfiallorum nomine veniunt, a conductoribus fiscalium redituum sol-

S. I. Il Custode dell' Archivio registri in su un libro le disum zie della moree di ciascum Baro. ne, e l'entrade di ciascum Feudo, e le liquidazioni de'relevi, e gli saccia il suo indice per ordina di alsabeto.

#### LEGGE XI.

I Presidenti della Regia Camora godano le franchigie in quella quantità, chè l'oro statuita. Ove quella sia trapassata, si resituisca quel di più al Fisco, e paghisi il doppio a nome di pena.

#### LEGGE XII.

Si pagbino al Luogosenense, a' Presidenti, ed a' Razionali come per accrescimento di lor salario alcune sportule, le quali volgarmente son chiamate cristalli, e vitelle.

S. I. Rifcuosa coteste sportule un particolare efattore, il quale daranne la mallevaria in quella quantità di denaro, che parrà alla Camera.

S. II. I cristalli faran pagari da' Condustori dell'entrade fiscali, le vitelle da coloro, che o compe-

#### DE REG. CAM ER. SUMMAR.

vantur: quae nomine vitularum, ab iis, qui Regia officia aut emunt, aut Principali beneficio 'confequentur: nec ante conductorum redituum, Regiorumve officiorum poffessio detur, quam ex literis perceptoris de carum sportularum solutione constiterit.

(a) Ex cit. 6. 85.

(a) §. III. Is perceptor tertio quoque anno R. Camerae Summariae exhibeat rationes accepti, & expensi: quarum reddendarum cauffa Locumtenens certum eligat Rationalem minimum ad triennium: ejufque electionem, fi velit, ad alterum triennium confirmet. Perceptor autem in codicem referat acceptum, expensunique distinctis generibus sportularum . Codicem alterum eadem ipsacontinentem Rationalis habeat penes fe, ut utroque collato facile queat ratio iniri.

(a) Er cis. Pr. 75. S. 84. 86. 87.

# L. XIII.

Qui Camerae est a secretis in peculiarem librum referat decreta omnia ejus Tribunalis : itemque in alium fidejussiones omnes in cauffis, quae inibi aguntur, cum civilibus, tum criminalibus factas.

Ex Pr. 20. S. 79. de off. judic. (a) S. I. Actuariorum, quos dicunt honorarios, regestum gratis conficiat, ut quot, & qui fint,

rano, o per grazia del Re ottengono alcun Regio Ufizio: ed a costoro non si dia la possessione de loro Ufizj avanti che costi per fede dell'efattore di effersi pagate le dette Sportule.

6. III. Cotesto esattore ogni tre anni esibisca alla Regia Camera della Sommaria i consi del rifcosso, e del pagato; ed al rendimento di quegli ogni tre anni il Luogote. nente crei un particolar Razionale, il quale potrà exiandio confermare, ove così gli piaccia, per un altro triennio. L'efattore poi feriva in un libro il riscosso, e'i pagato, facendo distinzione della diversità delle sportule. Un altro simile libro, e contenente le medesime cose abbia appresso di se il Razionale, acciocche col confronto di amendae meglio si possa conteggiare .

#### LEGGE XIII.

Il Segretario della Camera nosi in su un particolar libro tutti i decreti del Tribunale; ed in un altro registri tutte le mallevarie, che siano date nelle cause civili , e criminali, che pendono in essa Ca-

S. I. Faccia gratis un registro di tutti gli Attuarj onorarj , acciocche si sappia quali, e quanti . fie-

mera.

conflet.
(a) Ex Confl. an. 1738. diei 14. Mars. \$.

4. n. 2.

De Locumtenente R. C. Summariae.

# TITULUS XII.

#### LEX L

Uod in quaestionibus juris brevioris togae Praesidentes jus suffiragii non habent, quaenam illae sint, Locumtenens aestimet: ac si quas arbitretur ad jus pertinere, eos admoneat, ut abstineant.

Ex Pr. 77. de off. Proc. Caef.

(a) §. I. Is idem pro caussa qualitate aestimet, num qui Camerae est a secretis, quo tempore feruntur sussantagia, aulae intersit, nec ne.

(a) Ex Pr. 75. S. 93. ed.

(a) §. II. Et î regulariter caufae ad Camerae Summariae jurifadêtionem foeclantes in jus Camera traclandae fint; fi qua tamen occurrerint repentina, & magni momenti negotia, horum expediendorum gratia cogere apud fe Praesidentes potett. Sed tum demum fas id illî fit, fi ad patrimonii Principis oeconomiamea negotia pertineant, & feriatis tantum diebus occurrant.

%. III.

(a) Ex Pr. 75. S. 2. eod.

Del Luogotenente della Regia Camera della Sommaria.

# TITOLO XIL

Poichè nelle quissioni di diritto i Presidenti di Cappa corta non han voto, sia del Luogotenente il dissinire quali coresse quissioni sieno, ed in quelle, che riputerd di cost stara ragione, ammonissa i detti Presidenti, perchè si astengano dal giudicare nelle medessime.

S. I. Eglissesso, secondo la qualisà delle cause, determini, se al tempo del prendersi i voti per la decision di quelle il Segretario della Camera debba, o no esser pre-

fente nella Ruota .

S. II. Quantunque regolarmente surti i negosi pertinenti alla giuridizion della Camero debbono spedirfi nelle Ruote della medefina, pure, accadendo all'improvivifo faccenda alcuna di gran mare in fua cafa i Presidenti, e trattar con loro di quella. Ma allora solamente fiagli permesso di fare, quando la faccenda appartenga all'amministrazione del Partimonio Regale, e'I subitano bisono avvuenga ne' di feriati.

DE-LOCUMTEN. R. C. SUMM.

(a) §. III. Quolibet die Saturni cerros fequentis hebdomadae dies praefituat, quibus Rationales, fino quifque die, de commiffis fibi ratiociniis referant ad Tribunal. Ita illis vacabi tempus, quo se comparent ad referendum. Videat Locumtenens, ne huic officio desit: tum quarto quoque mensie ad Regera referat deratioriniis iam expeditise

(a) Ex Pr. 67. @ Pr. 75. \$. 162. ead.

(a) § 1V. Rationalibus, aliifque R. Camerae officialibus, si nulla justa causa detenti Camerae non interfuerint, quibus diebus, horifque debent, multam dicar pro suo arbitratu. Si nihilominus cessavent, referat ad Regem.

(a) En Pr. 75. \$. 67. cod.

De Rationalibus, at Prorationalibus R. Camerae Summariae.

# TITULUS XIII. LEX L

R Camerae Summariae Ratioquindecim, prorationales triginta funto, ita ut rationales finguli binos prorationales fibi habeant additora. Rationales (capera Regis eff: prorationales a Locumtenente, Praefident un togatorum ultimo, ac Fifeil rationum diligenti examinatione probati el gantur.

A. C. S. On M.,

A. II. Ciascum Sabaso prescriva i di della seguente settimana,
in cui ciascum Razionale debba rifevire al Tribunale de conti statigli commessi. Così averanno essidel tempo ad apparecchiarvisi. Non
manchi il Luogotenense a quesso
suotarco, ed oltre a chi ogni
quattro messi faccia relazione assa
Maessi de conti già spediti.

§ IV. Statuifca quella pena per cuniaria, che parragli, contro de Raxionali, o degli altri (Draishi della Cemera, i quali ne'di, e melle ore, ch' e dabbano intervenire al Tribunale, fenxa giuffa cagione non vinterverranno. Ove ammoniti continueranno nondimeno a maneare, facciame velazione a fua Maestà.

De' Razionali, e de' Prorazionali della Regia Camera della Sommaria.

# TITOLO XIII.

Razionali della Camera della Sommaria sien quimitici, ed i Prorazionali simu trenta, per modo che ciascun Razionale abbia a se deputati due Prorazionali. I Razionali elegeralis qua Maesla; i Prorazionali stramo eletti dal Luogorenente, e dall'ultimo Presidenta togato, e da un Fiscale de conti, posciache gli averano con disconti posciache discontinuo di continuo di co

#### L. II.

Rationales folis vacare R. Camerae rationibus, quae ad Fiscum, & universitates pertinent, nec aberrare ad aliena, interest fisci . Nullum igitur Tribunal, ac ne ipsum quidem S. Consilium aliena eis ratiocinia committat : commiffis abstineant rationales : nisi abstinuerint, suo dejiciantur officio: factumque per cos contra hanc Legem in foro, judiciisque pro infecto fit . Quod de alienis raciociniis, idem de quibuslibet aliis administrationibus regiorum etiam redituum jus esse placet. Ex Pr. 61. S. 22. C Pr. 75. S. 56. 0 174. de off. Proc. Carf.

Rationales fingulis diebus, ac statutis horis diligentia, ac celeritate qua poffunt maxima, recognoscendis ratiociniis mense Martio exhibitis vacent, ita ut ante Natalitias ferias ea fint omnino dispuncta, ac significatoriae pro concurrenti quantitate introitus exitus superantis ac documentorum deficientium expeditae: fintque demum ratiocinia omnia quum ea, quae menfe Martio, tum ea quae alio quovis tempore exhibentur, intra menses se x a die exhibitionis dinumerandos omnino confecta, hoc est, relata, discussa, &c

de-

III.

#### LEGGE II.

Importa al Fisco, che i Razio. nali della Regia Camera, sceveri da ogni altra occupazione, attendano unicamente a'conti Fiscali, e delle Università. Il perche niun altro Tribunale, senza eccessuarne ne pure il Sacro Configlio non commerca a colore consi di ne [[un'altra fatta; e commercendoli rifiutino effi la com. meffa : ove non la rifiuteranno, fian privati dell'ufizio, e ciò, che faranno, non abbia alcuna forza in giudizio, e nel foro. Questo, ch'è prescritte de' conti stranj, abbia altresi luogo in qualunque altra occupazione. od amministrazione , ancorche sia d'enerade Fescali.

# LEGGE III.

I Razionali cella maggior presezza, e diligenza poffibile no dì e nelle ore determinate attendano ad esaminare quei conti, che furono esibiti loro nel mese di Marzo, per modo che avantile Ferie del Natale fieno quelli discusfi , e sieno altrest spedite le significatorie del riscoffo superante la spefo, e delle pareite non aventi fue documente. Medesimamente tutti i conti, presentati nel mese di Marzo, ed in altro tempo, infra sei mesi dal di della presentazione di quelli, sieno del tutto riferiti, discuffi, e dichiarati, salvo se non

81 DE RATTION.

declarata: nift qua ex ratiocinits
quaeftio enascatur, ad quam definiendam longiore tempore fitopus. Ii, fi legitimum diem fine
justa cau sia dilabi sinant, salarii,
commissa rumque rationum faciant
jacturam.

Ex Pr. 34. S. 5. eod.

# L. IV.

Quod Rationales per ea tempora, quibus Tribunali interfunt, variis negotiis occupantur, liberum eis fit ratiocinia expendere domi fuae: tum ea transferant ad Tribunal.

#### L. V.

Rationalis commissa sibi ratiocinia solus dispungat : ils autem in secunda Camerae aula discusiendis adfint Praesidentes tres, & Fiscalis rationum.

Ex prazi contra cit. Pr. 75. S. 3.

#### L. VI.

Ex authemico rationum jam difipunciarum Rationalis exemplum describat: maneatque authenticum penes Rationalem commissirium: exemplum vero tradarur Filcali rationum, qui el diem adscribat, quo rationes discuriantur, tum illi tradat, qui a secretis est secundae aulae. Quo autem tempore rationes discutiuntur, Rationalis authentico, quique a secretis exemnasca disputa, per lo diciferare della quale sia uopo di maggiore spazio di tempo. Se eglino senza giusta causa san trapassare coresto tempo, sian privati del salario, e della commessa di quei consi, cb' cra stata loro data.

# LEGGE IV.

Perciocchè i Razionali ne' di ; in cui si tien corre, sono occupati in diverse faccende, sia in potestà di loro di esaminare i conti in casa loro, a condizione non però, ch' esaminati, che gli averanno, gli rimenino al Tribinnale.

#### LEGGE V.

Il Razionale folo efamini i conti flatigli commessi: ma quando si banno quegli a discutere nella seconda Ruota, vi siano presenti tre Presidenti, ed un Fiscale de conti-

#### LEGGE VI.

Il Razionale dall' originale de' conti già liquidati, il quale si riterrà appresso a se , tragga una copia, e diala al Fiscale de' conti, e questi un noti su il dì, in cui baressi a sece, e disessioni, e di poi la confegni al Segretario della seconda Ruota. Quando si sara la discussione il Razionale scriva full' originale, e'l Segretario scriva fulla copia, a lato a cia.

exemplo decreta adicribant in fingulas funmas accepti, atque expenfi. Porro diculfis rationibus eidem exemplo fuam Fifcalis notam appingat, maneatque demum illud penes eum, qui a fecretis est, in librum, qui dicitur Noamentorum, ab eo inferndum : post annum vero tradendum ei, qui a fecretis est aulae majoris. Exprai cura pr. 32. eura pr. 32. eura

# L. VII.

Ratiocinia unius officii five ab uno diversi temporibus, sive a pluribus uno tempore administrati, uni Rationali, non pluribus: ratiocinia vero unius arrendamenio novo in singulos annos Rationali demandentur. Sane omnes Rationales singulorum arrendamentorum peritos esse arrendamentorum sine ulla fraude examinari, sici plurimum refert. Est P. 75, 12, 02 sl. 46, 570. Cos.

#### L. VIIL

Deductiones de fignificatoriis in fecunda Camerae aula fiant per eum ipfum Rationalem, qui ratiocinia recognovit, aut per ejus in officio fuccefforem: quo autem tempore de ils refertur ad Tribunal, adocumenta in promut fint, quum ea, quae primum, tum ea, quae, ut deductiones fierent, producta dein fuere: demum omnia cancellentur, ac dilacerentur, ne produci iterum possint in frau-

a ciafcuna partita del vifcosso, ve dello speso, i derceti, che si faranno. Fatta la disfussione, si Fifede ponga alla detta copiasia sua
cifera, ve rimanga quella presso segretario, a cui upparterà d'inferirla nel libro, il quale è detto Noamentorum; e la medessima dopo
amontorum; e la medessima dopo
amontorum; e la medessima dopo
amontorum della prima Ruora.
dal Segretario della prima Ruora.

## LEGGE VII

I conti di un medesimo usizio da uno in più anni, o da più in nno, od in diversi mani amministrato, i commetrano ad un solo Razionale: i conti poi del medesimo atrendamento tissom anno si commettano ad un differente Razionale. Fermamente molto importa al Fisco, che sutri i Razionali abbiano intera conossenza di ciassem atrendamento, e che i conti di quelli sieno esaminati senza-menoma frode:

# LEGGE VIII.

I diffalchi delle fignificatorie si facciano nella seconda Ruora, e da quel medessimo Razionale, che vide i comit", o dal successor di lui nell'ustico, ed al tempo del doversirerarere de medessimi nella Ruora, si abbiano presenti i documenti, canto que, che da prima surono essibiti, quanto quegli altri, che surono prodorii per ottenersi il disfalco: e sinalmente coil come sono, perchè di nuovo non sian prodori, perchè di nuovo non sian prodori.

84 DE RATION, dem fiki, sieque cancellata, ac dilacerata cum ratiociniis seponantur. Eas deductiones Rationalis commissaius referat in librum, qui dicitur significatorinum ratque ita referat, ut de quantitatibus deductis, de personis, quarum caussa deductae sunt, de die, quo deductiones sunt sachae, do documentis earum, ac penes quena

fint, inde constet .

Ex cir. Pr. 75. §. 102.

#### L. IX.

Si quando mori, aliave quavis ex caussa deficere Rationalem contingat, uni ex Rationalibus Locumtenens scripto mandet, ut cum Procuratore Fisci domum adeat ejus, qui defecit , scripturarum omnium ad officium ejus pertinentium, quae ibi reperiuntur, inventarium confecturus: tum Rationalis de ea re referat ad Tribunal, ut inventarii, commissorumque ratiociniorum collatione facta, si quae scripturae defint, pateat, ac fi quid expedire fuerit vifum , decernatur . Interea dum officium vacaverit, negotia alii Rationali Locumtenens committat. Denique inventarium fucceffori detur, qui fe illud accepiffe, scripto profiteatur.

En cit. Pr. 75. S. 159. & ex prani .

AC PRORAT.

doti a danno del Fisco, si cassimo, e si lacerino, e si pongano da lato insteme co'consi. M Razional commessimo co'consi. M Razional commessimo registri cotesse detrazioni, in sul libro delle fignificatorie; el registro sia fatto con ogni distinzione; per modo che costi delle quamina di chi si sind dissipalacare, e delle persone, in grazio di chi signi fatta la boni-ficazione, e del di, in cui si sieno quelle fatte, e de' documenti delle medesime, e da appo chi sieno quelle fatte rotati.

#### LEGGE IX.

Quando alcun Razionale o trapafferd di questa vira , o per altra cagione mancherà, il Luogotenente ordini in iscritto ad altro Razionale, ed al Proccurator Fi feale di recarfs in cafa del trapaffato, e d'inventariare tutte le feritture pertinenti all'ufizio, le quali in quella fi troveranno . Fatto P. inventario il Razionale riferifca sutto al Tribunale, affinche, poiche fi farà fatto il confronto de' conti commessi al defunto Razionale coll'inventario. si sappia , se manebi, ono alcuna feristura, ed affinete, fe parra, che sia da prendere alcuno spediense, fi poffa eid , che bifogna, determinare. Fin che aura la vaeanza dell'ufizio, il Luogotenente commetta quei sospesi negozi ad altro Razionale . Alpostutto diafe P inventario al successor Razionale, il quale ne faccia la ricevuta di quelle in iseritte. LEG.

#### L. X.

#### LEGGE X.

Prorationales vetentur, ne incaussi cujulvis generis acta conferibart. Eorum munus est, Rarionalibus, quibus sunt addicti, in iis, quae ad Rationales pertiment, subsidiariam operam exhibere. Eos ab ea re aberrare, siscalis ratio non sint.

En Pr. an. 1738: diei 14. Mart. 5.4. n. 15.

De Magistris actorum, & Actuazus R. Camerae Summariae.

# TITULUS XIV. LEX E

Und pre magno eorum numero, qui in R. Camera
Summariae aduariosaguns,
magnus in dies prodit numerus
provifionums i quodque faepe fit ,
ut una eademque hebdomada plures fuper eodem negorio-expediantur diverfae inter fe, & vero etiam pugnantes : unde in Provincialibus Audientiis , aliifque Curiis Regiis, aut Baronalibus lites
fiunt longiores; ut tanto malo-occurratur, quae fuquuntur, caveantur.

Es Conft. am 1738. diei 14. Mart. 6.4.n. 1.

§. I. Camerae Summariae menfae fint numero quadraginta Primis quatuor praelideant toridem actorum magiltri, quibus fingulis bini ministrent actuarii, feu feribae: Sia victato a Prorazionali di attitare coula di incflana fatta maniera. Perciecchè, doveado eglito perfar lor operda Razionali in ciò, che al coltoro ufinio oppartiene, la razion Fifcale non permesse, che fieno ad altre faccende adoperati.

De' Mastrodatti, e degli Attuari della R. Camera della Sommaria.

# TITOLO XIV.

Conciosfiacofachò per lo gran mumero degli Attuari della Camera della Sommaria, si pedista ciafuma settimana gran numero di Provvisionì , le quali, perimenti ad una medessima saccada, spesso accada, che non solo siano diverse l'una dall'attera, una ancrea insi adi toro contrarie; da che procede, che le tri nelle Regie Cidierue, e nelle altre Corti Regie, e Baronalis, si menino molto a lungo: per ovviare a tanto male si fermino: se geuni provuedimenti.

S. R. Le Banche della Camera della Sommaria sieno quaranta . Alle prime quattro soprantendano altrettanti Mastrodatti, ciascuno de' qualà abbia sotto di se due Atta-

ACT., ET ACT. DE MAGIST.

bae: duodecim aliis actuarii totidem, quos Locumtenens deligat: aliis undecim actuarii totidem , quibus eas Camera vendidit:aliis duobus actuarii duo , quos qui Camerae a fecretis est, quique est magno Camerae archivo praepolitus, nominant pro facultate, quae cum ipfis officiis titulo emtionis transiit ad eos : reliquis undecim actuarii totidem a Locumtenente itidem eligendi.

(2) Ex n. 2.

§. II. Scripturis actuariorum , quos dicunt honorarios, actuarii, qui mensis praesunt, periculo fuo fubscribant, nihil a litigatoribus eo nomine exigentes.

(b) Ex n. 3.

(a) 6. III. Locumtenens adjun-Stis sibi sociis Decano, Praesidentum togatorum ultimo, ac Fisci Patrono, negotia inter actuarios, ut aequius melius , distribuat : quaeque negotia certae menfae funt semel addicta, in ea expediantur, neque alterius mensae actuarius se se ils immisceat . E. jus partitionis certa feries typis data cuique mensae affigatur, ut fua quisque negotia internoscat, abstineat alienis, quibus nisi abstinuerit, ducatis XXIV., aliifque pro Camerae arbitrio poenis multetur . Ejus feriei exemplar fingulae Regiae Audientiae habeant,

ri, o siano Scrivani: le altre dodici occupino dodici Attuari, cui creard il Luogorenente : le altre undici sieno rette da quegli Attuarj , a quali la Camera gli bard vendute: due altre fieno governate da due Attuarj, i quali saranno nominati dal Segretario della Camera, e dal cuftode del Gran. de Arcbivio per diritto, il qualen sitolo di compera è loro passato co medesimi ufici : e per fine le ri. maneuti undici le abbiano undici altri Attuari, i quali medesimamente eleggerà il Luogotenente.

6. 11. Gli Attuarj , che foprantendono alle Banche, foscrivano tutte le scritture degli Attuarj onorarj a rischio loro, e senza riscuo. ser nulla da litiganti per tal cagione .

5. III. Il Luogotenente insieme col Decano, e coll'ulsimo Presidente, e coll'Avvocato Fiscale, distribuisca con proporzione, e prudenza i negozi del Tribunale infra tutti gli Attumj. Ma come un affare fuuna volta ad una banca commesso, in quella si seguiti a spedire, senza che altro Attuario di altra banca in quello s'intromesta. Di cosesta ripartizion di caufe fi formi una lifta in iftampa, fi affigga a ciafcuna banca, affinche ognuno Sappia i suoi carichi, e possa degli altrui astenersi . Dopo di che, se alcuno s'impaccerà delle faccende non sue , paghi la pena di ducati XXIV., ed altre ad

47-

deque ea alias locales Regni Cu-

(a) Ex n. 3.

(a) §. IV. In litibus, quae regium Cedularium respiciunt, fiveinftante Fisci Patrono, five aliodeferente instituantur, acta conscribant quatuor tantum actuarii praeter ceteros probi, ac periti a Locumtenente , Decano, & Fisci Patrono seligendi . Si quisque alius iis negotiis fe fe immiscuerit, officio, aliifque poenis pro Camerae arbitratu multetur . Siquis tamen ex iis quatuor cauffam aut transactam, aut ultimojudicio finitam recentaverit, officia dejectus jure ipso intelligatur, aliasque subeat pro arbitrio poènas, etiamfi de transactione, aut absolutorio decreto nihil effe in regio Cedulario adnotatum affirmet-

(a) Ex n. 8.

(a) §.V. Locumtenentis domum adeant fupplices libellos reciraturi il tantum actuarii, qui praetident menfis , finguli in fingulas hebdomadas . Si juffa cauffa fua quemque hebdomada prohibeatadire, adeat is, qui proxime infequente hebdomada fuiffer aditurus. Alium ab eo in fuum locum fubfitui, non licet.

(a) Ex cit. 5. 4. n. 12.

arbitrio della Camera. Di coteste liste ne abbiano le sue copie susse le Regie Udienze, cui apparterrà di passalla nossicia delle altre Corti de luogbi del Regno.

S. IV. Le liti concernenti il regio Cedulario, le quali fono inflituite o ad iftanza dell' Avvocato fifcale, o per dinunzia di altri, sieno attitate da quattro Attuarj pile probi , e pile intelligenti, i quali faranno eletti dal Luogotenente, dal Decano, e dall' Avrorato Fiscale. Qual altro s'inframesterd in quelle, oltre alle altre pene ad arbitrio della Camera, fia punito nell'ufizio. Ma se alcuno di loro rimenerà a nuova disputa qualche caufa, alla quale sia stato posto fine o per tranfazione, o per fentenza finale, fia all'iftante iplo jure privato dell'ufizio, e porti altre pene ad arbitrio della Camera; nè gli vaglia il presefto, o la fcufa, che della fentenza affolutoria , o della transazione non appaja ve-Rigio alcuno nel Cedulario .

S. V. I foli Attuari, i qualifoporantendono alle bambe, ciaficuna fesimana, fecondo la volta,
che toccherà loro, si rechino in cafa del Liuogoreneme a far la lettura delle uppliche. Se celui ; a
cui rocca la volta, per giula
cagione non può andare a jarla,
vi vada colui , che in ordine gli
fegivichhe appresso nella seguence
fettimana: nè sia loro permesso
fostiuri altri in luogo loro.

DE MAGIST. ACT., ET ACT.

(a) S. VI. Actuarii provifonum, quae per R. Cameram expediuntur, compendia fideliter faciantum, compendia fideliter faciantum, compendia fideliter faciantum, compendia fideliter faciantum, faciantum

(a) Ex cit. S. 3. n. 10.

(a) §. VII. Postquam Fisci Patronus suas instantina acts infernit, actuaria ea nou utra diem unum habeant apud se: sed ad Praesischentes commissanoscumina desente expedienda, alioqui osticio deturbentur, aliasque, uti Camera arbitrabitur, poenas lant. Proinde Fisci Patroni domi habeant regestum, ubi actuarii sua mina adnotent diem, quo instantina sinsi siscepiunt.

#### (1) Ex cit. S. u. n. 11.

(a) §. VIII. Deraum omnes Camerae actuarii exemplua inventarii feriptusarum cujulque anmi, quas habent penes se, quotannis ei tradant, qui Camerae est a secretis: si secript, officio desiciendi.

(a) En Reg. lit. an. 1751. diei 5. Afril.

diligente fommario distituti le Provvisioni, che si feedicono dalla Camera, e le diano a colui, che possite di unicio del jut del Registro, perchè subito il viponga nel Registro. Qualora nol saranno, sevo per ciascuna mancanza punisi in trecento ducati, e nell'usia, e portino altre pene ad moigrio della Camera.

§ VII. Pofeiarbi gli Avuscasi Fifeati averanuo fatte, e pofte angli arti le loro iflame, gli Artinargi non ritengano i detti atsi appo, loro più di un gierno, ma fubiro li vechino a'Commeffati, perobè fieno fpediti; altrimenti ficus previo dell' ufizio, e pomino altre pene ad arbitrio della Camera. Per la qual cofa gli Avuscati ficali abbiano appo loro un libro, fu cui gli Attuary notino di ler mano il di, in cui fi prendono le islanze fifeati.

S.VIII. Finalmente gli Attuarj, fosto lapona dellaperdita dell'unzio, diamo ogni amno al Segretario della Camora la copia dell'inventario di tutte le feriture, che compilano, e le quali banno appresso di fe. De Regia Superintendentia,

I. E X. . I.

Orum fifcalium redituum qui a Neapoliumis Regibus distracti non sure, administratio mandetur Regiae Saperimendentue; cujus item juridictio sit in omnibus pecuniariis, criminalibusve causlis, quas eorum redituum occasione contigerit agitari. Er Reg. lii. dei 8. Sepanda. 13428.

S. I. Si quis velit adversus decreta Superintendentide appellare, ad R. Cameram Summariae appellandum sibi esse sciata

6. II. Juridictioni practir, qui dictur Superintendens. El addident de orgatorum, alter in pecuniariis , alter in crimitalibus cauffis. Porro R. Superintendensia certum habeat Filci Advocatum ex ordine togatorum, certumque titdem Procuratorem Ficiri rice plus alios duos, quorum timus fir a fecteris, alter a rationibus. Demum el ministreti actorum magiltri, actuariux aliqui R. Cameras Summariae.

(I do , Spirit

Della Regia Soprantendenza

TITOLOXV

LEGGE 1.

Amministrazione di quelle vendite siccili le quali davostri Principi non sieno stare condune, si commesta alle Regia Sopransendenza, la quale medejimamente si a situdice di stere le conteste pecuniorie, e criminali, le quali accaderà di 
agitarsi per cogione delle desse vondite silvali.

S.I. Se alcuno vorrà appellare de decreti della Soprantendenza; dovià fuo appello portare alla Regia Camera della Sommaria.

6. Il. Prefeggà alla Sopramendenza reshiù, che dicesi il Sopramendenze, il quale abbia due Afessie i, Pauso melle campa perumanie. Pauso melle caiminati. Abbia ancara la Sopramendenza un Fiscale, il suo Segretario, il suo Razimale, che volgarmense è deric Contadore: ed aleun de Mastredati, e desli Attung della Camera della Sommaria la servano in ciù, che le cocorre per antirae.

00

De M. Curia Vicariae.

Della Gran Corte della Vicaria.

## TITULUS XVL

LEXI

Curiae V. Tudices duode-· cim funto . Sex civiles cauffas, toridem (a) criminales disceptent . Eos Aulae quatuor habeant, fingulae ternos. Quibus criminalia agitantur judicia, eae Praefectos habeant Confiliarios euos S. Confilii: habeantque por-10 duos Fisci Patronos, quaeque fuum : utraque unum pauperum Advocatum (b), item unum Fifci Procuratorem, qui utrique Parrono Fisci: unumque Procuratorem pánperum, qui Advocato pauperum miniftrent. Unus itidem M. Curiae quum civili, tum criminale fit a fecretis. Porro M. Curiae V. Civili ministrent actorum magistri XIV. , quorum singuli feptenos feribas ordinarios habeant addictos actuari XIX., quorum fingulis terni scribae ordinarii addicti funto: Criminali actorum magistri XI., quorum singuli denos feribas ordinarios habeant addictos : (c) utrique apparitores L., per quos decreta . aliaque acla judicialia notificentur. Omnibus praesit is , qui M. Justitiarii vice fungitur, & M. Curiam Vicariae Regens vocatur.

Ex Reg. lit. diei 15. Aug. an. 1738.
(a) Pochi anni addietro, a più proma spedizion delle caoso, a cotosti sci Gindici CriTITOLO XVI.

I Giudici della Gran Corte della Vicaria sieno. dodici ; de' quali sei attendano alle civili, o sei altri alle criminali cause, ed abbiano quattro Ruote, due civilia e due criminali, e si distribuiscano tre per ciaseune di quelle. Delle Ruote Criminali fiano capi due Configlieri del S. Configlio : abbiano alivesi ciascuna il suo Avvocato. Fiscale ; ed ambedue un Avvocato de Poveri, ed un Proccurator Fifcale: i quali fien minifire dell'Avvocaso Fiscale, ed un Procenrator de poveri, il quale serva l' Avvocato de poveri. Di susta la Gran Corte della Vicaria civile, e criminale uno fia il Segretario. Mini-Avino alla Gran Corse civile XIV. Mastrodatti, ciascun de quali abbia: forto di se sette Serivani ordinari: e XIX. Attuary con tro Scrivani ordinary per ciascuno . I Mastrodatti della Vicavia criminale sieno XI. con dieci Scrivani ordinari per ciascuno . I Portieri di tutta la Gran Corte della Vicaria, i quali intimino i decreti, e gli atti giudiziali della medefima, fiena cinquanta . A tutta la Gran Corte soprantenda colui , che fa le veci del gran Giustiziere, e cui noi diciamo il Reggente della Gran

minali fereno aggiunti aleri due, e però fone oft ora otto, e non fei .
(b) Oggi gli Avvocati de' poveri sono due, però viafcuna Russa ba il f.o. (c) Er Pr. diei 14. Mars. an. 1738. S. 5.

L. II.

8. 27.

M. Curia V. Civilis, aut Criminalis competens Regni universi judex esto : nec quisquam Principum, Ducum, Marchionum, Comitum, Baronum, aliorumve ejus jurisdictione se exemptum puter; nisi certa Lege, privilegiove eximatur. Verum ea in hac rantum Urbe, Urbisque vicis, qui jurisdictioni Baronum , Regiorumve juridicorum non fubfunt , primo judicio cognoscat : in reliquis Regni partibus ex appellatione . Sed hang tamen non alias admitti placet, quam contra decreta definitiva , aut vim definitivorum habentia , (a) aut interlocutoria quidem, fed quibus occurri alias non porest.

"(a) Se no fece dintorno a rio velazione o S. M., " a non si sa se ne venne suore la Regale deserminazione.

Ex Rit. in primis quem non humanat 46., ex Pr. 1. ubs de deliel. . G Reg. lie. diei 29. Maji , & diei 24. Aug. an. 1750.

(8) S. I. Porro in civilibus cauffis spectari oportet judicii locum, & summam . Quae caussae in Curiis inferioribus Provinciarum utriulque Calabriae , Hydronti , Barii, utriufque Aprutii, & Bafilicatae aguntur, nec pluris aestimantur , quam ducatis biscentum :

quae-

Corse della Vicaria,

# LEGGE IL

La Gran Corte della Vicaria Civile, e Criminala fia universal giudice competente di tutto il Regno . Il perche fieno alla fua giuridizione sommessi tutti i Principi, Duchi, Marchefi, Conti, Baroni, ed ogni altra generazion di persone, salvo se alcun di costoro non ne sia esente per legge, o per ispezial privilegio . Ma ella in Napoli, e ne div vi fuoi borgbi, che non ban particolar Giudice e regio o baronale; proceda in prima istanza : negli aleri luogbi del Regno proceda per appello; purchè le appellazioni sieno de decreti diffinitivi, o di quei che abbian forza di diffinitivi , o di quegl' interlocutori , rui non fi possa in altra guifa riparare .

& I. Ma nelle cause civili sa mestiere che si abbia in considerazione il luogo, ove siesi fatto il gindizio, e'l valore della lite . Nelle cause disputate ne luogbi delle due Calabrie, di Terra di Bari, di Terra di Otranto, degli Abruzzi, o della Basilicata, quan-

M 2

quaeque aguntur in aliis vicinioribus huic Urbi Provinciis . nec pluris, quam ducatis centum aestimantur, in iis non ad M. Curiam, fed ad Regias Audientias Provinciales appellandi potestas esto : interpositifque ibi decretis interloquutoriis, jus ne sit M. Curiae jubere pro recognitione gravami. num acla transmitti, quamvis ea vim habeant definitivorum. Tantum ubi Regia Audientia Provincialis eas caussas definivit, ad M. Curiam liceat appellare quo ad actum devolutivum, & non suspenfivum. Verum is, secundum quem in Provinciali Audientia judicatum est ; ibi adversario satisdet, si retractari decretum contigerit : fintque fatifdationes periculo eorum, qui in Regiis Audientiis Provincialibus magistri actorum proprietarii funt. Haec de eo cauffarum genere cauta funt , quae appellationes quo ad utrumque a-Aum admittere jure poffunt ; nam fi quae funt aliae, quae five communi, five municipali jure appellationes admittant quo ad actum devolutivum tantum, in iis, quanta quanta sit summa in judicium deducta, commune jus, aut municipale fervetur . Jam centum , ducentorumve ducatorum fumma num in pecunia numerata; an bonorum in judicium deductorum aestimatione consistat, nihil intereft : atque in ineunda utriufque fum-

do il valor di quelle non trapaffs i dugento ducati; ed in quelle ; che si agitano nelle altre provincie più vicine a Napoli , ove il valor della lite non ecceda i ducati cento, non diasi appello alla Gran Corte , ma appellife diristamente alle Regie Udienze. E ne'. decresi interlocutori quivi fatti eziandio che abbiano forza di diffinitivi , non sia lecito alla Gran Corre di ordinare, che le si mandine gli atti per la ricognizione de' gravami . Solamente , quando le Regie Udienze averanno sali cause giudicate, sia lecito alle paris di appellare alla Gran Corte quanto all'atto devolutivo e non fofpensivo. Ma colui, a pro di chi fi fard giudicato dalle Regie Udienze, dia al suo avversario, la mallevavia nel cafo della rivocazion del decreto, e cotali mallevarie corrano a risico de Mastrodatti proprietarj di effe Udienze . Questo però intendasi ordinato di quelle cause, le quali di ragione possono ammettere le appellazioni quanto ad ambedue i predetti atti ; perciocche, qualora si tratterà di cause , le quali per jus civile , e municipale non possono ammerteres alera appellazione, che per lo folo atto devolutivo, sia qualunque, il valor della lite; fi offervi il jus civile, e municipale. Ma a compiere coresta somma di ducari cento, o dugento niente importa,

summae ratione usurae eriam, & fructas veniat in computationem.

(a) En Pr. diei 14. Mart. an. 1738. S. t. n. 1.

(a) 6. II. Aularum M. Curiae V. Criminalis una caussas homicidiorum , vulnerumve , quae in hac Urbe , Urbisve vicis funt , habeat perpetuo addictas: altera reliquas. Porro in posteriore hac aula cognosci ex appellatione debent cauffae criminales cujulvis generis, de quibus judicatum est in Regiis Audientiis, aliifque Curiis Provinciarum Principatus citerioris, Balilicatae , Terrae Barensis, Hydruntinaeve, & Calabriae utriusque : in priore causfae, de quibus in Regis Audientiis, aliifve Curiis Provinciarum Terrae laboris, utriusque Aprutii, Comitatus Molifini, Capitanatae, ac Principatus ulterioris pronunciatum eft .

(a) En cis. lis. dies 15. Ang.

cheads.

(a) §. III. Fit interdum, ut criminales caussas ad jurissicilionem Baronum pertinentes , M. Guria V. Criminalis primo etiam judicio cognoscat, fi hi illas renunciaverint M. Guriae — Verum si quis Baronum Provinciae Terrae laboris vasallorum suorum caussas M. Guriae V. renunciaverit, renunciationes silas M. Guriae admittate si alius alterius Pro-

VID-

fe traggaft quella da denaro contarte, o dal valore de beni dedosti in gualizio: anzi nel determinarfi la medefima fi tenga amora ragione dell'intereffe, e de frutti.

& II. Una Ruota della G. C. Criminale fola a perpetuo giudichi degli omicidi, e delle ferite, che fon fatte in Napoli, e ne diles foborghi: l'altra abbia la cognizione delle altre caufe. Oltre a ciò in questa ultima Ruota se difputi di tutte le cause criminali di qualunque genere, le quali per appello son tratte dalle Regie Udienze, e dalle altre Carti delle Provincie del Principato Citra , della Bafilica, di Terra di Bari, di Terra di Otranto,e di amendue le Calabrie. Nell'altra Ruota fe trattino tutte le altre cause criminali, le quali vengono per appello dalle Regie Udienze, e dagli altri luogbi delle Provincie di Terra di Lavoro, di amendue gli Abruzzi, del Contado di Molife, della Capitanata, e del Principata ultra.

G. Ill. Aivieme Speffo, che la Grat Corte Criminale exisandio in prima isfamzia conosca delle cause appartenenti alla grarifazzione dei Baroni, quando da costoro siesti a lei farta la rimurzia di quelle. Ma la Grar Corte acceti cotali rimurzie, ouo seno farte da Baroni di Terra di Laworo; pereiocobe, facendos da! Baroni di stre Provincie, allora le Baroni di altre Provincie, allora le

quaeque aguntur in aliis vicinioribus huic Urbi Provinciis .- nec pluris, quam ducatis centum aestimantur, in iis non ad M. Curiam, fed ad Regias Audientias Provinciales appellandi potestas esto : interpositifque ibi decretis interloquutoriis, jus ne fit M. Curiae jubere pro recognitione gravami. num acta transmitti, quamvis ea vim habeant definitivorum. Tantum ubi Regia Audientia Provincialis eas caussas definivit, ad M. Curiam liceat appellare quo ad actum devolutivum, O non suspenfroum. Verum is, Tecundum quem in Provinciali Audientia judicatum est dibi adversario satisdet, si retractari decretum contigerit : fintque fatifdationes periculo eorum, qui in Regiis Audientiis Provincialibus magistri actorum proprietarii funt. Haec de eo cauffarum genere cauta funt, quae appellationes quo ad utrumque aftum admittere jure poffunt ; nam fi quae funt aliae, quae five communi, five municipali jure appellationes admittant quo ad actum devolutivum tantum, in iis, quanta quanta sit summa in judicium deducta, commune jus, aur municipale fervetur . Jam ceptum, ducentorumve ducatorum fumma num in pecunia numerata; an bonorum in judicium deductorum aestimatione consistat, nihil in: terest : atque in ineunda utriusque lum-

do it valor di quelle non trapaffs i dugento ducati; ed in quelle . che si agitano nelle altre provincie più vicine a Napoli, ove il valor della lite non ecceda i ducati cento, non diafi. appello alla Gran Corte", ma appellife divittamente alle Regie Udienze. E ne'. deereti interlocutori quivi fatti eziandio che abbiano forza di diffinitivi , non fia lecito alla Gran Corte diordinare, che le si mandino gli atti per la ricognizione de' gravami . Solamente , quando le Regie Udienze averanno sali cause giudicate, sia leciro alle paris di appellare alla Gran Corte quanto all'atto devolutivo, e non folpensivo. Ma colui, a pro di chi fi farà giudicato dalle Regie Udienze, dia al suo avversario la mallevaria nel caso della rivocazion del decreta, e cotali mallevarie corrano a rifico de Mastrodatti proprietari di esse Udienze , Questo però intendasi ordinato di quelle cause, le quali di ragione possono ammettere le appellazioni quanto ad ambedue i predetti atti; perciocche, qualora si tratterà di cause , le quali per jus civile , e municipale non possono ammettere altra appellazione, che per lo solo atto devolutivo, sia qualunque. il valor della lise , si offervi il. jus civile, e municipale - Ma a compiere cotesta somma di ducati cento, o dugento niente importa,

fummae ratione usurae etiam, & fructus veniar in computationem.

(a) Ez Pr. diei 14. Mart. an. 1738. S. 1. n. 1.

(a) 6. II. Aularum M. Curiae V. Criminalis una caussas homicidiorum , vulnerumve , quae in hac Urbe , Urbisve vicis funt , habeat perpetuo addictas : altera reliquas. Porro in posteriore hac aula cognosci ex appellatione debent cauffae criminales cujusvis generis, de quibus judicatum est in Regiis Audientiis, aliifque Curiis Provinciarum Principatus citerioris, Bafilicatae , Terrae Barensis. Hydruntinaeve, & Calabriae utriusque : in priore causfae, de quibus in Regis Audientiis , aliifve Curiis Provinciarum Terrae laboris, utriusque Aprutii, Comitatus Molifini, Capitanatae, ac Principatus ulterioris pronunciatum eft.

(a) Ex cit. list dies 15. Aug.

(a) S. III. Fit interdum, ut oftiminales causas ad jurificitionem Baronum perimentes i. M. Guria V. Criminalis primo etiam judicio cognoscat, si hi illas remuciaverint M. Guriae. Verum si quis Baronum Provinciae Terrae laboris valallorum suorum suusas M. Guriae V. remunciaverit, renunciationes istas M. Curia admittat: si alius alterius Provincia provin

fe traggafi quella da denaro contarte, o del vadore de beni dedotti in giudizio: anzi nel determinarfi la medefima fi tenga amora ragione dell'intereffe, e de frutti.

6. II. Una Ruota della G. C. Criminale fola a perpetuo giudichi degli omicidi, e delle ferite, che fon fatte in Napoli , e ne dilei soborghi: l'altra abbia la cognizione delle altre caufe. Oltre a ciò in questa ultima Ruota se disputi di tutte le cause criminali di qualunque genere, le quali per appello son tratte dalle Regie Udienze, e dalle altre Corsi delle Provincie: del Principato Citra , della Bafilica, di Terra di Bari, di Terra di Osvanto,e di amendue le Calabrie, Nell'altra Ruota fe trattino tutte le altre couse criminali, le quali vengono per appello dalle Regie Udienze, e dagli altri luoghi delle Provincie di Terra di Lavoro , di amendue gli Abruzzi, del Contado di Molise, della Capitanata, e del Principato ultra.

§ 114. Avaient spesso, ce la prima issanzia consse aciandia in prima issanzia conssea delle cause apparaeuenti alla giurissizione de Baroni, quando da cosso se si a lei sara la rinunzia di quelle. Ma la Gran Corte accetti cotali vinunzia ove seno sarte da Baroni di Terra di Laworo, pereiocobè, facendosi di Baroni di altre Provuncie, oliora le Baroni di altre Provuncie, oliora le

vinciae Baro, M. Curia non anre admittat , quam , Rege confulto cius rei veniam acceperit .

(a) Fu Reg. lit. diei a. Febr. an. 1754. (a) §. IV. Sunt cauffae nonnul-

lae de quibus fola M. Curia cognofcere jubetur aut intra fui territorii fines, aut in Regno universo. (b) Intra fines territorii si quis armis interdictis ferreis ignivomifye deliquerit, aut fi ea arma fabricaverit, refecerit, emerit, vendiderit, detinuerit, in Regnum intulerit, gesseritve contra jus : fi quid horum fieri mandaverit, opemye dederit in omnibus cafibus suprascriptis; (c) aut fi ignivoma arma gerens cum aliis armis ad occidendum apris . ut ut non interdictis, deliquerit; M. Curia V. Criminalis fola jus dicar. In Regno universo (d) M. Curia V. Civilis decreta, quae dicuntur praeambula, fola interpopar, si bona fint feudalia : (e) aut fe bona etram non feudalia in diversis fint locis plurium Provinciarum. (f) Criminalis autem fola statuat de lenonibus, receptatoribusve corum, (g) de quibuslibet delictis Baronum, ac de Regiis Officialibus in exercenda jurifdictione delinquentibus, nifi fi taliter deliquerint, ut non ante possint, quam, finito officio, accusari. (b) Nomine officialium inrelligi eos tantum placet, qui aliquam exercent jurifdictionem . ammerra, quando, farrone confapes vole il Re, le ne dard questi la permissione.

6. IV. Avvi delle caufe, delle quali la fola G. Corte ne ha la cognizione, tanto fe fieno del fue territorio , quanto di tutto il Regno. Nel suo territorio la G. Corse criminale fola , e privativamense proceda contro qual delinquisse con arme bianche, o da fuoco vie. rate, e contro qual fabbricaffe, riface ffe, comperaffe, vendeffe, riteneste, intromettesse nel Regno, o portasse contr' al divieto le dette armi, o commettelle, che altri le fabbricasse, o desse ajuso in rutsi i casi soprascritti ; e contro chiunque , il quale nell' atto , che porta arme da fuoco, con altre arme atte ad uccidere comeche non vietate, delinquiffe . Per quel ,che risguarda a susso il Regno , la G. corte della V. Civile fola interponga i decreti de' Preamboli ne' beni feudali , o quando quelli , sebbene di altra natura , seno dispersi per più luogbi del Regno . La Vicaria Criminale poi fola giudichi de ruffiani , e de ricettasori di quelli, e degli Ufiziali Regi , the commettan delitto in efercitando giuridizione, salvo se il delitto non fia rale, che non possano di quello essere accusati avanti che termini l'ufizio . Sotto il nome poi di Ufiziali s'inten-

dano

Engo huc non pertinent Syndici, Electi, Camerarii, Balivi, in quos ordinariae locorum Curiae animadversent, excepto fi quam il-li jurifdictionem exerteant privilegio, aut moribus . (i) In Officiales Baronum acque Regiarum Audientiarum, ac M. Curiae jurifdictio fis.

(a) Ex Pr. 24. S. I. de arm. . O. Pr. 3.

(b) Si distes la Lerge secondo una rappresentazione, che su mullinta a S. M.

(c) Ex Pr. 37., © 39. de arm.
(d) Se ne fice confulta a S. M. Ma generalmente le caufe de Preambels apparengone alle fulle Corti locali, e alta G. C.
(e) Ex Reg. lit. dier vo. Sept. an. 1746.

(f) Ex Pr. 1. de lenon.

(g) Sopra ciò dalla Giunta fe ne fece Confulta a S. M.; ma non fi fa, fe ne venne fuori la Regale Deserminazione.

(h) Ex Pr. 47. de offic. Mag. Juft.

6. V. Si quis reus effe dicatur ex omnibus armorum interdictorum caussis, quae superius enumeratae funt : fr armis ignivomis etiam non interdictis homicidium. admiserit : (a). si Regiam majestatem lacserit : si praeposterae veneris virium intulerit paffusve sit: si in hac Urbe, suburbiisve furatus sit, hominemve abduxerit extorquendae pecuniae caussa: si in hac Urbe , Urbifve territorio rem furtivam quovis commercii genere contrectaverit quamvis extra Urbem, territoriumve Urbis admillum fit furtum : (b) fi fecerit contra Leges de Iudis interdi-Stis: (c) fi fit blafphemus: (d) fi dono colaro folumente, i queli efercismo alenna giuridizione. Il perchèmon sono sotto questa legge compresi è Sindaci, gli Eleni, i Cameralinghi, ed i Baglivi, contr' a quali praederanno le Corti ordinaria de luoghi, salvo folumente se eglimo o per consucutine, o per privilegio non esercismo alcuna giurisdizione. Contro agli Ufiziali baronali por procedumo ugualmente e la G. Corte, e le Regie Udienze.

V. Medesimamente la G.Cordella Vicario come Delegata proceda nelle seguenti cause : Ne' delisti onde altri fia reo per cagione di quelle armi vietate le quali dianzi f. fono numerate; negli omicidi causati con arme da fuoco eziandio che non sieno vietate; ne' delissi di Maesta lesa, di vizio nefando, di furci o di ricatti commessi dentro Napoli, a ne dilei" borgbi . Proceda altrest contro coloro, che comperafsero, o altro contratto facefsero di cose rubate. non oftanse che il furto sia stato commesso suori di Napoli, e de dilci borgbi contro a controuventori della legge de giuochi viesati contro a bestemmiasors .

#### DE M. CURIA VICARIAE.

fit foenerator : (e) fi monetam fabricaverit, adulteraverit, minueritve : fi fallam, minutamve in Regnum intulerit, detinuerit, expenderit : fi aurum , argentumve factum, infectumve, monetamve auream, argenteamve e Regno exportaverit : fi aureae, argentaeve resegmina emerit: (f) si publica instrumenta, aliasve publicas scripturas falfaverit, vel etiam privatas, dum tamen his publica bancorum fides laedatur , iifve Q. mnibus fciens fit ufus fecundum ea, quae fub titulo De falfis distinctius proponentur; de caussis istis M. Curia V. mandata a Rege jurisdictione cognoscat. Id autem nonnisi in Urbe, suburbiis, ac territorio omnino placer obtinere.

(a) Ex. Pr. 1. de delegat. (b) Fx Pr. diei 15. Nov. an. 1713 S. 8-

(c) Ex Pr. an. 1710. diei 30. Jul. (d) Ex Pr. an. 1752. diei 14. Sept. (c) Ex cit. Pr. 1. de deleg., O ex Pr. 44. de

monre.
(1) Ex Pr. 12. & 13. de faif., & Pr. diei 10. Sop. an. 1751.

#### L. III.

Quibus in caussis M. Curia Vicariae Criminalis mandata jure, aut a Rege jurissistica, jus dicit: quibusque in caussis Fisci Advocatus instat, ut reus morte damnetur: denum quotrissomque Consiliarii Regalis Camerae S. Clarae M. Curiam V. Criminalem adeunt reorum caussas ex-

sori, agli ufurieri, ed a quei, che fabbricano, adulterano, o menomano la moneta; o falfata, e menomata l' introducono nel Regno, o la ritengono, e la spondono; contro a quei, ch'estraggone dal Regno ero, o argento lavorato, e non lavorato, ed ogni forte di moneta di oro, e di argento; contr a comperatori de' ritagli della moneta di oro , e di argento tofasa ; consr' a falfasori de' pubblici firumensi, o di altre pubbliche, e private scritture, per tui fi lede la pubblica fede de Banchi, ed a chi di quelle usasse sciencemente, secondoche più largamente si sporrà nel ritolo de falsis . Ma di tutte . coteste cause la G. Corte prenda cognizione, quando i delitti sieno stuti commessi in Napoli, o ne'suoi borghi , o nel suo territorio , e non altrove .

# LEGGE III.

Quando bassi a giudicere delle cause, che alla G. Corte Criminale appartengiono per delegazione satale dalla Legge, oper particolare sate dal Reg. o quando in alcuna siavi islanza sificale di morre, o quando vengono in essa G. C. i Capiruota della Camera di S. Chiara a di spedire, e ad agevolare le cause.

pedituri duarum ejus Curiae aularum Judices coeant in unam, (a) Ex cit. lit. diri 15. Aug.

#### L. IV.

Si quem Regiorum Juridicorum, redditis in M. Curia V. commissorum, omissorum e în oficio rationibus, deliquisse constiterir, id M. Curia scripto reserat ad Regem. (a)

Ex Reg. list. diei 9. Octob. an. 1747.

(a) Anche sopra ciò la Giuna ne sece confulta a S. M., ma non si sa, se ne venue suori la Regale approvazione.

#### L: V

Quod humanum non est, eos, qui non funt graviorum criminum rei, diu este in reatu; eertis diebus Consiliarii Camerae S. Clarae M. Curiam V. Criminalena adeant singuli, aut universi, caussas eorum expedituri, saciantque aliis gratiam delicti, alios admittant ad transgeadum, uti aequum bonum videbitur postulare. Sed placet tamen ea, quae fequuntur, servari.

Ex Pr. diei 8. Jun. an. 1735. 5.5. n. 2.

(a) §. I. Expediri primum jubentur cauffae pauperum, & infirmorum, maxime corum, quibus alimenta praebentur e Fifcon trem puerorum, mulicrum, & clericorum, de quorum remificane ad Judices competentes quaegio eff. §. II. Ruote.

#### LEGGE IV.

Se nel Sindacato, cui alcun Regio Giudice si esportà nella G. Corte, si troverà, che abbia commesso delitto nell'usizio, la G. Corte ne faccia in iscritto relazione a Sua Maessa.

# LEGGE V.

Non estendo umana cosa, che esloro, i quali non sono colpevoli di gravi delirii, sieno lungamente nella condizion de' rei travagliati, i Capiruota della Regal Camera di S. Chiara o rutti insisme, o alcun di loro, vadano in alcuni determinati giorni nella G. Corte Criminale, e spediscinno le cause di quegli, e ad altri a buona equitad rimettan la colpa, altri ammettano a transazione. Ma in ciò si osservino le cose, che sieguono.

§.1. Innami ad ogni altro si spedifemto le cause de poveri, e degl'infermi, e melimamente di coloro, che mangiamo il pane del Fiscore de' famiciali, e delle fimine, e de' cherici, di cui penda disputa del rimetersi i loro piati d' loro giu-

Dall and by Library In-

Es Pr. 4, 5, so, år vifit. csp.

§. II. Sunt quaedam criminales causse, quibus Cametae Confiliarii omnino debent abstinere
per M. Curiam V. dijudicandis
fecundum Leges: arque ut abstineant, foli earum tituli fint fatis. Jurisdictioni M. Curiae referventur (a) homicidium cujufvis generis, (b) facie humanaetincisio (c) fassum, furtum, sive
proprie, sive improprie sit furtum:
vulnus armis interdictis inlatum,

que delicha; (d) hoc plus ludus interdictus. (a) Ex Reg. lit. diei 13. Maji an. 1737. (b) Ex Pr. diei 10. Septemb an. 1729. Dalla Prammatica si dice pensiumente, ma i Signeri della Giutata simmarome di non mese-

armorum interdictorum detentio,

gestatio, fabricatio; & generali-

ter graviora, & atrociora quae-

(c) Fr cit. lit. diei 13. Maji .

(d) fe fr. din is. New. in. 1753. § 9.

(a) § 111. Si quis armis non interdictis tale fecific vulnus dicatur, ut non fit graviori poena, quam relegatione plechendus, cum, remiffa ab eo, cujus intereft, injuria, fi quam fico pecuniam transfactionis caussa velit offerre, Camerae Consiliarii admittere ad transsgendum possun: si suolit offere, ci ne faciant gratiam deliti, sed aliquantum poenae imponant, nili aut ille meditate deliquerit, aut gravis aliqua circumtantia concurrat.

(a) Ez cit. lit. diei 13. Meji an. 1737. §. IV. dici competenti .

§.II. Vi fono delle ca

6.11. Vi fono delle caufe, per cui i Capiruota della Regal Camera di S. Chiara non posson visitare niun carcerato, e debbono ad ogni modo essere rilasciase al giudizio della G. Corte Criminale secondo il rigor delle leggi: ed a ciò basti la fola rubrica di quelle. Alla giurifdizione adunque della Vicaria sieno serbati l'omicidio di qualunque genere, lo sfregio, la falfied, il furso o propriamente, od impropriamente tale , le ferise fatte con arme vietate, il tenere, il portare addofso, e'l fabbricare delle armi vietate, i giuochi proibiti, e generalmente tutti i gravi, e atroci delitti .

\$ 111. Quando da chicche fifa ît fară fatta alcuna feritac con armi non vietate, per cui il delinquente non meriti maggior pena della relegazione, îc averă ații ottenut la remisfione dalla parte offeia, cd offeriră alcuna forma al Fisco a tiolo di tranfazione, i Capiruota della Regal Camera l'ammetrano a quella: ma fe egli risfuser di offerire alcuna quantită, i detti Capiruota non gli rimetrano il delisto, ma gli diano una mezzana pena, falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici pensal falvo se non fici per luicommesso il delito pensal falvo se non fici pensal falvo se no

71019

non vi concorra alcuna grave cir-

§. IV. Si reus ahfit, quamvis tam leve fit delictum, ut non gravius, quam relegatione, aut carcere ad modicum tempus debeat coerceri, & remifia et injuria fit, decenner Confliarii, ut nulla illi moleftia inferatur, non ante poffunt, quam fui praefentiam fecerit. Item illi, nifi fe Judici praefentem fiftat, contumaciae gratiam ne faciant. Hanc autem tum demum eos facere liceat, fi qua jufta cauffa fic poftulare videatur, noc expresse contradicat Fifus.

§ V. Qui femel fuit ad tranfigendum admiffus: cuique contumaciae gratia femel est facta,
eum rurfus admittere ad transigendum super eodem delicto, de
quo fuit jam semel transactum;
eique ex-eadem causa iterum facere gratiam contumaciae, Confiliarios Camerae non licet quum
singulos, tum universos. (a) Multo magis idem dicendum est, si
quis jam damnatus luere poenas
coepit.

(a) Ex Reg. lit. diei 19. Jul. au. 1737.

(a) §. VI. Demum dilationes reis ablentibus datas ad comparendum Camerae Confiliarii ne prorogent, fi tamen grave fit crimen, & corpore luendum.

(a) En cit. lit. diei 13. Maji. an. 1737.

\$.10. Quando il reo è afsente, quantunque il fuo delisto fia rale, che non meriti altro, che la relegazione, el carcere di piecol sempo, ed egli abbia avuta la pace dal fuo nemico, non pofsano i Capisuota ordinare, che non gli fi dia noja, avanti ch' egli fi fia apprefentato. Parimenti non timertano le consumacie a tale, che fia affente, e folamente le vinottano quando vi fia giusta causa, cd espressamente non vi contraddica il Fiscale.

S. V. I Capiruota della Regal Camera nè suiri infirme, nè
sun fol di loro, non possano,
mottere le contumacie, nè ammettere a rranfazione coloro, che altra volta, delinquendo nol madelfimo delisto, o abbiano ultra grazia
avuna delle consumacie, o hevostati ad altra transfazione ammessi,
Molso più è quesso da dire di coloro, che condannati ban già comine
ciato ad eseguire la pena.

S. VI. Finalmente i medesimi Capiruota ne gravi delitti, ed in quelli, che meritano pena di corpo afflistiva, non proroghino le dilazioni del tempo date a rei assenti a dover comparire. De Regente M. Curiam V.

TITULUS XVII. LEX 1.

R Egentis M. Curiam praeci-puae partes funt, civiles, criminalefve cauffas, uti occafio tulerit, partiri inter Judices suo arbitratu. Verum ei liberior in civilibus, quam in criminalibus potestas est . Civilem quamcumque canssam cui maluerit Judici aulae alterutrius committet : criminalem uni Judicum ejus tantum aulae, cui ea caussa, aliaeve id genus addictae funt. Quod fi in civili caussa nulli Judicum commissa jam fuit decretum aliquod in aula interpositum . eam committere Judici alterius aulae ne liceat. (a) Porro cauffam uni Judicum semel commissam, Judici commissario, hujusve successori adimere, ac transferre in alium non poteft . (b) Quin in caussis, quae ad liquidationem, liberationemque legitimae spectant, nequeunt Judices absque commissione procedere, eaque semel Aularum uni facta, alio transferri non possit. Quod omnibus, qui Tribunalibus praefunt commune effe oportet. Ac porro caussarum de liquidatione, liberationeque legitimae is, qui a fecretis est, publicas fecum habeat tabulas, nifi 25 officio suspendi velit. Factum

con-

DelReggente della G.C.della Vicaria
TITOLO XVII.

LEGGE I.

Ppartiene principalmente at A Reggente della G. Corte di di-Bribuire a suo arbitrio infra i suos Giudici sutte le cause, secondoche porterà l'occasione : ma cotesto potere sa in lui più ristretto nelle cause criminali . che nelle civili : perciocche potrà egli a suo talento commettere le cause civili a qual de'Giudici di amendue le Ruote meglio gli parrà; ma le caufe criminali debbono di necessità esfere commesse à Giudici di quella Ruota, a cui quelle , ed altre di simil genere appartengono. Che fe, riferitafi una volta la caufa in una Ruota, si farà da questa alcun decreto pronunciato, in commetter quella. non potrà ad altri far. la commella, ebe ad alcun Giudice di quella medesima Ruota . Aggiungesi, che posciache si sarà fatta la commessa ad alcun Giudice. non potrà egli sorta a quello, nè al dilui successore, e trasferirla in altri . Mede simamente nelle cause di liquidazion di legistime , o di. difvincolo di quelle , non possano i Giudici procedere fe non, precedente . commessa ; e fatta. di quelle la commessa ad una Ruota, non può quella trasferirfi all altra . Il she fi offervi , e

eontra hanc Legem nihil valebit. Ex Pr. 19. \$. 4. in fin. de off. M. Just. (a) Ex Pr. 25. c. 39. de official. Or bis once cit Oc.

(a) Ex Prog. ann. 1738. §. 5. n. 24, © 25., © ex prax.

(a) §.I. Si quas criminales cauffas celerius expediri oportere arbitretur M. Curiam Regens, liceathuic feriatis etiam diebus domi fuae conventum agere Judicum-M. Curiae V. Criminalis.

(a) En Reg. lit. diei 5. Marte an. 17291

(a) §. II. Quod placuit, officia corum , qui italice dicuntur Capitani di giustizia, posthac venaha non effe , fed in folertes , cersaeque fidei homines gratis conferri ; M. Curiam Regens, fi quando ea officia vacare contigerit, tria idoneorum hominum nomina Regi scripto proponat. (b) Si quis autem defecerit de quinquaginta M. Curiae V. apparitoribus, per quos decreta, aliaque acta judicialia notificantur; ei potestas esto novum apparitorem creare : sed nihil ei liceat supra eum numerum .

(a) En Reg. lit. diei 1. Septembr. an. 1738. (b) En Pr. diei 14. Mart. an. 1738. \$.5.

(a) §.HI. Si fifei Advocatus, acculator, reusve petant aulae utriufque M. Curiae V. Criminalis Judices in unam coire praeter eos

fia comune a tutti i Capi de' Tribunali. Oltreaccid il Segretario, fotto la pena della perdita dell'ufizio, abbia un pubblico libro, in cui registri, e noti tutte le Cause delle liquidazioni, e del disvincolo delle legistime. Ove faraffi altrimensi, nullo, ed invalido fard l'operato. 6. I. Se parra al Reggente della G. Corte, che alcuna caufa criminale meriti di effere prontiffimamente spedita , può egli , eziandio ne'di feriati, a quest'uopo tener Corte in fue cafa , e radunare in quella i Giudici della G. C. Criminale .

§ 11. Poiche si à viesto, che i Capitanati di giustizia perimanazi più non si vendano, ma si conferiscana granuisameme a persone foleri, e di provana feda, quando avveerà, che quelli vachino, il miscristo a sina Manglà tre sufficierari persone. Muncando perà della G. G. per gli quali s'intimamo i decreti, e gli altri atti giudiziali, possa e gli altri atti giudiziali, possa e su su su per niente trapassi i sissi munero de cinquanta su su moro; ma per niente trapassi i sissi o numero de cinquanta.

S. IV. Se l'Avvocato Fiscale; o'l reo, o l'assore chieggeno, che amendue le Ruote della V. Criminale si uniscano fuori di quei casi, as, quibus coire necesse est est autori fi quis corum alios supra numarum addi Judices velir; M. Guriam V. Regens, quod acquum pro circumstantis decernat. Idem Regenti jus esto in causse civilibus. Liceat autem contra ejus decreta ad S. Consilii Praesidem appellare.

(a) Ex Reg. lie, dici 15. August. an. 1738.

(a) §. IV. Quos Regens M. Curiam in vincula publica conjiciendos jufferir, sequenti die legentur in aula, quidque judicibus visum fuerit statuatur.

(a) Ex Pr. 12. c. 1. de off. M. Jus.

(a) § V. Quaeftiones de Commifariis Regens dirimat, confulto in cauffis civilibus Confiliario, qui primae M. Curiae V. Criminalis aulae praeest: in criminalibus, audito etiam procuratore Fisci. (a) Ex Pr. 7, de dilas.

§. VI. M. Curiam Regenti liceat Neapolitanis civibus gratiam facere contumaciarum, nifi

Fiscus fit cautus .

(a) § VII. Si quo in hac Ufhe, (bubribire accedere Regens ex officio deber, eo graris accedat; eoque ex justa causta impedito , accedat item graris Constitarius, qui primae M. Curiae austae praeett. Si quid eo nomine abrascit e sisco, repender, & hoc plus infert quadruplum. Si quo autenn accessirir parre instante, letenn accessirir parre instante, lein cui necessaria è l'unione: e condendos da alcun di costro, che cltre l'ordinerio numero de siudici, se ne dia altro giunto, il Reggenre della G. Corre, secondo le circossaria ze, a buona equità o'l nieghi, o l'accordi - Quesso in mendas anche delle casse civili, a condizione non però, che de' colui decresi a ciò persinensi si dia l'appello di Presidente del Sarro Consiglio.

§ IV. Quei, che per ordine del Reggènte Jeranno incarcerati, la feguente matsina sian letti nella Ruota, e prendasi di loro quella deliberazione, che parrà a Giudici,

§. V. Il Reggente decida le quifitoni de Commessa, e nelle cau) fe civili prenda il parere di quel Consigliere, che presiede alla prima Ruosa della Vicaria Criminale; nelle criminali, oltre al detso Consigliere, oda anche il Proccurator Fiscale,

S. VI. Possa il Reggente rimera tere a cistadini Napoletani la pena delle consumacie, purchè il Fisco non sia già causelaso.

S. VII. Quando avviene, che 'I Reggente ca officio debba recarfi in alcun luogo della Citrà, o de Borghi, vi vada gratis; ed efa fendo egli per ginsta causa impedito, vi vada anche gratis il Configlier Caporuora della prima Ruota. Se per totai accessi sossierà alcuna cosa dal Fisco, il restituifca, e per soprappia paghi il quadri

gitimas sportulas accipere non prohibetur, (b) si tamen M. Curia V. Criminalis, causia cognita, eum accedere oportere decreverit: (c) nisi qua in hac Urbe y suburbisive incendia fiant: quo cass Regentem continuo accurrer, ac praetho essi pubemus: & exigere permittimus, quod sportularum nomine dari mos est. (a) Ex. p. 3. 5, 1.5 de sessiol. O bis.

quae eis Oc.
(b) Ex cit. Pr. 25. S. 2.
(c) Ex Reg. lit. diei 21. Aug. an. 1741.

De Judicibus M. Curiae V., ac de Advocais, & Procuratoribus fifci, & pauperum in M. Curia V. Criminali.

# TITULUS XVIII.

Judices M. Curiae, quod finguil funt Judices ordinarii, quamvis cauffae noa funt eis per Regentem commiffae, pro jure fuo jus dicant. Si qua tamen cauffa uni Judicum commiffa fit, ea alios placet abfilinere.

§. I. Per autumnales ferias (\*) Judices M. Guriae V. Civilis sua singuli hebdomada jus dicant: (a) Judices M. Guriae: V. Criminalis binis vicibus in singulas heb-

do-

druplo. Ma se egli si receberà ad aleun luogo ad istanza delle parri ;
prendas le sus espirium diece, purchè l'accesso si suns dato approvazio con
cognizion di causa dalla Vicaria Criminale . Si eccettuino però i cassi
degl'incendi di quessa Gittà, è de
dilei borghi: perciocobè, quando ciò
avvengo, doc egli, senza aspertare altro ordine, od approvazione,
immanimente accorrere, e sa ciò,
che sia d'uopo, e potrà riscusser
ciò, che costunassi di darglist a nome di sporule.

De' Giudici della G. Corte della V., e degli Avvocari, e de' Proccuratori del Fisco, e de' poveri della Vicaria Criminale.

# LEGGE L

I Giudici della G. Corte, poiche ordinaria è la loro giuridizione, di. fua ragione rendan giufizia in tutte le caufe, comeche non abbiano di quelle particolar commessa del Reggence. Ma, quando alcuna fia stata da alcun particolar Giudice commessa giulia liti si rimangano di procedere in quella.

S. I. Nelle ferie autunnali ciafeun Giudice civile nella festimana statelli assegnata renda razione. I Giudici criminali poi dus volte la sestimana tengan CorDE REGENTE M. CUR. V.

domadas apud Regentem M. Curiam, aut in Castrum Capuanum conveniant, caulas quum ordinarias, tum delegatas expedituri.

(\*) Ora vi sono anche le serie della Pri-mavera, ed in quelle sassi lo stesso. (a) Ex Reg. lir. diei 17. Sepr. an. 1746.

(a) & IL Si cui Judicum M. Curiae V. Criminalis pars instet, ut aliquo accedat, id illi non ante permittitur, quam, re pro Tribunali cognita, visum fuerit expedire . Judex , qui injustu Guriae accesserit, auplo ejus, quod co nomine exegerit , lact : nec corum, quae per eum funt acta, fides constabit (b). Idem , si ipse Regens, insciente Curia, accesserit, ius esto .

(a) Fx Pr. 25. S. 2. de official. & bis &c. (b) Ex cit. Pr. S. 41.

(a) S. III. Decernere , ut densur defensiones, ut non procedaeur ex proceffu informativo, vel ut dentur defensiones extra carceres, Judex commissarius domi suae non potest. Sunt haec decernenda pro Tribunali, nec alias, quam audito fisci Patrono.

(a) Ex Pr. 39. de off. M. Juft. S. 6.

(a) & IV. Judicum Mag. Curiae V. Civilis, & Criminalis precibus indulgente permissum a Rege, ut per id etiam tempus, quo commissorum, omissorumve in officio rationem reddunt, folida eis stipendia folvantur : modo rursus in judices eligantur .

(a) Ex Reg. lit. diei 29. Jun. an. 1750.

se o in cafa del Reggente, o nel Castello Capuano, e Spediscano canse ordinarie, e delegate.

5. Id. Se alcun de' litiganti farà istanzia, che alcun Giudice criminale si rechi ad alcun luogo personalmente, non fia permesso a colui di ciò fare, fe prima il Tribunale con cognizion di caufa non approverà la fua gita. Qual Giudice uscird in acceffo senza la permissione del Tribunale pagbi il doppio di quello, che averà riscosso; ne gli atti, che averà compilati, faccian fede. Lo steffo sia del Reggente, ove egli uscisse in accesso senza la saputa della G. Corte.

S. III. Il Giudice commessario non può in casa sua far niun di ques decreti, per gli quali si ordina di darsi altrui le difese, di non procedersi ex processu informativo, di darsi le difese fuori del carcere . Perocche sono queste cese da ordinarsi dal soto Tribunale ed udito il Fiscale.

. S. IV. Sua Maesta a suppliche de Giudici Civili, e Criminali della G. C. ba permeffo , che nel sempo de' lor Sindacati corra loro il soldo, purche dopo quello fieno di nuovo negli ufizi riconfer-

masi.

L. II.

LEG-

#### L. II.

(a) Iu M. Curia V. Criminali Fifici Patroni, & Procurator , i temque Advocatus , & Procurator pauperum fuis flipendiis contenti neceffariam , gratuitamque operam praelfent , hi Eclefiis , viduis , pupillis, tifque , qui panem Regis accipiunt, aliisve miferabilibus perfonis, quas juffa ex cauffa defendi judex jubebit : illi Fifco ; nec praețerea quidquam accipiant.

(a) En Rien leen quod procurator 19.

(a) §. I. Quod Advocati, & Procuratoris Fifci partes funt jura Fifci tueri, & curare, iis omnibus abflineant, quae funt jurisdictionis. Igitut nec quemquam derrudi in carcerem jubeant injufu Curiae, nec, quum deciduntue cauffae, fuffragium ferant: neque impediant, quominus decreta judicum exequutioni mandentur.

(a) E. Pr., 37. n. 1. d. a 87. M. Jof., o. Cant. 24. Imp. Caroli V. A lini 29. Jul. and

Advocatos, itemque Procuratorem Fifci, quod fatis multis negotiis occupantur, nec tenue a Rege flipendium accipiunt, aliorum advocationem fuscipere, ane antea fusceptam profequi, arbitriumve recipere, non licet. Hace cadem Procuratori pauperum permittantur.

#### LEGGE II.

Nella G. Corse della Vicaria Criminale gli Avvocati, e'l Procurator fiscali, contensi dello stipendio confismito loro, fervano unicamente il Fisco, nè piendano, e pretendano altro. Gli Avvocati poi, e'l Proccurator de poveri, pagbi del foldo affeguato loro, gratis presimo loro patrocinio alle Chiefe, alle ocdove, a pupilli, e a coloro, che prendono il pane del Fisco, e alle altre miferabili persone, la cui disea per giusta cagione or dineranno i Giustici, chi ei debban brendere.

§.l. Poichè l'ufixio dell' Auvocai. no, e del Procuraro Fifcali è di unicamente difendere, e di aver cura de diritti del Fifco, si aftengano eglino da ciò, che porta feo ganriflazione. Perfecchè non ordinino, che niuno, fenza l'efpreffo ordine del Tribunale, fia incarecrato, nè al tempo, che i decidon le caufe, diano len voro, nè impedifano, che i decreti de' Giudici feno mandaii de efectucione:

S. II. Perocchè i Fifeali, gli Avvocaté de poveri, e'l Proccurator Fifeale fono per ragion del lor emico affaccendariffimi, e fono alrecti ben falariari dal Re, non fia lor permeffo di prendere la difefa di altri, nè le già cominciare profeguire, nè farfi elegger absiri. Sta folamente ciù permeffo al Proctur. Contra in Regiis Audientiis Procurator quum pauperum, tum Fisci, itemque pauperum Patronus, propter stipendiorum tenuitatem causas quoque agant privatorum.

(a) Ex Pr. 47. n. 8. de off. M. Juft.

(a) S. III. Advocatos Fifci, & pauperum pro fuo quemque mumere fatagere placet, ne qua expediendis cauffis mora fat, fi negligenter egerint, poenas daturos.

(a) Ex Pr. 4. S. 1. de viffi captiv.

#### L. 111.

Fisci Patronus areiculos videat,

Ex Pr. 39. de off. M. Jaft. S. 7.

(a) § I. Parrono Fisci, si nolir Commissarii sidem sequi, liberum sir acta judicialia inspirere non in gravioribus rantum, sed & in quibusliber caussis, quod in universo Regno obtinere placet.

(b) Ex ein. Pr. S. 8.

(a) § II. Si quos accusarorios libellos Fisci Patrono partes obtulerint, hic cos accipiar, tradaeque actorum Magistris, quae ad instruendam caussam sunt opus, expedituris.

(a) Ez cit. Pr. S. 11.

(a) § III. Quum mane ad Tribunal refertur de iis, qui exacta nocte, vel pridiano die prehensi funt, nihil est, cur Patrono Fifci esse debeat interdictum insta-

re,

curator de' poveri . Per l' opposite nelle Regie Udienze il Proccuravor de' poveri , e del Fisco, e l' Avuvocato de poveri, per la scanscaza de' falarj constituisi loro, prendano a difendere ogni privato a lovo voglia.

S. Ill. I Fifcali, e gli Avvocati de poveri, per quanto loro fi appartiene, ufino ogni diligenza, che mon fi meni a lungo la spedizione delle caufe, e fieno tenuti d'ogni trafeuraggine, o'negligenza, che in ciò adoperaffero.

#### LEGGE III.

L'Avvocato Fiscale vegga, e soferiva gli articoli.

\$1.1 Fifcali, quando non vogliane flare a desto de Commessari, possano a lor piacere osservere is processo non solamente nelle cause gravi, ma in qualunque altra ancora; e questo servisi generalmente in tus-

si i Tribunali del Regno.
§. Il. Quando le parti presenteranno al Fiscale i libelli di loro accuse, li riceva, e diagli a' Mastrodarti, perché facciano ciàche sia di bisogno per la compilazion del processo.

S. III. Quando la matima nelta G. Certe si sa la visita di coloro, che la noste precedente, od ilgiorno davanti sono stati incarterati, nulla ossi al Fiscale, perebè nonre; ut hie; aut ille inter reos feribatur, aut non tum de ea re, ut de aliis, M. Curiae Judices statuant pro sua religione. (a) Ex cit. Pr. S. 12.

(a) § IV. Decerni, ut aperiantur fenefirae carcerum, quibus rel continentur, vel ut hoqum aliquis aut carceris locum mutet, aut male affechae valerudinis cauffa dimittatur, alias, quam audito Fifei Patrono, non poteft.

(a) §. V. Reis torquendis Fisci Patronus interfie, instetque, uti ratio Fisci videbitur postulare. Si quid sit, de quo ambigatur, id Judices clam reo decernant.

(a) Ex cit. Pr. 5. 16.

(a) S. VI. Rei principales , ac testes five pro Fisco, five pro reis producti per actorum Magistrum caussae proprium, aliumve a Tribunali substitutum, ac Regentem, Judicemve examinentur, non per Advocatum., Procuratoremve Fisci. Verum si hi velint interesse, non vetantur . Porro liceat Advocato Fisci restes pro reis productos, ut ei aeguum videbitur, &c pro recta justitiae administratione, interrogare: quo casu si nolit ad domum Judicis adire ( non enim tenetur ) ambo conveniant in Tribunal.

off. Mag. Juft.

LIV.

faccia sua istanzia, che il tale, ol corale sua, ono Ceritto nel numero dei rei: ma di poi di guella come delle altre cose, i Giudici determinimo ciò, che soro parrà pile giusto. Il. Non può, fema sepura del Fiscale, ardinarsi, che si aprano le sur ritunti ne che alcuno di costoro muri prigione, nè che altri, a cagione di sua midispositatione, sia abilitzato.

S. V. Sia il Fifcale prefente quando deste la sorsura a rei , e faccia sue islanze secondoche richiedera la ragion fiscale. Se vi accadera alcun dubiso, i Giudici lo nisolvano in disparse del reo.

S. VI. I rei principali, ed itestimoni prodotti dal Fisco, o da rei , sieno esaminati dal Mastrodatti della caufa ; o da altri deputati dal Tribunale, e dal Reggente della Vicaria, o da altro Giudice , e non già dall' Avvocato o dal Proccurator Fiscale . Ma fe costore vorranno esfer prefenti all' esamina, non sia loro vietato. Mas oltre a ciò sia lecito al Fiscale, come parragli pile equo, e pile conveniente alla retta amministrazione della giustizie, d'interrogare i sestimoni prodosti da vei : nel qual cafo, se non vorrà egli andare in casa del Giudice commessario ( non è egli a

ciò tenuto ) amendue si uniscano nel Tribunale.

#### L. IV.

Si in M. Curia V. Criminali, Fisco instante, oporteat Commissarium examinandorum testium caufsa aliquo mitti extra hanc Urbem, aut examinationem Curiae alicui committi ; Fisci Patronus in aula referat de caussa, nomenque rei , & Commiffarii proponat : tum quod facto est opus , M. Curia audito eo decernat. Si fit tamen ille instante parte mittendus , Judicem caussae commissarium referre, & audiri Fisci Patronum necesse est, ne quis eligatur , quem Fisci Patronus jure habeat fuspectum .

Ex cit. Pr. 30. 5. 3. 4 4.

De Magistris actorum, Scribis, & Apparitoribus M. Curiae V.

# TITULUS XIX.

SI quis actorum Magister, aux Soriba jam coopir inquirere in erimen, ca re abstineat altius actorum Magister, aut Scriba. SI quis primum sciens contra secerir, ducatis sex: si secundum, officio adtempas: si tertium, officio in perpetuum, altisque arbitratu M. Curiza poenis multetur.

Ex Pr. 21. de affuar. S. 1.

LEGGE IV.

Se nella G. Corte della V. Criminale fard uopo , che ad istenza del Fifeo fi spedifea ad alcuno luogo fuori di Napoli alcun commessario per efaminare i testimonj, o fe fi doord l'esamina commettere ad aleuna Corte, il Fiscale proponga sutto in aula, e dica il merito della caufa , e'i nome del reo ,e del commessario ; e di poi, udito lostesso Fifcale , la G. Corre deliberi quel , che convenga faisi. Ma se il commeffario dourd [pedirfs ad iftanza di una delle parti, il Giudice Commeffario proponga tutto in aula, ed oda il Fiscale, affinche non si elegga nim no, che sia a costui a ragione sofpetto.

De' Mastrodatti, degli Scrivani, e de' Portieri della G. Corte della Vicaria.

# TITOLO XIX.

SE alcuno Scrivano, o Mastrodatti esurà posto mano a qualche informazione di alcun delitvo, non intromettasi in qualla niun
altro Scrivano, o Mastrodatti. Chiunque scriventemente contravverrà a
ciò, la prima volta povi la pena
di docati scri se se se sono e la texta
so dell'usizio a tempo, la texta
sia privaro dell'usizio a perperuo,

e soggiaccia ad altre pene ad arbitrio della G. Corte.

(a) 6. I. Ne acta criminalia aftu reorum, aliave de caussa facile pereant in fraudem Fisci, ea actorum Magistri , Scribaeve non domi , sed in ipsa M. Curia adfervent in arcis menfarum clavi clausa: tum finito judicio transferant ad Archivium cujusque menfae : idque jus esto pro universis aliis Tribunalibus. Secus facientes officio decidant ipfo facto, aliafque, uti M. Curia arbitrabitur , poenas luant . Ea tantum acta excipiuntur, quae, pendentibus adhue judiciis, domi haberi necesse eft .

(a) Es 5. 35.

(a) §. II. Magistris actorum M. Guriae V. Criminalis quidquam eorum, quae sunt in actis judicalibus, scripto testari non aliter permittitur, quam impetrata in scriptis venia a Judice, Fiscique Patrono.

(a) Ex Pr. 46. de off. M. Juft.

(a) § III. Scribae M. Curiae V. Criminalis, quo die in crimen aliquod ex officio inquiserint, eo ipso die de re tota referant ad Fisci Patronum relata adnotaturum.

(a) Es Pr. 22. 5.7. de Official, & bis Oc.

6. 1. Perche i processi criminali, per artifizi de rei, o per altra cagione non vadano a male con danno del Fisco, i Mastrodassi, e gli Scrivani, non ritengano quegli in tor cafa , ma li custodiscano nella medesima Gran Corce ne casserini delle lor Banche chiusi a chiave; e successivamente, termi. nato che fard il giudizio, li portino nell' Archivio di ciascuna Banca; e questo servisi non nella sola G. Corte, ma in tutti gli altri Tribunali ancora . I controventori all istance rimangan sospesi dell'ufi. zio, ed incorrano altre pene ad arbierio della G. Corre. Si eccettuano però da quella legge que proceffi, i quali, pendendo tuttavia le liti, non possono gli Scrivani non ritenergli in cafa.

s. II. 1 Mastrodatti della Vicaria Criminale non facciano in iscritto attestazione alcuna di lo, che ne processi sia contenuo, se non sarà data loro la permissione in iscritto dal Giudice commessa.

rio, e dal Fiscale.

§. III. Gli Scrivani della G. Corte Criminale in quel medefino giorno, in cui si faranno di alcun delitto informati, ne facciano il rapporto al Fiscale, il quale si notera cià, che gli sarà stato rap-

portato .

§. IV.

DE REGENTE M. CUR. I

6. IV. Ad haec Magistri actorum, Scribaeque M. Guriae V. quae alia sunt in (a) commentaritis officiorum sourum, ea exequantar omnia, praescriptis inibi poenis, si contra seceriti, subjiciendi.

(a) Si vradesciarono le tanto minute cose, che leggonsi nella Prom. 21, de actuat., el altrore persone si flumpare in lingua italiana le ispeccioni suddesta, e d'inserirle in quelle.

## L. II.

Quo constet, per quas personas legitimas notificari scripturae queant, ad earumque calcem de notificatione referri; placet, catalogum apparitorum, per quos decreta, aliaque acta judicialia manifeltantur, cujusque Magistri actorum sedi affixum oculis omnium patere.

Ex Conft. an. 1738. \$. 5. n. 27.

De Decurionibus Neapolitanae Civitatis, ac Decurione Justitario.

## TITULUS XX.

#### LEX L

Ecuriones Civitatis Neapolitanae VII. funto, fex paparticii a particiorum Curiis deligendi, qui annales funt; unus popularis, qui femestre spatim dirart; quemque seliget Rex e numero eorum, quos popularis Guria nominaverit . VIIIviris istis prae-

S. IV. Alle cofe destre si ageinaga, che i Mastrodatti, e çli Scrivani della G. Corte della Vicavia debbono oscrivare tutto che,
chi è prescritto nelle Istrusioni,
che si trovan disele di tutorno a

loro usizi, e quelle strasgredendo, foggiacciano alle pene, che
nelle medesime sono ordanate.

#### LEG'GE IL

Affinché si sappia per quali perfone si possano giuvidicamente le feritture intimare, e per chi dobban sarsi le velazioni a piè di quelle, ciascun Mastrodatti abbia mella sua banca astisso alla vaedura di tutti il catalogo de' portieri, per cui si banno a notificare i decreti, e gli altri arti giudiziali.

Degli Eletti, e del Giustiziere della Città di Napoli .

#### TITOLO XX. LEGGE I.

Li Eletti della Città di Naprendersi dalle Nobili Piazze, ed quali faranno annali; ed uno popolare, il quale durerà sei mesi, e forà creato da Sua Mansila, prendendolo dal numero di coloro, che le nominarà il Seggio del Popolo. praesit Praesectus annonae a Rege creandus (a). Decurionum officium esto ea facere omnia, quae universitati Neapolitanorum utilia duxerint: maxime annonam curare in hac Urbe , Urbisve vicis Videant ergo, ne quid frumenti, leguminis, vini, olei, aliorumve, quae annonae vocabulo comprehenduntur, publico malo extrahatur terra, marive: eorum vero, quae exponuntur venalia, pretium faciant, ut aequius melius: deque his , aut si qua funt alia , quae ad adjuvandam annonam publice expedire videbuntur, edicant : ac fi qui annonariis istis edictis fraudem fecerint, in eos aere, carcere, aliave poena animadvertant .

(a) En cap. Reg. Laditlai an. 1401. diri 25. Febr., en cap. 24. 25. 26., © 27. Reg. Ferdinandi I. an. 1476. diri 27. Febr. (a) & I. Quam pecuniam poe-

nae nomine exegerint, in ea quae universitati Neapolitanorum necessaria, vel utilia esse atbitrabuntur, expendant.

(a) Ex cit. Capitulo Reg. Ladirl. veras le-

(a) § II. Decutiones neminem facto prehendi jubeant , nifi ex fententia adlefforis, excepto fi quis flagranti crimine deprehendatur (b): quod de Juftitiario intelligi quoque placet.

(a) Ex cap. 10 Imp. Caroli VI. an. 1713. diei 26. Aug. (b) En prag 42. § 3. © 4. & 7. © 8.cod.

(a) §. III. Ultimi supplicii i

A tutti cotesti fette Eletti presege ga' il Prefesso dell'annona cui crearà sna Maestà. L'usizio degli E. letti fia il proccurare ciò, che fia utile al Comune di Napoli, e maf. simamente l'aver pensiere dell'annona della Città , e de dilei bargbi. Proveggano adunque, che ne. per mare, ne per terra non st eftragga a publico danno ne grano ne legumi; ne vino, ne olio, ne niuna di quelle cofe, che son comprefe fosto il vocabolo di annona. Pongano il prezzo, che parra loro, che convenga, a susse le cofe vendereccie: ed intorno a questo, e ad ogni altro, che contribuirà ad agevolar l'annona, facciano loro editti; ed i controvventori di quelli siano puniti in denero, o col carcere, o con altre pene.

§ 1. Applichino tutto il denaro, che si ritrarrà dalle multe, e dalle condannagioni, in cose utili, a necessarie del Comune de' Napole,

tant.

S. U. Non facciono gli Eletti incarcerare niuno di fatto senza ilvoto dell'Assessione allo se non sia colui colto in stagranti; e questo intendasi ambe del cinssinzione.

§. III. Gli Eletti non possano .
condannar niuno ne alla morte, ne

iurisdictionis Decurionum .

(a) Ex cir. cap. 10. (a) §. IV. Decurionum jurisdi-Elio esto in caussis mere ad annonam pertinentibus, non item ab annona dependentibus, & in eos folos, qui arrem vendendi victualia ab ipsis aestimata profitentur. De aliis jurisdictioni Decurionum non-fubjectis fic placet . Si flagranti crimine fuerint deprchensi, quamvis milites fint cujuscumque gradus, dignitatisve, merces, quibus vendendis facta est fraus edi-Eto , jubeant detineri : instructa dein caussa poenas reposcant apud competentes Magistratus, quibus cessantibus, referant ad Regem (b). Porro apud VIIviros istos Magnam Curiam V. Regens, ejus Curiae Iudices, alique nonnulli de more, post depositam adminiftrationem commissorum, ogistorumve in officio rationem reddere compellantur. Regium aliquem Officialem judicio isti intervenire, nihil necesse est . Decuriones soli ex fententia adfefforum jus dicant .

(a) Ex cap. 5. O cit. cap. 10. (b) Ex Pr. 2. de Syndic. Official., O cap. 42. Imp. Caroli VI. an. 1717.

(a) §. V. Ad haec Decurionibus potestas esto exteros Civitate Neapolitana donare, iisdemque datam justa aliqua ex caussa adimere Civitatem . Id vero facere non

Regnum poenae modum excedunt alla galera, ne allo stratto del Ro-

A & IV. Tutta la giurisdizione degli Electi sia d'intorno alle canse mere annonarie, e sopra i vendisori de' commestibili, cui pongone esti il prezzo: ne soggiacciano le ro quelle , che fono dipenden. ti dall'annona . Per le altre per-Sone non Soggette alla giurisdizione di loro, si ofservi ciò, che siegue . Quando faranno quelle colte in ful facto, exiandio che sieno foldati, e di qualunque grado, o dignità , facciano torre loro le merci. col cui mercimonio averan fatta frode all'editto, ed instituitone il giudizio, ne chieggano il gastigo davanti i di coloro giudici competentized oue questi non rendessero lore ragione, ne facciano relazione a fun Macstà. Olere a ciò dinanzi a cotesti sette Eletti il Reggente della G. Corte della Vicaria, ed i di coftei Giudici, ed aleri molei ufiziali, Secondo il nostro costume, deposti gli ufizi, si espongano al sindacaso di quelli; ne fara bifogno, che a coa sì fatti giudizi di findicatura v intervenga alcun Regio Ufiziale . Giudichino i foli Eletti col voro degli Allelfori.

6. V. Oltre alle predette cofe gli Eletti abbiano la poteflà di concedere a forestieri la cittadinanza Napoletana, e di torla altresi loro per giufte cagioni . Ma non possano tanto fanon alias poffunt, quam adprobaute Rege, iisve, qui, Rege fortaffe ablente, vice facra erunt. (a) Ex cap. 12. Res. Ferd. II. an. 1995; die: ... Jan., cap. 15. R. Ferd. on. 1496, ai. 16. Och. Och. 15. Confairi Formati on. 1502 die: 35. Majir.

(a) § VI. Demum liceat Decurionibus Confules Neapolitanae mationis conflituere extra Regnum fed codicillos officii Confuibus iffis datos Regio affenfu muoiri neceffe est la curare jubentur Decuriones, ne quos conflituerint Confules, alium illi titulum addiumant, quam Confulum Neapolitanae mationis; utque, si forte cos agree pro munere suo oportere contigerit cum Officialibus ejus Principis, in cujus territorio funt, mihil agaat Regiis Confulibus Verteronfulibusve inconfulitis, sid Es et a. Ret. Cabb. de in e. Mañ.

(a) Ex cap. 20. Reg. Carbol. diei 10. Maji an. 1507., ex lit. Imp. Caroli V. diei 200 Decembr. an. 1517., & ex lit. Reg. Caroli

III. diei 7. Jun. an. 1735.

§ VII. Praeter eum, qui Tribunali Decurionum est a secretis, operas Tribunali praestent unus, qui papperum, alter qui jura Fici tueature: unus itidem achorum Magister, ac decem apparitoresarmari; omnes a Decurionibus eligendi.

(a) § VIII. Decurionibus univerfis, nou fingulis data jurisdistito elt-ab eorumque decretis ad. R. Cameram S. Clarae appellatur. Uno casa Decurionis unius

fu-

fare senza l'approvazione del Re, o de Vicere, quando avvenga, che l Re peravventura sia assente.

6. VI. Alla fine fia lecito aglia Elesti della Cirrà di Napoli di deputare i Confoli della nazione Napoletana per gli luogbi fuori del Regno;male Patenti, che daranno loro, di neceffied fian munite dell' affenfo del Re. Debbono però far opera, che costore non prendano altro titolo che quello di Confoli della nazione Napoletana; e se occaderà loro di dover trattare - per ragione del lor carico cogli Ufiziali di quella Potenza, nel cui territorio dimorano, nulla operino senza la saputa, e l'affenso de Consoli, o de. Viceconsoli del Re.

§ VII. Oltre al Segretario abbia il Tribunal degli Eletti un Acovecato di poveri, ed un Fiscate, ed un Mastrodatti, ed etci birzi armati, i quali sutti faranno creati da esso gli Eletti.

S. VIII. La giurifdizion degli. Eletti riseale presso tutti inseme, e non presso ciascuno di loro sepavatamente; e de' decreti di loro si appella alla sola Regal Camera

DEREGENT jurisdictio est, fi officio fungatur Justitiarii (b), quod emtionis titalo transit in Universitatem Neapolitanorum, foletque ad certum tempus exerceri a fingulis in orbem (e). Istud autem officium in eo est poficum, ut, fi quis corum, qui arrem exercent vendendi mercet a Decurionibus aestimatas, iis vendendis fraudem admilerit: VIIvir ille jus dicar in hac Urbe Urbilve vicis : ut in eum finem tabernas luftret ; quibus merces id genus venduntur (d) : eas etiam, quae in vicinia funt Regiorum Castrorum , & quarum caussa Praescetis castrorum aliquid penditur jure plateae : & generaliter ut domi fuae folus cognofeat de iis ipsis annonariis caussis; de quibus Decuriones univerfi pro tribunali. Verum si jam coepit a Decurionibus jurisdictio exerceri, illius partes ceffabunt . A Decurione Institucio ad Praesectum annonae jus datum est provocandi (e) . Praesit autem jurisdictioni VIIvir adfessore eo qui Juden Curiae Jufficiarii appellatur a Decurionibus Civitatis in annos fingulos eligendo de patriciorum, populariumque Curiis in orbem . Porro utatur is eodem Fisci patrono, eodem actorum Magiftro , iildemque X. armatis apparitoribus, quibus utuntur Decuriones. Hoc plus Curiae Iuliviarii ministrent Officiales LX. , fcale, e di quel Mastrodatti, e di quei

di S. Chiara .. In un fol cafo um folo Elesso pud efercisar ginrifdinione e ciò è quando egli abbia il orado di Giuffiziere, il quale Ufizio il Cumune di Napoli acquisto per compera, e suole effere efercitato per un dato spazio di tempo da ciascun deeli Eleri fecondo la volta che toccherd lovo, Coresto ufizio consiste nel conoscere, e giudicare in Napoli, e ne suoi borghi delle frodi ; che commessono i mendisori di quelle merci, cui s' impone il prezzo dagli Eletti : nel visitare a questo fine le bostegbe; ove le predette cofe fi vendono ne fi eccessuino quelle, le quali fano poste in vicinanza de Regi Castela ti, e per le quali suole à Castellani pagarsi certa somma per diritto di piazza : e generalmente nel rendere e+ gli folo in fua cafaragione in quelle caule annonarie, le quali fogliono esfere giudicate da sueri gli Eletti quando seggono pro tribunali. Ma quando gli Elezti baranno cominciato a procedere; cesseranno le parti del Ginfliziere. De decreti del Giustiziere pud appellarsi al Prefesso, dell' Annona, Renda poi ragione cote-No Ginftiziere coll'affiftenza di colui, che noi chiamiamo il Giudice della Corredel Giustiziere, il qual Giudico, fard creato ciascun anno dagli Eletti della Cierà, e prenderalli a vicenda ora da alcun Nobile Seggio, ora da quello del Popolo . Si ferva il Giuftiziere di quel medesimo Avvocato Fis

dieci

quorum L. a Decurionibus, relioui X. a Praefecto Annonae eligantur : nec aliom eligi jus fit fupra eum oumerum . Sed ii eligancur, quorum non suspecta est fides . Sed electi a Decurionibus non alias possunt officio deturbari, quam cauffa cognita , & interpofito a Judice eius Curiae decreto: excepto fi flagranti fraude deprehendantur . Istorum partes funt venditoribus mercium a Decuriopibos aestimatarum imminere: ac fi quid illi fraudis admiferint , ad Curiam Iuftitiarii Itatim. referre. Ne quem corum officiales iltiactorumve Magister prehendant prehendive jubeant injuffu Curiae, prohibetur. Tantum ubi corporalis poena fraudatores manet, eos duci ad Curiam jus esto. Inquirant antem officiales ifti in fraudes minimum bini : factumque ab uno pro infecto habeatur . Jam non ante fungi officio incipiant, quam acceptis codicillis officii: nec aliter fungantur quam codicillos iftos authenticos fecum habentes, se folita infiguia palam gerentes: alioqui quod factum est, nihil valebit nec iis erit impune. Porro caveant, ne a venditoribus quidquam feu mercium, feu pecuniae fub quovis praetextu abradant opemve ferant fraudem facientibus, fi alterutro deliquerint, trireme ad triengium dampandi. until educid Hamilier Cards upTHI T. SXX. S S G dieci bievi di cui ufano gli Elerri. Oltre a tio la Corse del Giufliziere abbia fellanta Ufiziali , de quali cinquanta gli crearanno gli Eletti, e dieci faranno evenis dal Preferto dell' Annona ; ne oltre a corefto numero fia lecito di crearne aliri; e sieno tutti d'intera, e di provata fede . Ma, creati che faranno, non pollano gli Eletti privargli dell'ufizio senza cognizion di causa, e senza decreto del Giudice di quell'amedefu ma Corte, salvo se non sieno colsi in frode ful fatto. L'ufizio di costoro ha d'invigilare, che i venditori delle merci, cui si è dato il prezzo dagli Elesti, non commercano frode : e di far Subito i rapporti alta Corea del Giustiziere delle frodi commesfe. Non possono però nè eglino, ne't Mastrodatti incarcerar niun venditore ,ne ordinare , che fia incarcerata, Solar Corre Corte Solar mense possano menare nella Corte quei frodatori , che degni fono di pena afflittiva di corpo Nel prendere le informazioni delle frodi fieno almeno due ufiniali e prendendane alcuna un folo, fia quella del tutto nulla . Ma non possano incominciare ad efercitare l'ufizio. le prima non n'averanno avute le patenti, ne l'esercitino se non porrandolo addosso viginalmente e portino alcrest palefamente il fogno di ottone coll'arma del Re . altrimenti ogni loro atto fard nuli lo, e faranno, exiandio gaftigari. Ol-P 2

le-

(a) Be eit, esp. 10. & ex Gretiie an.274h, diet 1. Aug. (b) Ex Reg. itt. an. 1665, diet 2. Mart. in wel. Privil.

(c) En vol. 1. Privil. pag. 116. (d) En Reg. lii. an. 1746. diei 21. Feb. (e) En Pr. 42. de comon. Ma fi comiero pache cofe, come quelle, che da gran tempo erano andate in d'fuso.

(a) 6. IX. Justitiarius non porelt de quacunque poena, interceptioneve transigere, quam cauffa, cognita, & interpofito a Judice ejus Curiae decreto, nisi de rebus minimis agatur . Vadimonia per officiales inita praesente etiam Justitiario in libro, quem secum habeat subditus, difertis verbis scribantur: fi is librum renuerit exhibere rebus interceptis coherceatur. De his rebus primum in Curia Justiniarii dein per appellationem apud Praefectum anponae agatur. Ne quis subditus, ut molestia vacet, cum Justitiarii Curia conveniar, transigatque, quum id fa-Rum, commissumque animadvertetur, Nobiles relegationem ad triennium, ac ducatis quincentis; plebei triremi trium item annorum; ministri, officialesque officio; fubditi triremi trium item annorum plectaneur . Quam ad rem probatio duorum tellium ut ut fingularium fufficiat. Officiales iftipfmodi comites ne se addant aliis privatis officialibus, neve unus eosum vadimonium ineat, fecus fa-Etum pro infecto fit ; quique in a ciò non assonsino di prendere dal venditori fotro versus preseglo ne denaro, nè merce alcuna; nè pre-fino ajuto, o favore a coloro, cho operano le frodi, ed ovco mell'una, o nell'altra maniera fi renderamo colpevoli, fieno confamnati a tre ami di pelera.

6. IX. Non pud il Giustiziere far transazione alcuna di alcuna pena, o intercetto fenza il decreto del Giudice della desta Corte, e fenza cognizion di caufa, tranne folamente le si tratti di cofe minime . I gaggi , che si faran fatti, eziandio alla presenza del Giustiziere, fi ferivano ne libretti, che ba ciascun suddito; e ricusando co-Acro di esibirgli , sieno eseguiti . Di corefte cofe fe ne faccia gindizio in prima istanza nella Corte del Giustiziere, ed in caso di appello procedali davanti al Prefetto dell' Annona . Affinche ninn fuddito, per non effere molestato, si convenga, o fi concordi colla Corte del Giustiziere, quando si eroverà che alcuno abbia simil transazione fatta; se sarà nobile, soggiaccia alla pena di tre anni di relegazione , e. di ducati cinquecento ; fe fard plebeo a ste anni di galera; gli ufiziali poi . ed i ministri sico no privati dell'ufizio; ed i ludditi portino la pena di altri tre anni di salea. Ed a convincerli della contravenzione bastino due soli restimonj comeche singolari. Coresti usi-

214-

legem commiserit trium annorum triremi coherceatur.

(a) En prag. 42. S. 3. 4. 7. C 8. cod.

& X. Onae alia de Praefecti annonae, Decurionum universorum, five Justiarii, five popularis officio a Neapolitanis Regibus constituta funt, farta tecta funto.

De viris XIV. rationibus universitasis Neapolicanorum difpungendis .

TITULUS XXX

#### LEX L

7 Irorum XIV. rationibus uni-V versitatis Neapolitanorum dispungendis jurisdictio est , cos omnes, qui pecuniam ejus universitatis quovis nomine administrant, rationes reddere jubere, quosque dispunctis rationibus, reliquatores effe constiterit, reliqua inferre (a) : permiffa reis appellatione ad folam Regalem Cameram S. Clarae (b), non impedita tamen exsequatione decrerorum . Porro & quid fraudis admissum dicatur in ejus pecuniae administratione, in id diligenter inquirant, quo Neapolitanae universitatis indemnitati consulatur.

Es Reg. lis. diei 27. Junii an. 1552.

ziali non vadano in compagnia di altri privati ufiziali , ne un folo faccia gaggio alcuno, e facendolo. nullo fia il gaggio , e colui , che contravered a questa legge, sia punito di tra anni di galera:

6. X. Tutte le altre cofe , le quali sono state ordinate da Re di Napoli dintorno all' ufizio del Preferso dell'annona, degli, Elerri, a del Giuftiziere : c dell' Elesti del popolo rimangano inviolate, e nel lor vigore .

Del Tribunale della Revisione.

#### TITOLO XXL LEGGE L

A giurisdizione del Tribunale della Revisione, come noi diciamo, si aggira intorna all'ordinare, che coloro , s quali comeche lsia amministrano denaro del Comune di Napoli , rendan conto di quello; e che coloro, i quali, posciache faranno fati veduti i lor conti, rimangono debitori di alcuna fomma la soddisfino . Ma, accadendo, che aleri si richiami di cotesti decreti, l'appello porsifi alla Regal Camera di S. Chiara, fenza intanto sospenders l'esecuzion di quelli . Oltre acid qualora fi voglia, che alcuno in amministrando coral pubblico denaro, abbia commessa frode, perchè proveggafi all'indennità del comun di Na.

- 118 DE VIRIS XIV.
  diri 13. Mart. an. 1560. & diei 30. Jun.
  an. 1592.
  , (a) Ex Gestijs diei 1. Sept. an. 1746.
  (b) Ex cit. lit. Reg.
- §. I. Ipsis etiam Decurionibus Civitatis immineant, si quid forte expenderint supra quam solet, decerque.
- §. II. Duos, quorum unus debet nomine Superintendentis jurificifioni praeesse, Rex ipse creabit: alios XII. Curiae Civitatis Neapolitanae, singulae binos. Porro interesse Tribunali placet titu. Io Fisculium alios Viviros, singulos a singulis Curiis deligendos. Sed horum, illorumve electionema Rece probari, necesse est.

De VIIviris muris muniendis, viis ficrnendis, aquis ducendis.

# TITULUS XXII.

Vilvirorum muris muniendis, viis fiernendis, aquis ducendis officio continetur muros, portas, vias, aques, cloacafque Urbis curare. Jubeant ergo, moenia, portafque Urbis refici: (a) acdes, quae facto vitio ruinam minantur, fulciri, diraive: (b) vias novas flenie corum acre, qui in vicioia donie corum acre, qui in vicio de corum acre, qui in vicio de

mos

RATION. UNIV.
Nopoli, ne prendano di tiò dilligente informazione.

- 5. 1. Similmente i ministri di coresto Tribunale, invisiliano sopra gli Elesti della Città, ove abbiano quegli spesa somma alcuna ottre al dovere, ed al solito?
- S. 11. Delle quatordici persone, onde è composso il Tribunale della Revisione, due faranno creati al Re, ed appresso uno di questi, che chia masi il Soprantendente rislegga la giurissi dizione. Gli altri dadici saranno eletti delei Seggi, due per ciastibe duno. Olire a ciù intervenzano nel mededimo Tribunale sei altre Persone col tirobo di Fiscali, e gli creatranno i sei Seggi, una per ciastibe duno. Ma s'esezione di questi per di questi in necessità devud esperano al monerale della devud esperano approvana da Re.
- Del Tribunale della forrificazione, mattonata, ed acqua.

### TITOLO XXII. LEGG'E I.

Justimio del Tribunale della fortificazione, mattonata, et acqua si raggira intorno alla cura, ebe decsi avere, delle mura, delle porte, delle vie, delle acque, e delte clasche della Cistà di Napoli. Prescrivano adunque i suoi Magistrati, che si risfacciono le mura, a le porce della Cistà: che de camos habent, five eae laxentur, aut iterum lapidibus sternantur: si reficia itur publico aere sterni : (c) terram & caementa Urbe efferri, congerique, quibus locis impedimento effe publicis viis non posfune : vias, uti publice expedire videbitur, aperiri, aut occludi: (d) eos qui onerarios currus ferratis rotis inftructos agunt, viis filice ftratis, ne subsidant, abstinere : & generaliter caveant, ne quid fuo injuffu fiat in publicis viis: hoc plus aquas publicas ad fontes, puteosque civium duci decernant; publicos ductus aquarum, & cloacas restitui, mundarive: fontes publicos , quibus fatis multi utuntur ad potum, aliumve virae ufum, mundos servari: (e) demum de his omnibus edicant, in cofque, qui contra fecerint, propofitis Edicto poenis animadvertant.

(a) Ex Reg. lit. diei 5: Mort. an. 1746. (b) Ex Reg. lit. diei 23. Febr. & diei 7. Seft. an. 1746. (c) Ex diverfis Bannis.

(d) Ex Rog. lie. diei 3. Feb. an. 1746. (c) Ex Rog. lis. diei 28. Mart., & lis diei 23. Febr. an. 1743.

(a) §. I. Quod qui debent terram, & caementa Urbe efferre, ac de de la companie de la con-VIIvitorom praeferipta funt, impetra venia a conductoribus juris plateae; quod a Regiorum Caftrorum Praefectis exigitur, in areis, quae le che minaccian rovina , fiano puntellate , o smantellate : che fi facciano frade nuove; e lastricandos, o aprendosi di nuovo, vi contribuisca. no alla spesa i vicini dovendosi poi racconciare, il racconcio si faccia a fpefe pubbliche : che la terra . ed i calcinacci, ed i rottanti fi traz. gano della Città, e s'ammucchina in quei luogbi , ove non sieno d' imprecio alle pubbliche vie : che fi aprano, o sichiudano le strade, secondoche fard più , o meno utile del pubblico : ché i carrettieri , che guidano carrette con ruote ferrate, non fi fermino nelle strade lastrie eate; e generalmente proveggano, che nulla fo faccia nelle pubbliche vie fenza loro, ordine .. Proveggano altrest, che le acque pubbliebe Geno vecare à fonci ed apouni de cirradini : che i pubblici acquedotti ; e le cloache- fieno reflaurate, e mondate : che le pubbliche fontane, ove da molti attigness l'acqua per bere, e per altro ufo della vita, ficno monde servate : finalmente circa tutte le cose prefatte facciano loro editti, e puniscano i contraventori colle pene, che in quegli ordineranno.

§ 1. Peroccho coloro, che porem via della Cistà i vostami, ed i calcico, e recar gli debbano ne luoghi loro preferisti nell'editto de' mazilirati di questo Tribunale, muutane la permissione dagli affittatori del jus della pianza, che tro DE VIRIS XIV.
quae funt circa ea Caftra, deponunt contra formam Edichi; hos
aeque atque illos in Edichi poenam incidere placet.

(a) Ex cit. lit. an. 1742. diei al. Mart.

6. H. Viarum nomine veniunt areae, five intra, five extra moenia fint. Has locare, in emphyteufim dare, aut quovis titulo alienare recte poffunt. Quod pertinet ad moenia Urbis, fossalve moenibus proximas, adstrictior eorum potestas est . Moenibus tignum jungi, aedificium five moenibus, five fossis imponi, aliudve in his, illifve fieri permittere non prohibentur : verum , niß adfenfus Superintendentis accesserit, nihil actum intelligatur (a). Caveaut tamen VIIviri, & Superintendens, ne quid faciant ; fierive permittant , quod publice nocere , aut vicinis officere quoquo modo poffic

(b) En formulis ipfarum Concessionum.

(a) §. III. De decretis per VIIviros iflos prolatis fola Regalis Camera S. Clarae ex appellatione cognofat (b). Quod fi quis certam quantitatem, uti taxata eft, inferre Tribunali in flernendam viam damnetur, appellatione non suspendi decretum, feiat. §. IV. RATION. UNIF.

rifenotesi da Casselleni de Regio
Gastelli, sogliono alcuna volta viporre i detri rotrami uelle piavata, e me larghi de desti Castellis
caloro, che cià operanno, e gli appaltasori fuddeti incorrano nella pena,
ch è prescritta nel perfoso bando;

6. IL Sotto il nome di strade s'intendano anche sutti i larghi ; che fieno denero, e fuori delle mus va; e possano i Magistrasi di que-No Tribunale allogargli, e concedergli alsrui ad enfiscusi , ed in qualunque altra guifa alienarli . Quanto alle mura della Città, ed alle fasse a quelle tontique più ristresso sia il loro petere. Sia lero permeffo di permettere, che si appoggino delle travi alle, mura e che si soprappongano degli edifi-2), o altro si faccia sopra le mueg, e le fosse: ma ove fopra core-Re cofe non fi fard ostenuso anche l'assenso del Soprantendente, nul. la farà la concessione. Proveggano però cotesti Magistrati, e'i Soprantendente, che milla facciafi, o permettano di farsi, che torni a pregiudizio del pubblico, o comechefsa noccia à vicini,

S. III. De decreti promunciati da carefo Tribunale appella fishamente alla Regal Camera di S. Chimai Ma ove alcuno, per saffa festa, fard fata condamaro a convibuire quantirà delua per lo visfacimento delle fivade, fappia, cheper P. appellazione non rimarrà fofeto il decresso.

(2) Ex Graits dies 1. Sept. an. 1746. (b) Ex Reg. lit. cit. dies 7. Sert.

6. IV. VIIviros istos sex Neapolitanorum Curiae deligant : & Curiae quidem patriciorum fingulorum fingulos, una popularis duos, oui tamen in ferendis suffragiis vice unius fungantur . VIIviris praesit Superintendens, quem creare Regis est. Hic jus suffragii non habet.

De Judice Sacri Comitatus.

TITULUS XXIII.

LEXL

II. qui sont in sacro Regis comitatu, quique in corum ministerio sunt, communium Tris bunalium jurisdictione eximantur: in eofque, fi conveniantur , proprio Judici jurisdictio hac Lege mandatur in civilibus, criminalibus, mixtilve caussis, excepto fiquis corum fisco debeat, aut fisco) fraudem feciffe dicetur : fi apud alios Iudices auctor landetur : fi de judicio affistentiae ; fi. de cre- del Fisco; quei, che sieno stati in ditorum concursu, si de feudis, rebulve feudo adnexis , fi de majovaribus, fideicommiffilve, aut alia per giudizi di affiltenza, di concorfo quavis fucceffione, aliive id genus cauffis' agatur (b); elque Judici inhibendae jurisdictionis cujuf- di fedecommessi, e di alera quale. cumque Tribunalis jus potellal- fifia successione , e di altra causa que elto. In mais manis into a queste simigliante. Ed abbia co. ?

V. I ferre Mazistrati di cotesto Tribunale. sieno creati da. sei Seggi Napoletani, ed i cinque Nobili ne creino cinque, uno per ciascheduno; quello del Popolo ne crei due i quali due non però nelle deliberazioni abbiano un folo voto. A sutto il Tribunale presegga il Soprantendente : il quale sard creato da S. Maesta ; ne avera voto .: Del Giudice della Corte del Re.

TITOLO XXIII. LEGGEL

Oloro , che sono nella Corte a del Re e quei che fono a' di coftoro fervigj, sieno esenti dalla giurisdizione degli altri Tribunali; ed in susse le dilovo coufe. civili, criminali, e miste un parsicolar Giudice abbia per questa legge fopra di loro parricolare giurisdizione . Sieno però eccerruari coloro, che fieno debitori del Pifco. o abbian frode commessa a danno altro Tribunale lodati in autori: quei che fian convenui, o agitino di creditori , di feudi , o di cofe i a fendi annesse, di maggiorati, e

DE JUDICES COMITATUS.

(a) Ultimame ute del Gindicato della Corredel Ro, e dell' Udionea dell' Eferciso fi formò un compineo Tribunale, il quale è com: alle di un Presidente , de un Viceprasidente , de tre-Consigliere , di F Avvocato Fiscale , e di un Avvocato de poveri , e de altre minori

nfiziali. Ex Reg. lis. diei 23. Jul. an. 1750a (b) Ex Reg. lis. diei 3. Jul. an. 1751. र्व क्षेत्रक वर्ष

(a) §. I. Si quis ; posteaquam in jus vocatus est, in Regio comitatu esse coeperie, ministeriove ejus qui erat in comitatu non posse eum jus revocandi forum habere , quasi praeventum , regula est juris communis.

(a) Ex cit. lit. diei 23. Jul.

(a) S. II. Si quis corum , qui in facro Regis comitatu funt, fit itidem miles cum eo agi abud Judicem facri comitarus aeque arque apud Auditorem exercitus potest. Sed is tamen apud quem prinum est actum in caussa: ius dicat (b) Excipiantur quaruor illa genera excubiarum , quae ita-

(d) Ex aliis Reg. lis. ejufdem diei 4. Ang.

(4) S. III. In facro comiratu

testo Giudice il potere d'inibire qualunque Tribunale.

6. I. Egli è regola di civile, che colui, il quale à flato convenute in giulizio prima di effere nel ruolo della Corre de di effere al forvigio di calui cb' è già nella Corse ; poiche è statoprevenuto, non poffa avere il diritto di variar foro, e di menar la caufa al fue Gindice . I I'm

6. Il: So alcuno mentre d at servigio del Re , Sard anche foldato porrà del pari effere conver. nuto e davanti al Giudice della Corre del Re, ed all'Udiron dell' Eferciso Ma qual di questi due averà prima dell'alera incominciaro à procedere, seguiti a vender ragione. Non fieno però alla giursidizione di lice dicuntur la Guardia del cor- corefto Giudice sommesse ne la po la Guardia degle Alabardieri, Guardia del Corpo, no la Guardia la Guardia, lealiana, er la Guardia, degli Alabardieri, ne la Guardia Sujuntera: quales militias que ut Jeuliana, ne la Guardia Soluzora: pertinere ad facrum comitatum perocche coffero, comeche paja ciche videantur , folius Auditoris jurif- appartengano alla Corre del Re dictioni subjicere placet fono nondimeno somme ffe all' Udici (c) Ex Rez. lir. diel 4. Aug. an. 1750. tor dell Efercito.

III. Colora poi debbono vepus effe dicuntur. , qui domus Augu o tarfe della Corte del Re, i quali, stac officia in praesens exercent di qualunque ordine sieno, di prequam in Urbe. sum vin Regis fence eferciting alcun ufizio nella?

123

villis, cujuscumque ordinis sint (b). In horum autem ministerio ii esto intelligiunter, qui his sone in prase sens osticiis sie obstricti, ai codem tempore obstricti aliis este non possint, veluti qui funt a serceis, aurigae, coqui, & id genus alii, uxores pariter, & filli eorum: non rem illi, qui pluribus praesentes praestare operas possure, ac fi qui sunt alii ejustem generis.

(c) Ex sit. dit. 23, Jal. (f) Ex Reg. lit. d. si 23. O diei 24 Ang. O diei 17. Octobr. 1750.

(a) § . IV. Eos, qui patrio fermone diffitantur Corrieri di gabinetto, quamvis in comitatu effe, videantur, conveniri apud eum placet, qui vulgo dicitur il Delegato della polla.

(g) En alijs Rbg. lit. diei. 4. Aug. 1750.

(a) § V. Contra etiam in extrancos, qui aut in Palaijis Regiis ubi ubi pofitis, areilve, quae ante ea funt, aut in nemoribos, aliifve Regiis agris deliquerint, Judex facri comitatus animadvertat.

(h) Ex Reg. lis. diei 1. & 4. Aug. , & diei 12. Sept. au. 1750.

(a) § VI. Si quis velir adverfus decreta ejus Judicis provocare, fusplicer Regi, Tribunal, quod ex appellatione cognoscat, proqualitate caussa starturo. (d) Ex est. st. st. pla.

(a) § VII. Habeat ea Curia unum, qui sit a secretis (b); alterum, qui pauperibus praebeat adCafa Reale, e in Napoli, e necto Regre I'ille ? Per familiari por delle performe di Care il debooms intendera colora, i quali fano altigari et di celaro fervigio per modo, che al medefino uncie ad altri preflare, e ciò fono i fogeriari, secchieri, i evochi, ed el rigili di crove e non già ei Remiendia, gili segui, ed altri di fimili di con e non già ei Remiendia, gili segui, ed altri di fimili genere, i quali di de un rempo medefino poffono fili felli fervirgi ad altri proflare.

§ 1V. I corrieri di Gabinerro , febbene paja, che appartengono alla Corre del Re , tuttavolta sieno foggetti al Delegato della Posta,

S. V. Per l'opposito il Giudice della Corae de Re proceda altrest contro colore, i quali somechè non fieno a lui soggetti, abbieno alcun delitto commesso o ne Palagi del Re, commune simo anculti poli, o nelle piazare, ebe sono bacanti a quelli, o ne boschi, o in altri Regi trainmenti, e campane.

§ VI. Qual voglia appellare de decesi di corefto Giudice, ne dia fupplica a Sua Maessa, della quate; fecondo la qualità della caufa, si deputerà il Tribunale dell'appello.

NH. Abbia la Corte di quefio Giudice un Segretario, ed un Accocato, ed un Proccurator de Q 2 DE JUDICE S. COMITATUS.

advocationem (c); tertium, qui fit pauperum procuraror (d). Quod fi qua çaula fia, cui Judex facri comitatus in caufic criminalibus Advocatum fici intereffe oportere arbitretue, de ea re feripro referat ad Principem, advocatum daturum, qualem caufa videbèrur postulare (e). Ministrent autem Guriae duo actorum magistri, alter civilium, alter criminalium, qui feribas sex habeant addictes, singuli ternos; janitores tres, armati apparitores sex, horumque ductor

(k) Ex Reg. lit. diei 4. Aug. av. 1750. (l) Ex Reg. lit. diei 8. Mart. av. 1752. (m) Ex Reg. lit. diei 9. Jun. av. 1755. (n) Ex Reg. lit. diei 5. Jul. av. 1755. (o) Ex cit. lit. diei 4. Aug.

De Auditore generali enercitus (a).

# TITULUS XXIV.

De causs militum civilibus, criminalibus, e item de causse eorum, qui aut în publicis theatris hujus. Urbis agont, feenisve serviunt, aut intra publicorum theatrorum sines delinquunt, qualescumque hi sunt: demum de causs nundinaris per id tempus, quo solemnes nundinaes. Jangarii sunt in hac Urbe ante Palastium Principis, ac de delictis, quae per idem tempus inibi per quoslibet admittuntur. Andien

poveri. Cos fe parra , obe in altima canfa criminale fia mefiere, che vintervonza l'Avocato ficale, fe ne ficcia relazione in ifriato al Re, dal quale farà tale dato, quale la caufa il richioderà . Servano la ned-fima Corte due Mastodatti, l'uno per le civili, L'altro per la viminali faccade, i quali abbiano fei Servani a fe deputale tre per ciufiboduno; ed abbia altreti tre portieri, fei birea amati, ed un capitano

Dell'Uditor Generale dell' Efercito.

LEGGE L

2 Uditor generale dell' Elercivili, e criminali de foldati, e de'
recitanti de publici Teatri di quefla Cistà, e de' fervensi de medefini, e di inti coloro, qualuaque e fino, i quali commettono alcun delitto ne recimi de reati medefini. Conofca parimenti
tutte le caufe persiventi alla Fieia di S. Gennaro, cho faffi dimazi al Palagio Reale, e di sutti i
delitti, che fono quivi in quel tem-

generalis enercious cognoscar : a quo a appellatur, Regi erit fup plicandum.

(a) Di cotefto Uditore , o del Giudice della Cafa Reale ultimamente , come è detto , fa

ered un fol Tribunale .

Ex Codicillis officis Andisoris generalis mer. , & ex Reg. lit. diei 23. Jul. an. 1750. & I. Qui in privato Regis thea.

tro agunt, quique ei quovis modo operantur, eos jurisdictioni Judicis facri comitatus subeste placet.

De Curis M. Admirati (a)

### TITULUS XXV.

### LEX I.

T Nus in Curia M. Admirati jus dicat, qui Judex Curiae M. Admirati appellerur . Porroalii Illviri fint in ea Curia, quorum unus patronus fit tifci, alter pauperum, tertius sie Curiae a fecretis. Demum Curiae ministrent actorum magister unus, janitores III., armati apparitores XVIII. horum ductores, IV. & X. Scribae; quinque nempe civiles & totidem criminales.

(a) Di quefta Corce ultimamente fi formiun altro compiuto Tribunale, il quale è composte di un Profidente, di due Ginderi, di un Avvocato fifcale, e di un Segretario.

En Reg. litt. an. 1751. diei 19. Maji .

(a) & L Ea Curia civiles, criminalelve caussas naviculariorum, nautarum, pifcatorum; corumve, qui navibus fabricandis , reficiendifve operantur: & generaliter corum.

po da chicchestia commesti. Se da costui si vorrà appellare dard Supplica a Sna Macha.

S. I. I Recitanti , e tutti gli altri operaj del privato teatro del Re, fieno foggessi al Giudice della Corre del Re-

Della Corte del Grande Ammiraglio.

#### TITOLO XXV. LEGGEA

TNo fin it Giudice della Corse del Grande Ammiraglio. Olsre a ciò abbia ella un Avvocato Fiscale, un Avvicato de poveri , ed un Segretario . I suoi ministri poi sieno un mastrodatti. tre portieri, diciotto birri, quattra capitani, e dieci scrivani, cinque civili, e cinque criminali.

6. I. La medesima Corte Giudice delle cause civili , e criminali de padroni delle barche, de marinaj, de pescatori, e di coloro, ch' efercitana il mestiere dell' ediDE CURIA M. ADMIRATI.

iom, qui vierm vivunt maritimis artibus addiclam , nisi fi Regiis cleffibus operentur : porro cautlas omnes officialium Curiae fola cocognofcat in Urbe, Regnoque,

(a) Ex Privileg. Caroli V. cap. 11.

(a) S. II. Num in terra, an in mari delinquatur , nihil interelt. (b) Ex cit cap. 11.

(a) S. III. Si qua alia Curia se se istiusmodi caust's-immiscuerit, ftatim ut Judex Curiae Admirati eas ad se remitti postulaverit, remittar : nec necesse fit exhibitis feu matricula, feu alio idoneo documento probari, reum effe ex numero eorum qui ad jurifdictionem perunent Curiae Admirati ; sed solae ejus Judicis literae integram faciant fidem (b) Quod fi Curia, unde reus repetitur , de hujus qualitate ambigi jure posse arbitretur, extra ordinem judicii in rem inquirat : ac si gravis dubitatio sit , nec inter utramque Curiam conveniat de ea re, utraque referat ad Regem. Interea dum Regium rescriptum prodeat, utriusque partes ceffabunt. Ceterum de hujulmodi caullis ad Sacrum Confilium provocatio ello.

(c) Ex cit. Privil. cap. 12., O ex lit, Reg.

(b) Ex Reg. lst. diti ... Jul. an. 1742.

ficare, e del raccontiare le navi: e generalmente anche giudichi di quei, ebe vivono una visa del susso occupata nelle arti marinarefebe , falvo fe non fiemo operaj delle armate navali del Re e fola conofea medesimamente de iveri gli ufiziali della fteffo Corse senso in Napoli, che fuori

5. Il. Quanto alle caufe criminali, niente importa, fe fiefi in mare, od in serva delinquito.

S. III. Qualora altra Corte fi fara intramella in coteffe caufe, vicbiedendola il Giudice dell' Ammiraglio della remission di quelle, di pre-Sense gliele rimandi. Ne ad ordinar ciò farà di bifogno che Si produca la matricola, od altro documento, onde costi colui esfere! delle persone , che soggette sono olla giurisdizione del Giudice dell' Ammiraglio, ma baftera il folo ordine del deito Giudice, cui presteraffi ogni fede . Ove pero la Corse, a chi richiedesi il reo, simerà, che a ragione poff : dubicarfi della quan lisa di colui , può del farro firaeindizialmente informarfi. Ma fe. it dubbio fara di pefo, ne le Corsi si concorderanno, ne facciano entrambe relazione a Sua Mae-Ad, ed insanto amendue si rimangano dal procedere . Del refto de decreti di questa Corte fi appelli al Sacro Configlio.

De Curia Praesetti classium 16012 O'FO TIZ

Della Corte del Generale delle Galere.

### TITULUS XXVI

#### LEXI

Auffas omnes civiles, criminales, mixtasve eorum, qui Regi mari militant, Regilq: claf. fibus quoquo modo operantur Curia Praefecti classium fola cognolcat.

6. I. Si qui primo judicio est victus, uti appellationis remedio velit, supplicet Regi alium ei Judicem daturo

the seri studies on the

C. Il. Curiae praesit Praesectus clashum adiftente uno. qui Regius auditor classium vocetur Sie itidem in ea Curia, qui pauperum advocatum agat : ministrent autem Curiae actorum magister unus, unus feriba, janitor unus ..

§. III. Quae privilegia Curiace M. Admirati indulta funt iifdem frui licet Curiam Praefecti classium, quam esse quasi decerpram ex illa particulam, fatis eft exploratum.

4-65

#### TITOLO XXVI

#### LEGGEL

T A fola Corre del Generale delle Galere abbia la cognizione di tutte le cause civili, criminali, e misto di coloro, che militano in mare ne fervigj del Re, od in qualunque altra maniera fo. no adoperati nelle, Regie armate. navali.

1. Qual Soccomberd in questa Corte in prima istanzia, e vored appellare, diane Supplica a Sua Macha, che gli dard il Giudice dell' appello.

6. Il. Di quefta Corte Sia Presidente il Generale delle Galere ed abbia per Affeffore uno il quale si appelli il Regio Uditore dell' te Galere . Abbia. ella alerest un Avvocato de' poveri, un Mastrodatti uno ferivano, ed un portiere.

S. III. La Corte del Generale delle Galere, poich' & quasi una piccola porzione della Corre del Grans de Ammiraglio, goda delle mede-Sime prerogative , le quali godute Sono da colei.

### DE JUDICE S. COMITATUS.

De Curia Magni Cancellarii. TITULUS XXVII.

LEX. I.

IN numariis, criminalibus, mixtifque cauffis corum , qui de collegio funt five jurifperitorum, five medicorum , jus dicat Magnus Cancellarius, eo, qui in collegio jurisperitorum Vicecancella rius eft caussam committente uni · de collegiatis jurisperitis. Quod fi fit reus aut in quaestionem dandus, aut supra relegationem puniendus, audiri oportet alterum ex Advocatis fisci M. Curiae V. Criminalis, ad quem ea caussa videbitur pertinere : tum de decreto referri ad R. Cameram S. Clarae. Ex privil. Reg. Johannas II. diei 15. Maji an. 1428, S. 3., & ex prani.

S. J. Qui adversus decreta M. Cancellarii appellandum duxeric Judicem superiorem; adeat is S.

R. Confilium .

(a) & II. Haec de collegiaris laicis intelligenda funt . Ecclefiaflici ad jurisdictionem pertinent Archiepiscopi Neapolitani, (b) pist fint de collegio Theologorum quos tamquam Regios Cappellanos honorarios subefie convenir Cappellano Majori ...

(a) Ex cit. 5. 3.

(b) Fu Reg. ist. Regis Alf. diei. 24. Oft.

Della Corte del Gran Gancelliere. TITOLO XXVII.

LEGGE 1.

TL Gran Cancelliere giudichi di turse le cause pecuniarie ; e delle criminali, o miste di tutti coloro. che sono del Cellegio de Dotteri o de Medici , e l' giudizio faceiafi per commessa del Vicecancelliere de Dottori , ed in persona di alcun de' Dottori del collegio medefimo. Che fe accaggia, che ad alcun reo fin da dare da tortura , o debba effere puniso oltre alla relegazione, si oda quell' Avvocato Fifcale della G. Corre , cui parra , che si appartenga la caufa: fucceffivamente fi faccia parola del docreto nella Regal Camera di S. Chiara,

6. 1. Qual vored appellare de decresi della Corte del Gran Cancelliere produca fuo appello nel S. Configlio.

. II. Tutte corefle cofe s' m. tendano de foli individui del Collegio laici, perocche de collegiali Eccle staffici prenderanne cognizione I' Avcivofcovo di Napoli, falvo fodo fe non fiono del Collegio de Teo. logi; perocche costoro , quai Regj Cappellanionorari, conviene, che fieno al Cappellan Maggiore Soggettia

De Curiis nobilium artium ferici, Delle Corti delle nobili Arti del-O lanae .

### TITULUS XXVIII.

#### LEX I.

IN Curia nobilis artis-ferici tres artificum e ditioribus, honestioribusque selecti sub nomine Consulum jus dicant, adfidente jurisperito, de caussis tantum eorum, qui fericum carminant, tingunt, texunt, opificiove illi quovis modo operantur, si sint matriculae inserti. Num caussa ad opisicium spectet, an prorsus alia sit : & num civilis sit, an criminalis, nihil interest . Quisquis est aliorum Judicum, caussas istas remittat ad Confules . (a) Sed in criminalibus refert quale sit crimen. Si tale sit, ut in reum non debeat ultimo fupplicio animadverti, reus remittatur: fi fit tamen ultimo fupplicio vindicandum, referatur ad Regem. (b) De provocatione ita jus esto. Si de male commissis, aut non bene peractis in ipfa arte a Confulibus fuerit judicatum, R. Camera Summariae: fi de aliis civilibus, criminalibulve caussis, S. Consilium, vel M. Curia V. Criminalis pro diversa earum qualitate cognoscet.

Ex privil. Reg. Ferd. diei 6. Jan. an. 1483., & ex Reg. lit. diei 9. Mart. an 1486. (a) Ex decretis S. R. Conf. diei 11. Febr. an. 1501., & diei 27. Sept. an. 1507. (b) Ex Pr. 14, de off. proc. Caef.

§. I.

la Seta, e della Lana.

### TITOLO XXVIII. LEGGE 1.

TElla Corte della nobile arte della Seta tre Artefici de più vecchi, e de' più onesti col nome di Confoli , e col configlio di un assessore Dottore, giudichino delle sole cause di coloro, che pettinano, tingono, e tessono la seta, od in qualunque altra maniera fono impiegati in cotesto lavorio, purche sieno matricolati . Nulla poi monta, se la causa pertenga, no al lavorio della sera, e se sia criminale, o civile; perciocebe qualunque fiafi, dee ciafcun Giudice rimetterla a' Confoli. Ma, effendo criminale, rileva, che si sappia di qual genere sia il delitto: perciocche, fe fard tale, che non meriti di effer punito colla morte, farà degno dell' ultimo supplizio, lasciato al giudizio de' Consoli; se ne fard relazione a Sua Mae fld ; Quanto agli appelli servisi quel . che siegue. Ove si trattera di falli, o di mancanze ommesse nel lavorio della feta, de' decreti de' Confoli appelliss alla Regia Camera della Sommaria. Nelle altre caufe poi civili, o criminali appellisi al S. Consiglio, o alla G.Corte della Vicaria, secondo la diversa qualità di quelle.

6. I.

(a) § 1. Eadem est jurisdicio Confulum nobilis artis lanae in cos omnes, qui cam artem profitentur: (b) nifi quod contra eorum decreta ad folum S. Confilium provocatio est. Si qua vero fieri transactio debeat, Regiaca Camerae omnino venia obtineatur. (a) Ex pivilo Reg. Fend. diei 22. Maji (b) Ex parai.

De Regia Curia Siclae.
TITULUS XXIX.
LEX 1.

R Egia Curia Siclae, quae conrationalibus, & Judice uno, in hac Urbe, & certis hujus Urbis vicis in cos jus dicat, qui in vendendo iniquis ponderibus, menfurifve, aut aequis quidem, fed non publice fignatis utuntur. In reliquis Regui civitatibus, oppidifve, hujufmodi jurifdictio exerceatur five a Baronibus, five ab Univerfitatibus, prout ad has, illofve ea pertineat.

§ 1. De decretis Curiae Bojuli Neapolitani R. Curia Siclae ex appellatione cognofca: contra hujus autem decreta fi de ponderibus & menfuris primo judicio cognovit, ad R. Cameram Summariae: fi interpofita adverfus decreta Bajuli appellatione pronuncia-

Ex Prag. 2. an. 1609. de ponder. O menfur.

§ 1. La medefina giuristizione bunno i Confoli della nobile Arte della luna fopra tunti coloro, che professione quel lor messive ranne solamente, che de' coloro decreti si appella al solo Sacro Consiglio: e quando intervenga, che si abbia a fare alcuna transazione, se ne dee impetrare la licenza dalla Regia Camera della Sommaria.

Della Regia Corte della Zecca.
TITOLO XXIX.
LEGGE 1.

A Regia Corre della Zecca, la quale è composta di due Razionali, e di un Giudice, in Napoli, e ne' di lei determinari borghi giudichi di coloro, i quali in vendendo usino di pesi, e di misure non giuste, o comechesta no bollare. Nelle altre Città, e luoghi del Regno coresta quali in vendendo si correctiva e luoghi del Regno coresta giurisdizione si cercini o da Baroni, o dalle Università, secondoche a queste, od a quelli quella appartenga.

S. I. De decreti della Corte della Bagliva di Napoli appellifi alla Regia Corte della Zecca. Per l'opposso, quando la Corte della Zecca nelle cause di pesi, e misure ba proceduto in prima issanza, appellos de' fuoi decreti alla Regia Camera della Sommaria; ma se ella ba proceduo per

vit, ad S. Confilium provocatur.

De Curia Regii Archiari.

gliva, de suoi decreti si appella Della Corte del Regio Protome. dico.

al S. Consiglio.

appello di alcun decreto della Ba-

## TITULUS XXX. LEX L

M Edicos cujulvis generis, ob-fletrices, pharmacopolas, aliosve, qui medicinae faciendae operantur quoquo modo, si sine venia R. Archiatri officium exerceant suum , jurisdictioni ipsius Archiatri fubjicere placet, aere, aut carcere damnandos ex fententia adsessoris. Huc autem non pertinent medici , quos Neapolitanum, aut Salernitanum Collegium Doctores creavit; venia enim non indigent.(a) In unguentarios etiam, & saponarios nulla Archiatri jurisdictio est .

(a) Ex Reg. lit. dier 1. Jan. an. 1753.

(a) § I. Si quis eorum, qui officii caussa subsunt Archiatro, de mercedibus fibi debitis voluerit experiri , non rece experietur apud Archiatrum, quamvis illae fint incertae, peritorumque artis judicio taxandae. Pertinet ea res ad jurisdictionem Judicis ordinatii. (a) Ex Reg. lit. diei 4. Nov. an. 1754.

5. II. Item si quis mala medi-

## TITOLO XXX. LEGGE I.

I Medici di qualunque genere le levarrici, gli speziali, e sutti coloro, che comechessia attendono alle medicine , quando avviene , ch'esercitino la lor professione senza la licenza del Protomedico sieno alla dicostui giurisdizione sommessi, e sieno o in denavo, o col carcere puniti, secondo parrà ad esso il Protomedico col voto del suo Afsessore. Fra costoro però non sieno annoverati quei, che 'l Collegio Napoletano, o Salernitano averd dottorati; perocchè costoro non banno mestiere di licenza niuna del Protomedico . Similmente al Protomedico non soggiacciano gli unguentarj, ed i saponaj.

S. I. Se alcun di coloro, il qual per ragion del mestiere è soggetto al Protomedico , vorrà agire contra qualcuno per farsi soddisfare della fua mercede, comecbè quella sia incerta, e dipenda dal giudizio de periti dell'arte , [perimenti sua ragione davanti al suo Giudice ordinario, e non già al Pre-

tomedico . S. II. Similmente, fe alcuno fu-

132 DE CURIA R. camenta dediffe dicatur, unde augroto mors, aliudve grave sontigit malum, intereft, num dolo, culpave dolo proxima dederit, an levi tantum culpa. Hoc cafu Archiater, illo Judev ordinarius cognofeet. Et generaliter quotief. cumque fic in officio dellinquitur, ut capite, aliave in corpus coercitione fit animadvertendum, Archiatri partes ceffabunt: nifi quod dis etaim cafbus, quibus Judicis dis etaim cafbus, quibus Judicis

Questo un è parere della Giunta, che su umiliato a S.M. contro a ciò, che sta ordinato nel Bardo del Protomedico.

ordinarii jurisdictio est, salvae es-

se fisco debent poenae pecuniariae, quas Archiater pro jure suo pro-

poluit Edicto.

De Delegatis.

TITULUS XXXI.

LEXI.

Verus mos est, in causs Ecclesiarum, aliarumve venerabilium domorum: item in caus sabilium domorum; item in caus sabilive nonnullis, quo celerius expediantur, certos in hac Urbe Judices a Rege dari sub nomine Delegatorum. Delegatos istos non alias cognoscere caussa place, quam

ARCHIATRI.

rà incolpato di aver dati medicamenti non buoni, per cui sard stata cagionata all' infermo la morte, od altro grave male, conviene, che si disamini, se colui abbia ciò fasto con dolo , o con colpa proffima al dolo, o con colpa leggieri . Perciocchè della colpa leggieri prenderà cognizione il Protomedico : del dolo poi, e della colpa prossima al dolo ne prenderà cognizione il Giudice ordinario . E generalmente ne' delitti in ufizio, per cui alcuno possa meritare la morte, od altra pena di corpo afflittiva, cefseranno le parti del Protomedico: fe non che in tutti cotesti cafi . che appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, falve debbono effere al Fisco le pene pecuniarie, le quali di fua ragione prescrisse il Protomedico nel suo Bando.

De' Delegati.

TITOLO XXXI. LEGGE I.

Edi è vecchia ufanza, che nelle caufe delle Chiefe, e di altri Luoghi Pii, e de Banchi parimenti, e degli Arrendamenti, e in parecchie altre faccende, a più pronta fpedizione delle medefime, da Sua Maefià fi deputina in questa Cirtà alcuni determinati Gudici, col nome di Delegati Ma coresti

civiles, quae funmariae, & carquurivae appellantur. Ordinarias caufías ad Magistratus ordinarios competentes remittant. Arrendamentorum vero Delegati de compensationibus quoque, & caussis ordinariis, criminalibusque cognofount.

En Pr. 1. de delegat.

(a) §. I. Quod vero publice intereft, venerabilium domorum, arrendamentorumque caussas quam celerrime expediri, a Delegatis qui in hac Urbe funt , substituantur Regii Auditores provinciales, qui in sua singuli provincia vice Delegatorum fungantur. Solam excipi provinciam Terrae Laboris ratio vicinitatis expescit, In ea igitur Delegati ipsi jus dicant, falvis contra eorum decreta remediis juris, obtento a Regali Camera Sanctae Clarae decreto, ut ad illud Tribunal referat, in quo iple feder .

(a) En Conft. an. 1738. diei 14. Mars. S.

§. II. Si mercedes facris concionatoribus debitus Epifcopi, aliive Ecclefiaflici Praelati, concionatorefve ipfi ab illis electirepofcere ab univerfitatibus per Judicem velint, (a) ac dubitetur, num eae ab Epifcopis, aliifve Ecclefiaflicis Praelatis, an ab univerfitatibus debeantur, adeundus oft Delegatus Regiae jurifaislionis,

Delegati procedano sclamente neile casse civili sommarie, ed elective; le ordinarie poi siene da loro rimesse, ed escendente competenti. I foli Delegati degli Arrendamenti procedono ancora negli escomputi, e nelle casse ordinarie, e criminali.

§. I. Perocchè importa alla Repubblica, che le cause de Luogbi pii , e degli Arrendamenti prontissimamente sieno spedite , i Delegati di Napoli deputino nelle Provincie alcuni Uditori, i quali ciascuno nella sua Provincia procedano in ciò, che occorre, e facciano le veci di esso i Delegati . Questo però non abbia luogo in Terra di lavoro per ragion della sua vicinanza alla Città; e però i Delegati anche procedano quivi, e solamente contro de decreti di loro si useranno de' rimedi della legge, ottenendone prima la decretazione dalla Regal Camera di S. Chiara di farsene parola ne Tribunali, ove essi seggono.

 132 DE CURIA R. camenta dediffe dicatur, unde aegroto mors, aliudve grave sontigit malum, interest, num dolo, culpave dolo proxima dederit, an levi tantum culpa. Hoc casu Archiater, illo Judex ordinarius cognoset. Et generaliter quotief-cumque sic in officio delinquitur, ut capite, aliave in cospus coercitione sit animadvertendum, Archiatri partes cessabunt: nis quod is etiam cassus, quibus Judicis ordinarii jurisdicito est, salvae si fe sico debent poenae pecuniariae,

Questo un è parere della Giunta, che su umiliato a S.M. contro a ciò, che sta ordinato nel Bando del Protomedico.

quas Archiater pro jure suo pro-

poluit Edicto.

De Delegatis.

## TITULUS XXXI. LEXI.

V Etus mos est, in caussis Ecclesiarum, aliarumve venerabilium domorum: item in caussis bancorum, arrendamentorumque, aliisve nonnullis, quo celerius expediantur, certos in hac Urbe Judices a Rege dari sub nomine Delegatorum. Delegatos isos non alias cognoscore caussis placet, quam

ARCHIATRI.

rà incolpato di aver dati medicamenti non buoni, per cui sarà stata cagionata all' infermo la morre, od altro grave male, conviene, che si difamini, se colui abbia ciò fatto con dolo , o con colpá proffima al dolo, o con colpa leggieri . Perciocchè della colpa leggieri prenderà cognizione il Protomedico : del dolo poi, e della colpa prossima al dolo ne prenderà cognizione il Giudice ordinario . E generalmente ne' delitti in ufizio, per cui alcuno possa meritare la morte, od altra pena di corpo afflittiva, cefferanno le parti del Protomedico; fe non che in tutti cotesti cafi , che appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, salve debbono effere al Fisco le pene pecuniarie, le quali di fua ragione prescriffe il Protomedico nel suo Bando.

De' Delegati.

# TITOLO XXXI.

LEGGE I.

Gli è vecchia ulanza, che nelle cusse delle Chiese, e di altri Luoghi Pii, e de Banchi parimenti, e degli Arrendamenti, e in parecchie altre faccende, a più pronta spedizione delle medessime, da Sua Maestà si deputino in questa Città alcuni determinati Giudici, cod nome di Delegati. Ma corssi

civiles, quae funmarice, & exequarivae appellantur. Ordinarios caussas ad Magistratus ordinarios competentes remittant. Arrendamentorum vero Delegati de compensationibus quoque, & caussis ordinariis, criminalibusque cognofeunt.

En Pr. 1. de delegat.

(a) §. I. Quod vero publice intereit, venerabilium domorum, arrendamentorumque caussas quam celerrime expediri, a Delegatis qui in hac Urbe funt , fubstituantur Regii Auditores provinciales, qui in sua singuli provincia vice Delegatorum fungantur. Solam excipi provinciam Terrae Laboris ratio vicinitatis expescit. In ea igitur Delegati ipsi jus dicant, falvis contra eorum decreta remediis juris, obtento a Regali Camera Sanctae Clarae decreto, ut ad illud Tribunal referat, in quo ipfe fedet .

(a) En Conft. an. 1738. diei 14. Marz. S.

§. II. Si mercedes facris concionatoribus debitas Epifcopi, a liive Ecclefafici Praelati, concionatorefve ipfi ab illis electirepofcere ab univerfitatibus per Judicem velint, (a) ac dubitetur, num eae ab Epifcopis, aliifve Ecclefiaficis Praelatis, an ab univerfitatibus debeantur, adeundus est Delegatus Regiae jurifatitionis,

Delegasi procedano felamente neile canfe civili fommarie, ed efecutive; le ordinarie poi siene da loro rimesse, agli ordinari Giudici competenti il foli Delegati degli Arrendamenti procedono ancora negli escompati, e nelle causi ordimarie, e criminali.

6. I. Perocche importa alla Repubblica , che le cause de Luogbi pii , e degli Arrendamenti prontissimamente sieno spedite, i Delegati di Napoli deputino nelle Provincie alcuni Uditori , i quali ciascuno nella sua Provincia procedano in ciò, che occorre, e facciano le veci di esso i Delegati . Questo però non abbia luogo in Terra di lavoro per ragion della sua vicinanza alla Città; e però i Delegati anche procedano quivi, e solamente contro de decreti di loro si useranno de' rimedi della legge, ottenendone prima la decretazione dalla Regal Camera di S. Chiara di farsene parola ne Tribunali, ove essi seggono.

S. II. So accaderà, che i Vefeovi, o gli slavi Prelati della Chiefa, e gli slassi Predicatori eletti da cosso consegno devanta a qualche Giudice, che ad essi predicatori dalle Università sia la cra merceda pagata, e si dubiti, se il pagamento si abbia a fare da Vefeovi, e dagli altri anzidetti Prelati, o dalle Università, si ricor-

#### DE DELEGATIS.

134 DE DEL cui uni jus super ea re cognoscendi a Rege est datum Paliorum judicum partes cessabunt: proinde si quis alius sit aditus, is cognitionem ad illum remittat.

Ex Reg. lit. diei 24. Jun. an. 1741.

(a) Così dalla Giunta fu interpetrato coteo dispaccio, e se ne sece rappresentanza
a saa Maessa.

ra al Delegato della Regale Giuvifdizione, a cui folo per delegazione del Re appartiene il decidere di così fatti piati; e però ove altri abbia ne medefimi posso mano, all'issante si rimanga dal procedere, e si rimetta a colui.





## DEL

# CODICIS CODICE

LEGUM NEAPOLITANARUM

LIBER TERTIUS

De Regiis Audientiis Provincialibus.

TITULUS I.

L E X I.

N celebrioribus quibufdam provinciarum noftri hujus Regni urbibus, quales funt Salernum, Monsfulcu-

lus, Luceria, Tranum, Aletium, Matera, Confentia, Catanzarium, Theate, Interamnia, & Aquila; fint Regiae Audientiae provinciales, quarum fingulae, excepta una Interamnienfi, habeant Praefidem, Auditores tres, quorum uni datum est Aulae Praefecti nomen, Fisci patronum, & procuratorem, advocatum item, procuratoremque advocatum item, procuratoremque

DELLE LEGGI NAPOLETANE

LIBRO III.

Delle Regie Udienze Provinciali
T I T O L O I.

LEGGE I.

Nalcune più nobili, e più popolate Città di questo nostro Reame, le quali sono Salerno, Montesuscoli, Lucera, Trani,

Lecce, Matera, Cofenza, Catanzaro, Chieti, Teramo, e l'Aquila, vi ssano le Regie Udienze Provinciali, ciascuna delle quali, tranne il solo Teramo, abbia un Pressde, tre Uditori, ad uno de quali edsi il titolo di Caporusta, un avvocato, ed un procurator Fiscali, un avvocato, ed un procurator Fiscali, un avvocato, ed un procurator de poveri. L'Udienza poi di Teramo sia comi

DE R. AUD. PROVINCIAL.

pauperum. Interamniensis Andientia ex Praeside, adsessore uno, ac promotore fiscali, itemque uno, qui sit a secretis, constat.

(a) S. I. Regiae Audientiae in provincia quaeque sua jus dicant: fed non alias possunt primo judicio cognoscere, quam si aut mandatam a Rege jurisdictionem exerceant: aut officiales Baronum deliquisse in officio dicantur, praeter quam fi fic deliquerint , ut pon ante depositam administrationem agi possit cum eis: aut Barones renunciaverint caussas: (b) aut demum qui eligendi fori jus habent, provinciale illud forum elegerint. De aliis civilibus, criminalibusve caussis, (c) ubi jam fuit per peculiares locorum Curias five Regias, five Baronales post omnes jurisdictionis gradus pronunciatum, ex appellatione cognofcant. Quin R. Audientiis ne illud quidem liceat , jubere , si qua gravia delicta inibi admittantur , eas Curias referre ; excepto si de homicidio (d), grassatoribus, hominibusve saltem quatuor arma interdicta per agros gerentibus referre jubere arbitrentur.

(a) Fx Pr. 10. de off. jud. (b) Fx Csp. R. Rob. quis nulls. (c) Ex Pr. 10. de off. jud. \$. 38. (d) Fx Pr. sn. 1738. \$. 7. n. 2

(a) §. II. Iis, quae ad officium pertinent Regiorum Perceptorum, Regiae Audientiae se ne immisceant: quin Perceptoribus, ut suas

composta di un Preside, di un Aft sessore, di un promotor siscale, è di un segretario.

S. I. Le Regie Udienze ciascuna renda ragione nella fua provincia; ma elleno non possono procedere in prima istanza se non ne casi, in cui esercitano giurisdizione per delegazione del Re,o quando trattafi di alcun delisso nell'ufizio commesso dagli Ufiziali de' Baroni, salvo se quelli non abbiano delinquito in modo, che del delitto non si possa prender cognizione avanti, ch'ei depongano l'ufizio: procedano altrest in prima istanza neile cause, che loro rinunzieranno i Baroni , o quando dalle perfone privilegiate saranno elette in lor foro. Nelle altre cause civili, e criminali procedano in grado di appello , posciacche si farà giudicato in tutti i gradi dalle Corti locali Regie, e Baronali. Medesimamense è vietato alle Regie Udienze di ordinare a' Giudici locali di dover riferire de' gravi delitti che peravventura accade [fero . Ben però pofsono cotali relazioni ordinare quando si tratti di omicidi, di affaffini di Arada, e di alcuna comitiva almeno di quattro persone, che armata di arme vietate scorresse per la campagna.

§ II. Le Regie Udienze non s'intromettano in quelle cofe, cho appartengono all'ufizio de' Regi Percettori; anzi preflino loro

explere partes recte queant, opeam quam poffunt maximam praeflent. Si eos peccare in officio
animadverterint, referant ad R.Cameram Summariae, quae referat
ad Regem. Si praeter eam cauffam deliquerint, Audientiae in
rem inquirant, confectifque probationibus, quae temporis spatio
evanescerent, ad Regem trassimitant. Si tam graviter deliquerint,
un naturali, vel civili morte, aut
trireme, vel relegatione jure possint damnari, cos in carcerem de
trudi jubeant, & referant, & referant

(a) Ex cit. Pr. 10. S. 42.

6. III. Si quis arma interdicta ignivoma, aut ferrea fine venia fabricaverit, refecerit, emerit, vendiderit, domi habuerit, gestaverit, extrinsecus intulerit in Regnum, cum iis deliquerit, horumve aliquid fieri mandaverit, opemve alii dederit in omnibus casibus suprascriptis:(a) si ignivoma arma gerens cum aliis armis ad occidendum aptis, ut ut non interdictis, meditate deliquerit: (b) si fecerit contra Leges de ludis interdictis:(c) fi fit foenerator: (d) fi monetam fabricaverit, adulteraverit, minueritve, fi falfam, minutamve in Regnum intulerit, detinuerit, expenderit: si aurum argentumve factum, infectumve, monetamve auream argenteamve e Regno exporogni ajuro, perche restamente pof-Sano le loro parti adempiere . Se proveranno, che i medesimi manchino nell'ufizio, ne facciano relazione alla R. C. della Sommaria, e da costei relazion se ne faccia a Sua Maestà. Se faranno altre mancanze, le Udienze ne prendano l'informazione, ed acquistate le pruove, le quali colla lungbezza del tempo potrebbero perire , le mandino a Sua Maestà. Ma quando inservenisse, che santo grave fosse il delisso, ch' ei meritassero di effer puniti di morte naturale, o civile, o di galea, o di relegazione , li facciano incarcerare , e successivamente il riferiscano ...

6. III. Le Regie Udienze per delegazione fatta loro dal Re procedano contro chiunque senza licenza fabbricasse, rifacesse, comperaffe, risenesse in casa, portasse addosto, od introducesse nel Regno arme vietate da fuoco, o bianche; e contro qual delinquisse colle deste armi, o commetteffe, che si facesse alcuna di coteste cose, o prestalle altrui ajuto in tutti i cast di fopra feristi; contro qual, portando addosso arme da fuoco, con altre armi atte ad uccidere, comeche non vietate, commertesse pensatamente alcun delisto; contro i trafgreffori della legge de' giuochi vietari; contro gli usurieri; e contro chi coniasse, adulterasse, o tofasse la moneta, e così coniata, o tofata l'intto

poriaverit : fi aureae argenteaeve monetae resegmina emerit: (e) si publica instrumenta, aliasve publicas scripturas fallaverit, vel etiam privatas, dum tamen his publica bancorum fides laedatur, iifve omnibus sciens sit usus secundum ea . quae sub titulo De falfis distinctius proponentur: (f) si quando inciderit ius dicere de eo facinoroforum hominum genere, qui patrio fermone dicuntur banditi, uti iis Legibus expressum est; & generaliter fi quis casus contigerit, quo jus dici permittitur ad modum belli: in caussis istis Regiae Audientiae mandata a Rege jurisdictione jus dicant .

(a) Ex Pr. 37. & 39. de arm.

(b) Ex Pr. diei 15. Nov. an. 1755. 5. 8. (c) Ex Pr. diei 14. Sept. an. 1752.

(d) Fx Pr. 44. de mones.

(e) Ex Pr. 13. de falf, , & Pr. diei 10.

(f) Ex Pr. 30. de exul.

(a) §. IV. Si quando autem per Regem licuerit Praesidibus , Audientiilve jus dicere non servato solemni juris ordine (quod dicitur procedere ad modum beilf) id certis tantum casibus liceat; quales sunt, si quis in via publica, agroque furatus dicatur: si domum, tuguriumve in locis habitatis, vel non, silvam, nemus, stara, scefasive struges in areis, (b) agrove ipso jacentes, aut repositas in apothecis meditate incenderit: si quem de loco ad remotum locum abduserit aliquid extorturus, etiams!

troducesse nel Regno, o la ritenefse, o la spendesse; contro chi estraelle del Regno oro od argento lavorato . o non lavorato . o moneta di oro, o di argento; contro chi comperasse i ritoglj di moneta di oro, o di argenio; contro a falfatori de pubblici strumenti, o di altre pubbliche, o private scritture, purche per queste si leda la pubblica fede de Banchi, e contro a chi scientemente usasse di quelle, secondoche più distinsamente sarà propollo nel titolo de falsis; proceda altres) per delegazione quando avvenga, che abbia dagiudicare di quella malvagia razza di malfattori, che nel nostro volgare chiamiamo banditi; e generalmente in ogni altro cafo, per cui è permef. so di procedere ad modum belli .

§. IV. Che se alcuna volta sarà ordinato a' Presidi , ed alle Regie Udienze di procedere senza servare le folennità, el'ordine de' giudizj, ciò che volgarmente dicesi procedere ad modum belli, ciò baffi ad intendere di alcuni determinati casi, e sono esti i seguenti: quando si tratti di furto commello nella via pubblica; od in campagna: quando si tratti d'incendj appensati di case, o di suguri posti ne luogbi abitati, o fuori, o di selve, di boschi, di seminati, di biade segate esistenti nelle aje, od in campagna, o riposte

mihil extorferit: fi cujufvis conditionis mulierem vi rapuerit in agro: si more piratico deliquerit in mari: si qui numero saltem quatuor arma nostris Legibus interdicta per agros gerentes five in publica, five extra publicam viam deliquerint, quamvis nec cum ipsis armis deprehendantur, nec antea alterius delicti delati suspectique fint: quibus omnibus casibus eodem modo cum complicibus agi placet: (c) & generaliter fi quis reus fuerit Leguin nostrarum de iis qui lingua vernacula dicuntur banditi, ut est iis Legibus comprehenfum . (d) Praeter istos casus nihil extra ordinem fieri permittitur . Si quid sit autem exemplo grave, quod Praesides, & Audientiae itidem extra ordinem vindicari oportere arbitrentur, referant ad Regem. (e) Jam Praeses, cui ea potestas est data, si sit in loco Tribunalis, ex hujus sententia, auditoque Fisci patrono: si extra eum locum, Auditore uno adfidente jus dicat. Praeside autem vita, aut munere defuncto, Tribunal de ea re referat ad Regem, ut eandem ei potestatem, si ita placuerit, concedere possit. Quoad vero a Rege rescribatur, Tribunal, si duo saltem Auditores adfint, jus dicat in eundem modum, sed sententiam dicere jus ne sit, nec ad quaestiones, aliave acta, nisi ad instru-Gionem processus, venire. (f) Ouod

poste ne magazzini: quando si tratti di trasportamento di persona da un luogo ad un altro remoto per rubarlo. comeche non siegua il furto: quando siesi commesso in campagna ratto alcuno violento di donne di qualunque condizione : quando siesi commessa in mare pirateria : quando fie si commesso delitto alcuno in campagna dalla compagnia di più persone almeno al numero di quattro, che sieno arma: te di arme proibite, tanto s'ei delinguano nella via pubblica, quanto nella privata; ne ofti, fe fiene. state, o no ritrovate colle dette armi , ne se sieno state altra volta di altro delitto inquisite, o sospette: ne' quali casi tutti alla medesima maniera si procederà co' complici; e generalmente nella medesima guifa fi procederà contro coloro, che noi nella nostra favella chiamiamo banditi, fecondoche fla nelle nostre Leggi registrato . Fuori di cotesti casi non procedasi per niente stra. ordinariamente : Ma ove intervenga cafo alcuno così grave, che è Presidi, e le Regie Udienze estimeranno, che per pubblico esempio. debba farfene straordinaria vendetta, ne facciano relazione a S. Maeftd. Ma il Preside, cui fard stato dato simil potere, se egli è nel lungo, ove fiede il suo Tribunale, giudichi col voto di quello, ed inte-To l'Avvocato fiscale, se sard fuo. ri , giudichi coll' affiftenza di un Udisore . Che fe il Preside avera

si Praesidi, Audientiaeve ea potestas ad certum tempus fit data , temporis lapfus non facit, ne jam ante coepta negotia perficiantur usque ad exequutionem decreti. (g) Quod vero Pracles, Audientia, Auditorumve aliquis ad modum belli, aut ex Regia delegatione jus dicit, id etiam fibi datum non debet patare, ut possit non repecere testes semel interrogatos adversus reum, si hic eos habere nolit pro repetitis. Reo autem legitime, ac plene confesso repeti testes nihil est opus, una testium, qui de criminis corpore deponant, repesitione excepta: solumque dari necesse est terminum adversus confessionem .

(a) Ex cit. Pr. 10. S. 48. (b) En Reg. lit. diei 5. Aug. en. 1755. (c) En Pr. 30. de enul. (d) En cit. Pr. 10. §. 49.

(e) Er cit. Pr. 10. 5. 53. 6 54,

(f) Ex cit. §. 54. (g) Ex cit. Pr. 10, §. 51.

(a) §. V. Homicidiorum frequentia juffum est, ne Regiae Audientiae id genus caussas sibi a Baronibus renunciatas ad horum Curias remittant, Baronum, vafallorumque privilegiis obrogatis hoc cafu. (a) En

terminato suo ufizio, o Sard di questa vita passato, il Tribunale il fignifichi a S. M., perchè poffa ottenerne, se a colei così piacerà, quel medesimo potere. Per fino che però non perverrà il Regio rescritto, seguiti egli a procedere nella medesima forma, ma non pronunci Sentenza alcuna, ne vença a torpura, ne ad altri atti irretrattabili. Che fe poi farà flata data quella potestà al Preside, od alla Rei gia Udienza fino ad un determinato tempo; l'effer quello trapaffato non fard st , che l' incominciata causa non si conduca a fine, eziandio coll' esecuzion del decreso. Ma il procedere del Preside, o della Regia Udienza, o di alcun Uditore ad modum belli, o per delegazione del Re non porterà seco, che non abbiane a ripeters i testimonj, flati già contro del reo esaminati, ove costui non gli abbia per reperiti. Qualora poi avvenga, che 'l reo sia pienamente, e legittimamense confesso, non fia d'uopo, che si ripetano i testimonj, e solamente si ripereranno quei, che depongono ful corpo del delitto, e si darà al reo il termine contro alla fua confellione.

6. V. Per la frequenza degli omicidj è ordinato, che le Regie Udienze non possano rimandare alle Corti Baronali quelle cause, che averanno loro rinunciate i Baroni di quelle; ed a questo fine sono Res (2) Ex Reg. lit. diei 25. Aug. n. 1753.

(e) §. VI. Si quis eorum, quibus variandi fori jus eft, in cauffa criminali, quae in Provinciali Audientia agitur, forum elegerit M. Curiz V., ei practituat Audientia cerrum diem, intra quem procuret acla transimiti. Si is dies inutiliter abierit, Audientia, quafi non variato foro, porro pergat in ea cauffa jus diere.

(a) Ex eit. Pr. 10. 9. 20.

#### L. II.

In Regiis Audientiis provincialibus nis duo saltem Auditores reum dari decreverint in quaestionem, subscripterintque decreto, nistil actum intelligatur. (a) Quod si de ea re, aliave aeque gravi sic discrepaverit inter Auditores, ut nistil decernatur, Praessifel ilberum esse non licet unius Auditorum sententiam sequi-; ed de re tota statim referatur ad Regem; excepto si Prasses jus habeat suffragii. Ee Pr. 16. 40 45 jud. 523.

En Pr. 10. de off. jud. §. 22. (a) En Pr. 5. de off. Just.

(a) §. I. Si quo Audientiae decreto fisci patronus gravari fiscum putet, recurrere debet ad M. Curiam V.: si Audientia ex delegatione jus dicet, R. Cameram S. Clarae appellabit. Interim nihil instati abrogati tutti i privilezi de Baroni, e de Vassalli a ciò concernenti.

SVI. Sc alcuno di coloro, cui competerà il privilegio della vatiazione del foro, per alcuna caufa criminale, la quale penda nella Udienza provinciate, eleggerà in fuso foro la G. Corre della Vicaria, l'Udienza gli prefigga un dato spazio di rempo a proccurare la trafinessimo degli arti. Che se il proferitto tempo rapassera, ne gli arti si faranno trofmessi, l'Udienza seguiti a procedere, come se non siesi mai la vatiazion tatta.

#### LEGGE 11.

Nelle Regie Udienze provinciali i decresi di torura fi facciano ali meno da due Udisiori, e fieno da medefimi foscristi, altrimenti fic-no nulli, ed invalidi. Che fe nella detta tortura, o in altra faccenda di fimile importanza vi accadera tanta discordanza negli Uditori, che eglino non convengamo nel decreto, mon può il Preside appigliarsi al parere di uno di quelli, salvo se egli non abbia il just del suffragio, ma se ne dee subito sar relazione a sua Maessa.

§ 1. Se l'Avvocato fiscale giudichi didoversi richiamare di alcun decreto della Udienza, come di quello, che gli gravi, ne dee ricorrere alla G. C. della Vicaria: ma se quella procederà per delegazione, 1,+2 D.E.R. A.O.D. F. novetur. Sed fi aequum Audientiae videatur, reum fidejofforibus committi, id eam facere non prohibetur.

(a) Ex cit. Pr. 10. 9. 40.

(a) §.II. Regiae Audientiae de decretis definitivis, quae in criminalibus caussis proferuntur, singulis hebdomadis referant ad Regem.

(a) Ex Reg. lie. diei 24. Octobr. an. 1750.

(a) S.III. Provisiones Audientiae nisi subscriptas ab omnibus Auditoribus, qui adfunt, fiscique patrono, ubi hujus subscriptione est opus, nec qui Tribunali a fecretis eft, expediat, aut partibus tradat, nec Regii figilli cuftos fignet. Fisci patronus in civilibus caussis Auditorum instar suffragium ferat. Quod fi quid Fisci patronus scripto inster , Audientia autem contra decernat, instantia servetur: si vero instet voce, qui a secretis est, fiscalem instantiam scripto consignet, ut quovis tempore ejus notitia supersit .

(a) Er cir. Pr. 10. S. 4.

## L. III.

Praeses causas partiatur. Si quid in civili, aut criminali caussa instantibus sisco, partibusve sit committendum, id expediri per Praesi dem solum vetatur: nec Auditoribus, Patronove Fisci datur literas, quibus illud committiur, l'appello si produrrà alla Real Camera di S. Chiara. In questo mezzo però nulla s'innovi. Nondimeno, se parrà all'Udienza convenevole di doversi il reo conseguare, non l'è victato di farlo.

S. II. Le Regie Udienze ciascuna sestimana sacciano al Re lor relazioni de' decreti disfinitivi, cho averanno pronunciati nelle cause cri-

minali .

§. III. Il Segretario non ifpedifea, nè confegni alle parti, nè il custode del Regio fuggelo fuggelo frovvisione niuna dell'Udienza, se non
farà quella foscritra da tutti gli Uditori, che faramo presenti, e dal Fifeale, ove si a d'uopo della di costui
foscrizione. Nelle cause civili il Fifeale dia il voto come ogni altro Uditore. Se il Fiscale faccia sua islanza in
isperitto, e l'Udienza giudichi contro
a quella, l'islanza si conservi: se
l'islanza sa voce, il Segretario la scriva, affinchè in ogni tempo se mabbia di quella memoria.

#### LEGGE 111.

Il Preside distribuisca le causse. Le commessioni però nelle cause civili, e criminali ad istanza del Fisco, o delle parti non si provvegganoo spedifemo dal Preside solo, no gli Udivoi, ed il Fiscale le soscrivano senza il nome del commessioni. Il perchò il Preside. non alścipto commisfarii nomine, subścibere. Igitur Praeses, Fifeive Patronus, vel caussae commisfarius de negotio expediendo, ac de prísona commissarii -destinandi referat ad Tribunal: quodque fuerit plerisque visum, audito Fisci patrono, si quid intererit Fisci. pi. 10. 5; 2.

(a) 6. I. Caveant autem R. Audientiae, ne commissarios aere Fisci alias mittant, quam si gravis & necessaria caussa sic postulare videatur, & partes non fint solvendo: ac sub exitum cujusque anni de commissariis Regio sumtu missis, deque caussis, cur ita placuerit, clara distinctaque serie referant ad Regem . Porro quod non est aequuin, partes non neceffariis expensis gravari, videant, ne instantibus etiam partibus commissarios mittant, si mitti non oportuerit (b). Ita expensarum compendio quoad fieri posser providendo, fancitum est, sicubi in provincia extra locum, quo Tribunal est, testes a partibus laudatos interrogari fit opus, fatis effe folum actorum magistrum, actuariumve caussae mitti, non alium adjungi; nifi qua magna de caussa Regiae Audientiae fecus videatur: quo casu actorum magistro, actuariove non alium adjungi per Regiam Audientiam liceat, quam Doctorem (c), huncside, o'l Fiscale, o'l Commessario della caussa proponya nel Tribunale il caso, e la persona del conmessario, che si averà a dessinare:
e quello, che sand concluso per la
maggior paree, inteso il Fisco, quando ci averà inversse, dovrà puntualmente eseguirsi.

6. 1. Le Regie Udienze però si guardino di spedire commessarj a spese del Fisco, se non in casi ardui, e necessarj, e quando le parti non potranno pagarli: ed in fine dell'anno mandino a Sua Maesta nota chiara, e distinta di quelli, che averanno spediti, e ne additino le cagioni, che le averan mosse a spedirgli . Oleracciò , non essendo giusto, che senza necessità i litiganti sieno di spese gravati, proveggano, che quelli non sieno mandati ad istanza delle steffe parti, quando non fia bisogno di doversi spedire. E però , provvedendos per quanto fia possibile al risparmio delle spefe, è disposto, che ous avvenga, che nella provincia, e fuori della Città, ove risiede il Tribunale, sieno da esaminare testimonj stati prodotti dalle parti, bafti, che fi mandi il folo Mastrodatti, o l'Attuario della caufa, senza che se gli dia altro compagno; purchè altrimente per alcuna grave cagione non paja all' Udienza; nel qual cafo non è permesso di aggiungersi al Ma-

144 que non majores sportulas ferre in dies fingul.s, quam alies ordinarios exequutores non Doctores ferre jus est. Si qua vero urgeat necessitas, Auditor eat, deque eo ad Regem referatur.

(a) Ex cit. Pra. 10. \$. 37. (b) Ex Pr. 4. de off. Juft. \$. 6. (c) Ex eit. Pr. 10. \$. 64.

## L. IV.

Quum Regiae Audientiae reos criminum mittunt ad M. Curiam. acta criminalia authentica transmittant, non corum exempla, quae retineant penes se. (a) In eos autem ad M. Curiam mirtendos Camerae in provinciis magifiri tantum pecuniae tradant , quantum reorum, apparitorumque armatorum necessitas deposcit : ne hospitii, aliusve impendii caussa detrimentum capiant universitates .

(b) S. I. In Regiis Audientiis etiam rei, qui non feripti dicuntur, in peculiarem codicem, uti fit in M. Curia V., referantur.

(c) . II. Caveant Praesides . Auditoresve provinciales, ne quem eorum , qui cujuscumque delicti cauffa carceribus detinentur, officialibus militaribus novos milites in supplementum scribentibus tradant, non data a Rege ejus rei venia in scriptis: proinde de genere delicti ante referant ad Regem .

En Reg. lit. diei 1. Jun. an. 1743. (a) En eit. Pr. 10. S. 27. (b) En eit. Pr. 10. S. 34. (c) En Reg. lit. diei 16, 08, an. 1750.

(a) S.

Mastrodatti, ovvero all' Attuario altri, che un Dottore, ed a costui non fi diano diete, e sportule maggiori di quelle , che fono stabilite per gli altri ordinarj efecutori. Ma. effendovi urgenza mandisi un Uditore, e fe ne faccia relazione al Re.

#### LEGGE IV.

Quando le Regie Udienze mandano le catene de carcerati alla G. C. della Vicaria, insieme con quelle mandino ancora gli atti originali, e ritengano appresso di loro le copie. Ma quando si mandano le dette catene i Maestri di Camera delle Provincie tanto denaro somministrino, quanto fia di bisogno a carcerati, ed a birri, che gli accompagnano, acciocche in questo modo non si rechi niun gravezza alle Università per cagion di alloggio, o di altra spesa.

. I. Nelle Regie Udienze i rei etiam non ifcritti sieno registrati in un particolar libro, come si costuma nella G. C. della Vicaria.

S. 11. I Presidi , e gli Uditori provinciali senza l'ordine del Re in iscritto non consegnino agli Ufiziali militari, che vanno attorno per lo Regno reclusando, niun di coloro, che si trovi incarcerato per qualunque delisso; ma debbono prima della qualità del delitto informarne Sua Macftà.

6. 111.

(a) § III. Si quem Regium juridicum, judicemve mori contingat, Praeses, aut hoc absente, provincialis Audientia continuo referat ad Regem.

(d) En cir. Pr. 10. S. 15.

## L. V.

Si qua justa caussa Praesidem Tribunali adesse vetet, nihilominus Auditores diebus juridicis, horisque solitis conveniant in Tribunal, caussasque expediant, audito sici Patrono.

(a) §. I. Super fupplicibus libellis, qui in aula recitantur, Auditor munere antiquior primus decernat. Si inter Auditores diferepaverir, quod plerifue fuerit vifum, ut in collegiis Judicum fieri jus mofque est, id erit de cernendum, exequendumque.

Ex Pr. 7. S. 1. de off. Juft. .
(a) Ex Pr. 10. S. 23. de off. Jud.

(b) & II. Generaliter si in ferendis suffragiis inter Auditores discrepaverit, Auditor munere junior discrepantium sententias referat in peculiarem librum, quem secreto adservet.

(b) Ex cit. Pr. 10. §. 45.

(c) § III. Quo tempore in aula feruntur fuffragia, fisci Procurator absit, uti in M. Curia V. jus est.

L VI.

(c) Es cis. Pr. 10. 5. 16.

§ III. Quando avvenga, che alcun Regio Giudice, od Udiore trapassi di questa all altra viva, il Preside, o nella di costui assenza s'Udienza provinciale di presente il riserisca a sua Massta.

## LEGGE V.

Se per alcuna giusta cagione il Preside non può intervenire al Tribunale, ciò non ostante ne' di giuridici, e nelle ore solite si tenga quello coll'intervenno degli Uditori, e spediscansi le cause inteso il Fiscale.

si Fifcate.

I. Sopra i memoriali, che
fi leggono nelle Regie Udienze,
provvuegga, e decreti primo di
ogni altro l' Udinore più antico.
Se gli altri Uditori difereprenno, fi provvuegga, e fi efegua
quello, che conchiuderà la maggior
parte, in quella guifa appunto, che
coflumafi in tutti gli altri collegi
de' giudici.

S. II. Generalmente quando gli Uditori nel fentenziare faranno difecordi, l'ultimo Uditore noti in un particolar libro il parere di ci ascuno, e tenga il detto libro segreto.

§.111. Al tempo, che nella Ruota si prendono i voti, il Proccurator Fiscale non istia presense, come appunto si pratica nella G. C. della Vicaria.

T. LEG-

## L. VI.

Quod Praeses debet pro sua jurisdictione negotia intra provinciam expedienda Auditoribus committere, caveant Judices M. Curiae V., ne cui Auditorum quidquam committant.

Ex Reg. lit. diei 10. Aug. an. 1746.

(a) §. I. Nihil edicat Praeses nisi ex sententia Tribunalis, hujusque nomine. De re tantum bellica, quantum sui muneris ratio patitur, suo nomine, ex confilio tamen unius Auditoris, edicat.

(a) Ex cir. Pr. 10. S. 32.

(b) §. II. Praeses reum, postquam hujus nomen feribi decretum est, dimitti jubere, nisi ex sententia Tribunalis, non potest. (b) Ex cir. Pr. 10. §. 34.

### L. VII.

Si quo loco Tribunal est, ejus loci administratores eligi Praeside, vel uno Auditorum interveniente receptum est, ita jus esto. Sed is tamen, qui intervenit, ejus tantum diei, quo sit electio, sportulas accipiat, non aliud sub quovis praetextu.

En cit. Pr. 10. S. 10.

#### L. VIII.

Praesidi , Auditoribus , siclve Patrono , quo loco Tribunal est, LEGGE VI.

Poichè il Preside dec commettere a suoi Udisori è diversi negozi del Tribunate, che si hanno a fornire per la Provincia, si altengano i Giudici della G. C. della Vicaria di commettere anco loro altre s'accende.

§ 1. Il Preside non pubblichi bando alcuno a solo suo nome, ma con consulta, ed in nome di tutta l'Udierza. Nelle cose perà della guerra, quanto appartiene al suo carico, può pubblicati sotto il nome suo solo, e col consiglio di uno degli Udiori.

S. II. Il Preside senza il parere dell'Udienza non può scarcerare niun prigione, dopochè si è deciso di doversi il colui nome scrisere.

#### LEGGE VII.

Se nel luogo, oue rifiede I U.
nioni degli Amminificatori del Celezioni degli Amminificatori del Comune fi facciano coll intervento del
Prefide, o di un Uditore, fia quello fervato. Ma colui, che interviene, non fi faccia pagare più che
una dieta fola di quel di, in
cui fafii l'elezione, nè altro pigli
feno qualifivoglia colore.

#### LEGGE VIII.

Il Preside, gli Uditori, e l'Avvocato Fiscale senna l'espresso ordiex eo loco abire alio per provinciam injuffu Regis ne liceat, quamvis cujuslibet Magistratuum etiam majorum mandatu fit abeundum . Quod fi provincialis Audientia censeat, rem pati moram fine periculo non posse, ejus tantum rei cauffa impune fit abire : continuo tamen ea , cur ita censuerit, referat ad Regem. Secus faciens se officio per fex menfes jure ipfo privatum sciat : neque ullum sibi operae fuae emolumentum speret five fisco, five litigatore instante abierit: ac si quid ei litigator sua sponte dedit, id reddat .

En cit. Prag. 10. 5. 1.

(a) §. I. Negotiorum expediendorum gratia duo femper Auditores Curiae adfint . Quod fi duobus uno tempore abeundi venia a Rege fit data, abeat unus, postque hujus reditum alter abeat . Uter debeat prior abire, id pro variis rerum circumstantiis aestimet Praeses. (b) Ne vero Auditoribus diu absentibus, caussis reorum longior mora fiat, jubetur, fi cui eorum alio abscedendi venia detur, hanc ei datam intelligi non ultra menfem : fi menfis abierit, nullo eum falario frui : dedine del Re non possano partire del luogo, ove risiede l' Udienza, ne recars ad altro luogo della provincia, exiandio che convenisse loro eseguire ordine , o commessione di qualunque Magistrato comechè Supremo, Ma, se l' Udienza Provinciale giudichi, che alcun negozio non possa ammettere indugio fenza pericolo, per questa fola cagione sia lecita la partenza, a condizione non però, ch' ella all' istante riferisca a S. Maestà la cagione, perchè abbia così opinato. Quegli, che contravverrà, iplo jure incorra nella pena della fospensione dell'Ufizio per sei mesi; e di più perda le diete , che averà vacate così ad istanza del Fisco, come delle parti; e restizuisca quello, che per avventura di fua spontanea volontà gli avera dato il litigante.

S. I. A pronta Spedizion de' negozj vi sieno sempre nell' Udienza due Uditori. Che se ad un medefimo sempo fara stata data da S. Maesta a due la licenza di partire , parta prima l'uno , e dopo il risorno di quello parta l'altro. Qual debba poi partire il primo, il decida il Preside secondo la qualità, e l'urgenza de' negozj. Ma affincbe le cause de res per l'af-Senza degli Uditori non sieno lun. go tempo differite, è disposto, chè ove ad alcuno siesi data la licenza di partire, quella non debbasi in-

D E R. AUD.demum si non intra mensem alterum redierit, officio multandum.

(a) Ex cir. Pr. 10. 6. 2. (b) Ex Reg. lit. dici 1. Jul. an. 1752. .

(c) S. II. Si quis Auditor , fiscive Patronus de Tribunali per provinciam proficifcatur, illi tantum negotio vacet, cujus cauffa profectus est : aliis abstineat . Si quid tamen grave contigerit eo loco, ubi is est, quod ferre moram non possit, praesentanco remedio occurrat malo; remque continuo referat ad Tribunal, ut quae dein futurae fint ejus partes, intelligat . Quod fi cafus, licet gravis, moram patiatur, referat tantum , quidque statuerit de ea re Tribunal, expecter.

(c) Ex cis. Pr. 10. S. 28,

(d) . III. Ne Patroni fisci abfentia caussis criminalibus faciat moram, Praeses de Tribunali per provinciam profecturus eum fibi comitem ne adfcifcat.

(d) En eit. Pr. 10. S. 21. (e) 6. IV. Quod Praesidibus , Auditoribus , fiscive Patronis de loco Tribunalis alio per provincias in rem fisci abeuntibus pendi jus est in fingulos dies, id pendant Camerae Magistri : fed numerus tamen dierum ante per ipfas Audientias statuatur. Praesides, ac sisci Patroni impensarum

PROVINCIAL. sendere di olsre paffare un mese : il qual trapaffato, e non ritornando nella residenza, sia privo del salario; e trapassando dipoi un altro mese, ne ritornando, fia nell' ufizio punito .

6. 11. Quando alcun Uditore, o'l Fiscale, partendo della residenza, va in accesso in alcun luogo della Provincia, assenda unicamente al negozio, per cui è flato spedito , e si astenga di checcheffia altro . Ma quando in quel luogo, ove dimorerà avverrà cofa, che non patifca indugio , accorra con presentaneo rimedio al male, e subito relazion ne faccia al Tribunale, dal quale averà d'aspettar l'ordine di quel , che averd a fare . Perd , fe il negozio, ancorchè grave, patifse dilazione, ne dia soltanto avvifo al Tribunale, e ne attenda la risoluzione.

6. 111. Affinche l'affenza dell' Avvocato Fiscale non apporti ritardo alle caufe criminali, il Preside, dovendo pareire per la Provincia, no'l meni feco attorno.

6. IV. Quando avviene, che i Presidi , Uditori , o Fiscali vanno assorno per la Provincia in servigio del Fisco, i Maestri di Camera pagbino loro quello, che è statuito, di pagarfi loro ciafcun giorno; ma il numero delle diete si tassi avansi dal Tribunale . Il Preside poi, e'l Fiscale ogni sei mesi mandiin eam rem factarum elenchum quolibet femestri ad Regem transmittant.

(e) Ex eit. Pr. 10. §. 41.

(f) § V. Praefes , Auditor , ficire Partonus de Tribunali per provinciam proficifens negotia five fui Tribunalis propria , five da aliis Tribunalisus fibi commiffa expediturus , iis tantum , qui R. Audientiae ab actis funt, non aliis, utatur

(f) Ex cit. Pr. 10. 5. 35.

(g) §. VI. Si Praefidi, Auditori, Patronove fifci de loco Tribunalis alio abeunti adeffe debeat apparitorum armatorum Curiae ductor, hic tor apparitores de comitatu fuo relinquat Curiae miniftraturos, quor Curiae necessitas videbitur postulare.

(g) Es cit. Pr. 10. §. 21. L. IX.

Quod Auditores, Patronive fici in caussis civilibus, criminalibusve, quae in Regiis Audientiis agitantur, testes interrogaverint, quibus locis Tribunal est, sive in aula, sive domi: quod de civili aut criminali negotio reulerint ad Regem: quod demum aliquem guidatico, vel indulus gandere decreverint, nihil est, cur iis nominibus quidquam percipiant emolumenti.

Ex cis. Pr. 10. S. 25. 0 26.

no a S. Maestà la nota delle quansità, che per coreste cause sono state spese.

S. V. Il Preside, gli Udisori, e'l Fiscale, quando partono per andare attorno per la Provincia ad ispedire i negozi del proprio Tribunale, o di altri, non usino di altri Attuari, o Scrivani, se non di quelli della Regia Udienza.

§. VI. Se converrà, che'l Prefide, od alcun Udivore, o'l Fifeale, dovendo andare ad alcun luogo, menino feco il Capiran di ampagna, cofiui lafici all'Udienza numero de birri di fua compagnia tanto, quanto porrà bafarte per ogni occorrenza.

#### LEGGE IX.

ordio Udisori, ed i Fifcali, dovondo claminar teflimony nelle caufe civili, o criminali, che pendono nelle R. Udienze, fe i teflimoni sieno nel luogo, ove sicde il
Tribunale, santo se se se sicde il
Tribunale, santo se se se sica cai, nulla chieggamo, o vicuotamo.
Il medesmo osservino quando nelle
deste causse faramo elazione alcuna
a S. Maesta, e quando faramo decresi, ordinanti, che gaudeat guidatico, vel indultu.

## LEGGE X.

Regias literas ad Praefidem . Regiamve Audientiam datas abfente Praeside Auditor munere antiquior in aula aperiat : tum quantocius exequatur. Si literae ad folum Praesidem spectare videantur, num fint ad eum continuo mittendae, an re Praesidi significata ad ejus reditum retinendae, Tribunal pro ipsius rei qualitate arbitretur.

L. X.

Ex cit. Pr. 10. c. 29.

#### L. XI.

In Regiis Audientiis aestivae feriae aboleantur, ac per tempus f eriarum autumnalium binis diebus in fingulas hebdomadas pro Tribunali jus dicatur.

En Reg. lit. diei 18. Septem. an. 1753.

#### L. XII.

Armatis apparitoribus Audientiarum tricena, aut faltem vicena quina stipendia meritis honesta missio detur, si vicena quina stipendia confecerint, tertiam falarii partem, fi tricena, dimidiam laturis, dum tamen eos officio non defuisse, quin bene operam navaffe, constiterit.

En Reg. lit, diei 30. Od. an. 1751.

I Regali Difpacci, che vengona diretti al Preside, o alla Regia Udienza, effendo affente il Preside, si aprano dal Tribunale per l'Uditore più antico, ed appresso colla maggior celerità possibile si eseguano. Se le cose in quelli contenure foffero tali , che spettaffero al Preside folo, se gli mandino subito, o fe ne dia a lui l'avviso, o si riserbino al suo ritorno conforme parrà al Tribunale, che richiegga la materia.

#### LEGGE XI.

Si aboliscano nelle Regie Udien. ze le ferie estive, ed al tempe delle ferie dell' Autunno si tenga Tribunale due volte la settimana.

#### LEGGE XII.

A birri delle Regie Udienze che ban fervito trenta, od almeno venticinque anni , si conceda un onorevol congedo . Se aran servito trenta anni , si dia loro la metà del foldo, se aran servito venticinque, abbiano la terza parte di quello, purche dimostrino non solo di non aver mancato all'ufizio, ma ancora di effersi in quello con diligenza portati .

#### L. XIII.

#### LEGGE XIII.

Demum, ne qua per Regiarum Audientiarum judices in innocentes injuria, in facinorofos gratia fiat, eam de omnium cauffarum flatu quovis anno ad Regem referre placet.

Ex cir. prag. 10. & ex pr. an. 1738.

De Tribunali Foggienfi.

### LEX L

IN Tribunali Foggiensi, quod vulgo dicitur Tribunal Regiae Adobanae menae pecudum Apuliae, unus titulo Gubernatoris, itemque alter titulo Auditoris pro suo quisque munere jus dicant: sitque in eo ssici Patronus.

Ora ber nuova determinazione del Re fono due gli Uditori.

(a) §. I. In eos, qui pecudes ad pastum duxerint, ducive fecerint in agrum fisci: quive ab eodem fisco partem aliquam illius agri conduxerint, & in omnes alios Regiae illi Adobanae subje-Stos, cujuscumque conditionis dignitatifve fint, ejus duntaxat Tribunalis volumus effe jurifdi-Clionem in caussis criminalibus, civilibus, mixtifve, non folum fi rei fint , fed etiam fi fint a-Stores, & licet adversarii eorum quovis privilegio muniti fint; nisi lis sit inter subjectos Tribunali R. Adobanae , & NeapolitaFinalmente perchè agl' innocenti non si faccia torto, e cò malfattori non si usi favore, le Regie Udienze ciascun anno mandino a S. Maestà la lista di tutte le cause, e l'informino dello stato di quelle.

Del Tribunale di Foggia

TITOLO II.

### LEGGE I.

Tel Tribunale di Foggia, il chiamiamo la Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia, vi abbia un Governadore, e di un Uditore, e ciafcuno amministri giufizzia ne particolari spoi caritor; e vi su abria un constanto sono sono caritori, e vi su altresi un Avoccoso ssicato e sono constanto del constanto

§. I. Coloro, che menano ne pascoli del Fisco, o proccurano, che altri vi meni bestiame a pescolare; coloro che ban tolto in afficto parte alcuna di quei pascoli, e nel nostro idioma son detti affittatori di terre falde ; e tutti gli altri , che comechessia son soggetti alla Regia Dogana, e fieno effe di qualunque dignità, e condizione, in tutte le diloro cause civili, criminali, e miste, e tanto se sieno rei , quanto fe sieno attori , e non ostante qualunque privilegio de' loro avverfarj, non foggiacciano alla giurisdizione di altro Tribunale, fuornos, quo casu, sive conveniantur Neapolitani, sive agant, R. Camera Summariae cognoscat. Aliae Regni Curiae quum Baronales, tum Regiae, qualescumque fint, sifts caussis abstineat: ac fi quando coeperint cognoscere de iis, quo primum hortatorias, vel inhibitorias Tribunalis Regiae Adobanae, aut Regiae Camerae literas acceperint, statim acta judicialia gratis transimitatis transimitatis transimitatis transimitatis transimitatis.

(a) Ex Privil. Alphonfi I., on Pr. 79. S. 38. de off. Proc. Caef. Or on proni .

6. II. Aliae vero Gubernatoris. aliae Auditoris partes funto. Gubernator Regium patrimonium folus curet, & in caussis ad Regium patrimonium spectantibus, solus jus dicat : de caussis vero civilibus , criminalibulve officialium, corumque, qui Regiae Adobanae subjecti sunt , Auditoris jurisdictio esto. Si Auditor absit, aliave justa caussa impediatur, ejus jurisdictionem exerceat in civilibus caussis fisci Patronus, in criminalibus Gubernator . Jam Gubernator, & Auditor, quae muneris sui sunt, expediant audito fisci Patrono, praeterquam si Auditor de civilibus caussis coenoscat.

§. III. Auditor in judiciis ordinariis definitivas sententias, ac

de.

fuorche di quello di Foggia: tranne solamente se la lite sia tra' suddisi della Regia Dogana, e Napoletani: perocche in questo caso, tanto fe costoro sieno attori, quanso se sieno rei , giudicheralli la Regia Camera della Sommaria . Tutte le altre Corti Regie, o Baronali . e sieno esfe qualunque, sa rimangano di procedere in coteste cause; e quando peravventura averanno cominciato a procedere, come faranno fatte loro le ortatorie, o le inibitorie dalla Regia Dogana , o dalla Regia Camera , all istante rimettano a quelle gli at ti gratis .

. II. Altre sieno le parti del Governadore, altre quelle dell' Uditore. Il Governadore solo abbia cura del Regal patrimonio, e solo giudichi delle cause a quello appartenenti . Delle caufe poi criminali, civili, e miste degli Ufiziali , e di coloro , che fono foggesti alla R. Dogana, giudichi l' Uditore. Quando intervenga , che l' Uditore sia affente, o per altra giusta cagione sia impedito, sostenga le sue veci nelle cause civili l' Avvocato fiscale, nelle criminali il Governadore. Ma il Governadore, e l'Udisore sempre procedano, inteso il Fiscale, e solamente ne sia eccettuato l' Uditore, quando procede nelle caufe civili.

§. 111. Nelle cause ordinarie non può l'Udisore pronunciare in casa sen-

O Google

§. IV. Contra decreta ac fententias Tribunalis Regiae Adobanae ad Regiam Cameram Summariae provocandi jus esto.

6. V. In fingulis terris, ubi homines, pecudefque funt Regiae Adobanae subjectae, constituat Gubernator unum officialem commisfarium, qui ibi perpetuo resideat, eique scribam unum, unumque armatum apparitorem det administros. Alium commissarium praeter unum illum constitui vetatur. Commissarius ille in crimina subjectorum R. Adobanae inquirat . actaque inquisitionis in singulos menses ad Gubernatorem transmittat . Si quem vero expediat carcere contineri., eum detrudi in carcerem jubeat: fed de re tota continuo referat ad Gubernatorem. De civilibus etiam caussis, quae ad Adobanam pertinent , cognoscat, si patvi momenti sint. De iis, in quibus terminum dari, proferrique sententiam est opus, Tribunalis R. Adobanae , aut R. Camerae Summariae jurisdictio sit.

§. VI. Cetera, quae de immunitatibus juribuíque eorum, qui oves vel ab Aprutio in Apuliam ducunt, vel ab Apulia in Aprutium reducunt: quae de officialibus ad cuftofitenda certa loca pro

T ! T. II. 153 fensenza diffinitiva, o decreto alcuno, che abbia forza di fensenza diffinitiva, ma li dec pronunciare pro tribunali.

§. IV. De decresi, o fentenze del Tribunale della R. Dogana appellasi alla Regia Camera della Sommaria.

6. V. Il Governadore in tutti, i luogbi, ove vi abbia del bestiame, e delle persone soggette alla R. Dogana , vi deputi un ufiziale, il quale quivi perpetuamente dimori, e gli dia per ministri uno Scrivano, ed un birro. Oltre al detto commessario non se ne deputi altro, ed egli prenda le informazioni de' delisti de sudditi della Regia Dogana, e ciascun mese mandi gli atti di quelle al Governadore. Ove egli creda espediente, che alcuno debba effere arrestato , l'imprigioni, e subito ne dia l' avviso al Governadore. Proceda altresì nelle cause civili minime. Ma quelle, che ban bifogno di termine, e di sentenza, le mandi ad esser giudieate dalla R. Dogana, o dalla R. Camera della Sommaria.

S. VI. Rimangano nel loro vigore, e nella loro offervanza tutte quelle cofe, le quali sono per legge disposte, o per legitima, ed antica consuerudine vicevute dintorno à privilegi, ed à diritrà di covo. 154 DE TRIBUNALI FOGGIENSI. libero eorum transitu destinandis: quae de impediendo ovium tranfitu five ex Aprutio in terras Pontificiae ditioni subjectas, five ex his in Aprutium : quae de deferendorum armorum venia tantum fubjectis Adobanae danda : quae de fiscali agro locando: quae in universum de recta Regii patrimonii administratione certo jure cauta, aut veteri more legitime recepta funt ,ea omnia rata, fir-

maque maneant.

De Judice delegato Campaniae TITULUS III.

#### LEX I.

TUdex delegatus Campaniae intra Campaniam, non tamen in hac urbe, suburbiisve, de certis tantum caussis mandata a Rere jurisdictione cognoscat, quales funt, fi quis in via publica, agrove furatus dicatur : si domum . tuguriumve in locis habitatis, vel non, filvam, nemus, fata, fe-Etalve fruges in areis, (a) agrove ipfo jacentes, aut repolitas in apothecis meditate incenderit : fi quem de loco ad remotum locum abduxerit aliquid extorturus, etiamfi nihil extorferit: fi cujulvis conditionis mulierem vi rapuerit in agro:

loro, che dagli Abruzzi menano pecore in Puglia; e di Puglia le rimenano negli Abruzzi; dintorno agli ufiziali, che si deputano alla custodia di alcuni luogbi per la libera paffaggio delle pecore ; dintorno all' impedire . che degli Abruzzi non paffino pecore niune nello flato Pontificio, e di quindi non vengano negli Abruzzi; dintorno al dare le licenze a foli foggetti della R. Dogana di portare armi; dintorno alle locazioni delle terre fifcali ; e generalmente dintorno a quello, che appartiene alla diritta amministra-

zione del Regal patrimonio. Del Commessario della Campagna

> TITOLO III.

#### LEGGE 1.

TL Commessario della Campagna I nella sua provincia, e non in Napoli , e ne' di costei Cafali, giudichi per delegazione del Re de fursi commessi nella via pubblica, od in campagna; degl'incendj appenfais di cafe, o di suguri posti ne luogbi abitati, e fuori, o di boschi, o di felve, di feminati , di biade fegate efistenti nelle aje, od in campagna , o riposte ne' magazzini ; de trasportamenti delle persone da un lungo ad un altro rimoto per eftorquer loro denaro, comeche non fia feguito il furto ; de ratti violenti in campagna di ogni maniera di fe-

agro : si more piratico deliquerit in mari: si qui numero saltem quatuor arma nostris Legibus interdicta per agros gerentes five in publica, five extra publicam viam deliquerint, quamvis nec cum ipsis armis deprehendantur, nec antea alterius delicti delati fuspectique fint : quibus omnibus cafibus eodem modo cum complicibus agi placet : (b) & generaliter si quis reus fuerit Legum nostrarum de iis, quae lingua vernacula dicuntur banditi, secundum ea, quae iis Legibus expressa funt (c). Aliis cauffis abstineat . Proinde fi quos aliorum criminum reos prehendi jufferit, eos ad M. Curiam V. ftatim transmittat, ut ut vafallos Baronum, qui, fi velint caussas ad se remitti, adire M. Curiam debent, quum non fit Judici Campaniae permittendum civilibus iftis quaeftionibus fe fe immiscere.

Ex Pr. 1. S. 12. de off. jud.gen. , & Pr. 10. \$. 48. de off. judicum.
(a) Ex Reg. lit. diei 9. Aug. an. 1755.

(b) Ex Pr. 30. de exel. (c) Ex pr. 25. 9. 1. de offie. O bis, quae eis probib.

(d) §. I. Quod vero Reip. ininquiri, Judici delegato Campaniae jus sit inquirere in omnia homicidia, quae intra Provinciam terrae laboris patrautur, nisi a judice ordinario jam fit coeptum inquiri: minui vero jurisdictionem

terest, in homicidas quantocius M. Curiae V. criminalis expresse

femine ; delle piraterie commesse in mare ; de' delitti commeffi in campagna dalla comitiva di più persone al meno nel numero di quattro, che sieno armate di arme vietate, tanto s'ei delinguano nella via pubblica, quanto altro ve f uor di quella; nè giovi loro di effere. no flati ritrovati colle dette armi, e di effere , o no stati altra volta inquisii, o sospetti di altro delitto; e generalmente di tutti quei rei , che noi nel nostro idioma chiamiamo banditi , secondoche è registrato nelle nostre Leggi . Lo stesso si osservi dintorno a complici in tutti i casi soprascritti . Delle altre cause non si travagli. Per la qual cosa, se averà fatti catturare rei di altri delitti , sebbene sieno quelli sudditi di alcun Barone . di presente li mandi alla G. C. della Vicaria; e quando accada, che il Barone chiegga di rimettersi alla sua Corte le cause di quelli, dee ricorrere alla G. Corse; non essendo da permeitire, che'l Commellario della Campagna s'intrametta in simiglianti civili dispute. 6. Poiche importa alla Repubblica, che il più tosto, che sia possibile s' inquira contro de micidiali, il Commessario della Campagna abbia la posestà d'inquirere de sutti gli omicidi, che avvengono nella Provincia di Terra di lavo. ro, purche da giudici ordinarj non

fi fia incominciata l'inquisizione; e

2

vetatur. Igitur fi qua honicidia pertinent ad M. Curiae jurisditionem, in ea poteft quidem judex delegatus inquirere, sed tranfmittere tamen debet ad M. Curiam acta inquistionis. Ne autem contingar, officiales dues, alterum M. Guriae, alterum Curia Juditionis con delegati uno tempore, ob eandemque caussam eodem venire, alteram de commissa inquisition fantim faciat certorem.

(d) Es Reg. lit. diei 26. Maji av. 17:0.

(e) §. II. Curiae Judicis Delegati ministreut actorum magister unus , scribae ordinarii quatuor, certusque itidem numerus armatorum apparitorum . Potro st , qui in ea Curia advocatum pauperum agat.

(e) Ex Conft. an. 1728. diei 14. Mart. 5.8.

(e) §. III. Si quando expedire videatur facinorofis hominibus publica fide caveri, Judex delegatus ea fervet omnia, quae proprio tirulo proposita sunt de ca re. (f) Si qui autem sunt, quibus jam antea fuerar publica fide cautum, is, ut primum est officium ingressus, de iis, corumque criminibus, ac de operis par cos Curiae praestitus.

molto meno dal medesimo dee turbarfi , o diminuirsi la giurisdizione della G. C. della · Vicaria Criminale. Per la qual cosa, quando l'omicidio appartenga alla coguizione della G. Corte, può il Commessario prenderne l'informazione, ma dee dipoi mandare alla G.C. gli atti di quella. Ma offinche non avvenga, che ad un medesimo tempo due Scrivani l' uno della G. Corte, e l'altro del Commessario, s' incontrino in alcun luogo per prendere l' informazione della medesima caufa , l' uno , e l'altro Tribunale subito si diano l' avviso del commessario, che averanno spedito a prendere quell' informazione.

§. II. Abbia il Commessario della sua Campagna al servizio della sua Corte un Massrodati , quatro Scrivani ordinarj, ed un determinato numero di birri; e siavi altrei un Avvocaso de poveri:

 stitis diftincte referat ad Regem . (e) Ex Pr. un. de off. jud. gen. S. 6. 7.

(f) Ex cit. Pr. un. 6. 8.

(g) §. IV. Armorum deferendorum veniam hominibus, qui non in praesenti Curiae ministerio funt, dare Judex delegatus alias non potest, quam si illi re vera conentur egregiam aliquam Regiae Curiae operam navare . Sed veniam istam dabit per mensem unum, nec prorogabit, nisi concurrentibus legitimis caussis, quae eodem titulo proponentur. Quod fi plures conjunctim praestare operam necesse sit, pluribus quam tribus eam veniam dare prohibetur.

(g) Ex cit. Pr. un. S. p.

(b) §. V. Judex delegatus per id tempus, quo in loco residet, ubi Tribunal est, mane cujusque diei vinctos recognoscat, ne diutino carcere conficiantur.

(h) Ex cit. Pr. un. S. 17.

(i) & VI. Item is quolibet menfe reorum quum vinctorum, tum absentium elenchum ad Regem transmittat, & crimina, criminumque circumstantias dilucide exponat, uti in Regiis Audientiis fit: quo, fi quid Regi videatur factu opus este, id fieri jubeatur. Is, eleachus a Rege ad Confiliarium Campaniae Praefectum transmittetur, apud quem pauperum Advocatus, fi quem reorum eo elencho

T I T. relazione de' medefini , e de' delitti di loro, e de' fervigi, che

averanno prestati alla Corte. 6. IV. Il Commeffario non può dar la licenza di portare arme a persona niuna, che non sia nell' attual servigio del suo Tribunale. se non quando colui veracemente s fatichi di prestare alla Regia Corte alcun segnalato servigio. Ma cotal licenza non trapalli lo spazio di un mese, nè si proroghi se non se quando vi concorreranno quelle legittime cagioni, le quali si proporranno nel desto titolo . Che se a fare alcun servigia farà necessaria l'unione di più persone, non si dia la desta licenza a più che tre persone.

. V. Il Commessario quando è . nel luogo, our tiene il suo Tribunale, ciafcuna mattina visiti i carcerati, accioccbè non sieno quelli da lunga prigionia tormentati.

S. VI. Medefimamente lo steffe Commessario ciascun mese mandi a S. Maesta la lista degl' inquisiti così di quei, che si trovano incarcerati, come degli affenti, e spongansi con chiarezza i delisti, e le circostanze di quelli a quel modo, che si costuma nelle R. Udienze; acciocche, se parralle, che debba fars alcuna cofa, possa disporsene l'esecuzione. La qual lista dal Re si mander d al Soprantendente del · 12 DE JUDICE DELEG. CAMPANIAE.

gravari arbitretur, queri recte po-

(i) Ex cit. Coft. an. 1738. 9. 8. num. 10.

(k) S. VII. Curiae Judicis delegati sedes esto unus locorum, quorum nomina patrio fermone funt haec, Marcianife, Cajazza ec. In aliquo vicorum thujus Urbis eam Curiam residere, Judicemve iplum venire in hanc Urbem injustu Regio, prohibetur.

(k) Ex cit. Pr. un. S. 2.

(1) §. VIII. Judex delegatus constituto sibi per Leges salario contenius aliud alio quovis tiiulo ne speret, nisi postulantibus partibus ad aliquem Campaniae locum accesserit: quo casu eum plus accipere in dies fingulos, quam Legibus est taxatum, vetatur.

(1) Ex cit. Conft. an. 1738. 5. 8. n. 1. 0 2.

(m) (.IX. Pauperum advocatus fingulis hebdomadis adeat ad Tribunal, cauffarumque pauperum expeditionem urgeat: curetque, ne ii pane, quem suo aere dat Curia, fraudentur, ac ne a commentariensi male per injuriam habeantur. Si quid fiat praeter jus, apud Judicem delegatum, aut Confiliarium Campaniae Praefectum queratur .

(m) Ex cit. Conft. num. 6.

(n) S. X. Magister astorum Curiæ Judicis delegati in exactione fportularum eum modum fequala Campagna, presso di cui li Avvocato de' poveri potrà con ragione querelars, ove creda, che colla detta lista alcun reo sia state

gravato.

S. VII. La fede della Corte del Commessario sia o in Marcianise, o in Cajazza, o in altri luoghi simigliansi; non posta però quella tenere ne Cafali di Napoli, ne venire egli in Napoli senza la licenza del Re.

6. VIII. Il Commeffario , contento del soldo statustogli dalle leggi, null' altro chiegga, o prenda, e solamente possa alcuna cosa chiedere, quando gli convenga uscire in accesso ad istanza delle parti: nel qual caso non presenda maggiori diete di quelle, che fono dalle leggi taffate.

6. IX. L' Avvocato de poveri ciascuna sestimana vada al Tribunale, e folleciti la spedizion delle cause de poveri, ed abbia cura, che non fin farta frode a coloro , che prendono il pane del Fisco, ne fieno maltrattati dal carceriere. Ove ritroverà cosa sconvenevole, od oppressione, le ne quereli col Commellario, o col Soprantendente della Campagna.

6. X. Il Mastrodatti della Corte del Commessario nell'esazione de diritti , e delle sportule segua la pandetta della Regia Udienza di tur, qui est in provinciali Audientia Salernitana praescriptus: atque nt omnibus pateat, sportularum magistro actorum eius Audientiae debitarum elenchus typis datus , & valvis Curiae affixus proftet. (0) Item is fi quo inflantibus partibus accesserit, quamvis sit Doctor juris, & Curiae a secretis, in fingulorum dierum quantitate aettimanda, quasi nec Doctor sit, neque a secretis Curiae, magistri actorum jure censeatur . (p) Demum is officio abeat post triennium, quo exacto commissorum, omiflorumve in officio rationem reddat; quique ejus officii proprietatem habet, fuccefforis nomen fcripto edat apud Confiliarium Campaniae Praefectum, qui audito Judice delegato referat ad Regalem Cameram S. Clarae, cujus de hominis peritia, & fide judicium esto.

(n) Ex cit. Confl. n. 6. (o) Ex cit. Confl. num. 2. (p) Ex cit. Confl. num. 3.

(q) §. XI. Scribas tres ordinarios is idem actorum magilter nominet, de quibus itidem Confiliarius Campaniae Praefectus audito Judice delegato referat ad Regalem Cameram S. Clarae, cujus judicio probentur. Quod si quis eorum in officio deliquerit, eum officio movere liberam si Judici delegato, auctore tamen Confiliario Campaniae Praesecto, (r) Quartuma ordinarium seribam ipsa Ca-

di Salerno, ed affinche ciò fappiasi da tusti, alle porte della Corte si affigga una copia di quella stampata, e contenente ciascun diritto dovuto al Mastrodatti . Medesimamente, se costui ad i-Stanza delle parti si dovrd recare ad alcun luogo, sebbene sia Docsore, o Segretario del Tribunale, nel teffarglist le diete sia considerato come mero Mastrodatti. Finalmente egli ogni tre anni deponga l'ufizio, e si esponga a sindicaro, e'l proprietario dell'ufizio nomini in iscritto il successore al Soprantendente della Campagna, e questi , inteso il Commessario , il proponga alla Regal Camera di S. Chiara, alla quale apparterrà la difamina della dilui abilità , e fede .

§ XI. Il medefimo Mastrodarti nomini al Soprantendente della Campagna tre ordinari Scrivani, il quale li proponza, inteso il Commessario, alla Regal Camera di S. Chiara, dalla quale doveranno essere approvati. Se alcun di coloro manchera nell'usizio, sia nell' arbitrio del Commessario, sia nell' arbitrio del Commessario, sia nell' prantendente della Campagna. Il quarto Serivano ordinario sardeleillam pecuniam ab univerfitatibus exigant armati apparitores VI. ab ipfis armatis apparitoribus, qui Tribunali Campaniae ministrant, eligendi in eam rem: arque hi aliis omnibus menstrua salaria solvant. rationes eo nomine fingulis menfibus reddituri apud Confiliarium Campaniae Praefectum. Si cui non fit factum fatis, adeat is Judicem delegatum. Sex istos apparitores ejus exactionis caussa ministerio, quod exhibere Tribunali debent, eximi veratur . (y) Quod ex ea pecunia supererit, inter fiscum, & universitates conferre solitas dividetur Regis arbitrio.

(1) Ex cit. Conft. num. 9. (1) Ex cit. Pr. un. S. 4. 5. & 16. (x) Ex cit. Conft. an. 1738. num. 8. (y) En eir. Conft. num. 15.

(x) S. XIII. A vinctis five quim in carcerem ingrediuntur, five quim inde exeunt, commentarienfis fuo falario contentus nihil exigat quevis nomine, officio multandus fi exegerit. De ea re satagat Judex de legatus.

(2) En sit. Pr. un. S. 17. & cit. Conft.

an. 1738. S. S. n. 6.

(an) 6. XIV. Commentariensis armatos apparitores VII. habeat adjunctos, qui vinctorum custodiae attendant .

(aa) En cit. S. 8. n. 6.

(bb) S. XV. Caveant armari apparitores, ne quid sub praetextu

tefto checcheffia altro, comeche, minimo. La detta monjual fomma, che pagasi dalle Università, sia efatta da fei birri, i quali prendanfi dal numero degli altri birri, che sono al servigio del Tribunale; e questi pagbino altrest i foldi menfuali agli altri birri, e di tal pagamento ciascun mese ne diano conto al Soprantendente della Campagna . Se ad alcuno non farà puntualmente il suo soldo stato pagato ne abbia ricorfo al Commessario. Cotesti sei birri a cagione di cotal efazione non fieno. esentati dal servigio, che prestar debbono al Tribunale. Quel, che sopravvanzera di quella mensual fomma , fard ripartito tra il Fisco, e le Università medesime , che quella fomministrano, ad arbitrio di S. Macftà.

. S. XIII. Il carceriere, contento del Salario, che gli sta affegnato, per niun pretefto, o cagione, esiga sotto la perdita dell'ufizio cola alcuna da carcerati, tanto quando e' fon menati alta prigione quanto quando son tratti di quella; e'l Commessario ponga in ciò ogni avvertenza , e diligenza.

6. XIV. Il carceriere abbia feco sesse birri, i quali attendano alla cuflodia de carcerati.

§. XV. Si guardino i birri di non farfi dare dalle Università ; DE JUDICE DELEG. CAMPANIAE.

eleemofinae vinctis erogandae ab universitatibus, aut privato quopiam abradant.

(bb) Ex cit, num, 6. (ec) S. XVI. In Curia Judicis delegati libri VII. perpetuo funto. (dd) In primum referri placet decreta omnia definitiva a Judice delegato, actorumque magistro subscripta, quorum exempla authentica actis judicialibus inferantur: (ee) in fecundum eos, quibus armorum venia est data, adicriptis caussis, cur ea data fit, secundum ea, quae modo funr dicta: (ff) in tertium relationes omnes ad Regem factas, aut ad Regalem Cameram S.Clarae: (gg) in quartum reos, qui in carcere funt, diem, quo primum recipiuntur in publicam custodiam, itemque caussam, cur recipiantur, postremo diem, quo definunt ea contineri ? (bb) in quintum fidejufhones omnes in ea Curia factas: (ii) in fextum contumacias, & contumacium condemnationes adferiptis diebus decretorum, caussis, & quantitatibus : (kk) in septimum multas omnes, quae fisco debentur, & personas, quae debent. Subscribant autem singulis multis Judex delegatus, & magifter actorum, ac post menses singulos earum multarum elenchum transmittant ad perceptorem proventuum M. Cutiae V., quo hic illas exigat.

(cc) Ex cit. Pr. un. f. 23.

o da altro privato cofa alcuna a nome di elemofina, che si abbia a fare a carcerari.

& XVI. Nella Corte del Commellario vi ficno continuamente fette libri. Nel primo de quali firegistrino tutti i decreti diffiniivoi colla foscrizione del Commessario, e del Mastrodatti, e le copie di quelli autentiche fe paffino ne' procelli : nel fecondo si scrivano i nomi di coloro , cui si è data la licenza di portare arme, e se ne registri ancora la cagione, perchè fiefi quella data , secondoche poce dianzi fi è desto : nel terzo fi notino tutte le relazioni, che si fanno od a sua Macsta, od alla Regal Camera di S. Chiara : il quarto contenga i nomi de rei imprigionati , e l giorno , in cui furono quegli alla prigion condoisi , e la causa , perche sieno fati a quella menati , e'l giorno, in cui fieno flati da quella liberati : nel quinto fi notino tutte le mallevarie state date nella Corte: nel sesto si scrivano le contumacie, e le multe de contumaci, aggiuntivi i di de decreti, e le cause, e le quantità, a cui heno flati quelli condannati: nel fettimo in fine sieno scritte tutte le multe, le quali sien dovute al Fisco, e le persone, le quali quelle debbano . A tutte le pene pecuniarie fi Soscriva il Commef-

(dd) Ex 5. 24. (re) Ex 5. 28. (ff) Ex 5. 29. (gg) Ex 5. 30. (bh) Ex 5. 25.

(ii) Ex S. 16, (kk) Ex 5. 27.

(11) S. XVII. Ut quae hac Lege constituta funt, recte serventur, adeat Confiliarius Campaniae Praefectus tribus, aut faltem duabus ad annum vicibus ad Curiam judicis delegati , num quid contra fit factum, cogniturus. (11) Ex cit. Confl. an. 1738. num. 13.

De juridicis locorum demanialium

## TITULUS IV. LEX I.

TUridici locorum demanialium in fuo quifque territorio ordinariam exerceant jurifdictionem in civilibus, criminalibus, mix-

tisque caussis. (a) §. I. De delictis, quae ignivomis armis'in cujufque territorio admittuntur, ac de decretis, quae in its cauffis proferuntur, fingulis menfibus referant ad Regem. (b) Item fi qua fieri homicidia contingat , de iis statim seserant feu juridici, seu adsessores in provincia Terrae laboris ad M. Curiam V., ac Judicem delegarum Campaniae, in aliis provinciis ad Praesides, fiscique Patronos: idemque sit de aliis gravioribus criminibus, factifque: ftatim enim de iifdem referendum eft ad M. C. Vi.

L I B. III. T I T. III. meffario, e'l Mastrodatti, ed ogni fer mest rimettano al Percettore de' provensi della G. C. della Vicaria la nota di quelle, perchè le riscuota,

> S. XVII. Affinche susse le cofe contenute nella presente Legge fie. no con diligenza offervate, il Soprantendente della Campagna tre. od 'almen due volte l' anno rechife al Tribunale, per offervare, fe per avventura fiefi mancanza alcuna commessa.

De'Giudici de' luoghi demaniali.

## TITOLO IV. LEGGE 1.

T Giudici de luozbi demaniali I ciascumo nel suo territorio eserciti ordinaria giuridizione nelle caufe civili, criminali, e miste. 9. I. De delitti , che fi commettono con arme da fuoco nel lor sera ritorio, e de' decreti, co'e' pronunciano nelle caufe di quelli, ciafcun mese facciano lor relazioni a S. Macfid. Parimenti s Giudici , e gli Affeffori relazion for ano degli emitidj , fe fono que li avvenuti inTerra di lavoro, alla G.C. della Vicaria , ed al Commeffario della Campagna, se nelle altre Provincie, a Presidi, ed agli Avvocati fiscali di quelle . Lo stesso baffi a dire degli aleri delitti , e misfatti più rileventi: perciocchè anche di questi deessi far subiso relazioVicariae . Iudicemve delegarum Campaniae, si in Terra laboris delictum fit commissum; fin alibi. ad Praesides. Quin hoc casu duplicatae fiant relationes, una nempe ad Praesidem , altera ad Fisci patronum , ut uma force amiffa , alia superfit; itaque fiet, ut quod facto erit opus , celerius expedie? tur . Inquifitionem vero R. Audientiis , M. C. Vicariae , Judicique delegato Campaniae hisce de rebus jus sit praescribere. Adscribant autem juridici homicidae nomen, cognomen, aetatem, corporis habitum, aliasque, si quae funt, notas, quibus possir internosci. Ouod vero de necis auctore non liquet, id non facit, ne statim debeant referre; quum Patronis fisci tam in M. Curia V., quam in Regie Audientiis, itemque Judici delegato Campaniae onus incumbat , postquam abiit tempus, intra quod juridicis, adfessoribusve poterat de eo liquere, inquificionem istam aut iisdem juridicis , aut aliis , uti fatius duxerint, mandare, aliaque pro mu-

Sebbene fi fia quivi detto, non effer neceffario , che le Costi Baronali facciano relazione degli omicidi, perche le Grazie dell' anno 1744 fof pefere i Capi I, III, e VII della Prammatica del dl 19 del mete di Giueno dell'anno 1738 ; nondimeno dipoi dalla la Giunta si umiliò una rappresentazione a S. M.

nere suo facere, quibus ille pos-

fit inveniri ac prehendi. Utroque

ifto cafe juridicos locorum baronalium referre nihil eft necesse.

ne alla G. C. della Vicaria, od al Commessario della Campagna , se il delitto sia stato commesso in Terra di lavoro, se altrove a Prefidi . Anzi in quest ultimo cafo fi facciano due esempi delle relazioni, e l'uno mandifi al Prefide, l' altre all' Avvocato fifrale , acciocchè ove avvenza, che si smarrisca I'uno, vi sia l'altro; e cost pile prontamente si spedirà ciò, che converrà farfi. La G. C. della Vicaria però, e'l Commessario della Campagna, e le provinciali Udienze abbiano la facultà in tutte coteste cofe di ordinarne le informazioni . Ma i Giudici divisino il nome, il cognome, l' età, e la flasura del micidiale, ed additino ancora gli altri segnali, se ne abbia, affinche a questo modo possa quegli con maggiore agevolezza effere raffigu. rato. Ne perche non costi dell'autor. dell'omicidio doverà effer ciò d'impedimento, che subito non se ne faccia la relazione: perciocebe pur appartiene a Fiscali della G. C. della Vicaria , e delle R. Udienze ed al Commessario della Campagna, che, trapassato il sempo, in cui i Giudici, e gli Affessori poteano acquistar le pruove del delitto commetane l'informazione ed a medesimi Giudici, ovvero ad altri , fecondoche loro parra meglio, o di fare in discarico del lor dovere tusto ciò, che conduca ad aver novella od a catturare il reo. Ma S. M.; e credesi, che ne venne fuori il Sovrano Oracolo con approvazione. (a) Ex Pr. 28. 6. 1. de am.

(h) Ex Pr. an. 1738. diei 14. monf. Mart. 5. 6. num. 2. 3., ac diei 15. monf. Jun. инт. 1. 🗢 2.

(c) 6. II. Id etiam officio fuo contineri juridici locorum demamialium sciant, curare, ut a syndieis universitatum, atque exactoribus munere defunctis intra leginimum temous rationes cum effeau redduntur. Eaedem Baronum, juridicorumque baronalium partes. funto.

· (c) Ex Pr. 5. S. to, de admin. univ.

(d) . III. Si loci demanialis juridicus obierit, adfelfor fuo; & ejus munere fungatur; & adleffor, de vicinis locis juridicus fibi alium adfumat, qui redditurum fe-commifforum, omifforumve in officio rationem, fatifdato caveat, Illud tandem juridicorum demanialium, quin & baronalium officio continetur de criminibus, gravioribufque factis ad Præfides referre; eaqua de reduplices relationes fiant, una nempe ad Præfidem , alsera ad fisci Patronum, ut, una fortaffe amiffa, altera fuperfit , itaque quid facto sir opus celerius expedietur.

Ex Pram. S, de baren. Quivi fi parla delle relazioni, che hanno a fare i Governadori Baronali, fecondo la rappresentanza, che su fatta a S. M., di cui nel s. 1. di questa legge si è ragionato. (d) Ex Pr. 16. 9. 15. de off. jud. . . DESCRIPTION OF STREET

. . . 4

Ma i Governadori baronali non fona necessitati di far relazioni in niuno di questi due cafi ...

6. II. Appartiene anche a Giudici de luogbi demaniali d'invigilare, che i Sindaci, o gli Efatsoro delle Università, terminati i lore ufizi ,ne compi prescritti rendano conto della loro amministrazione . La stesso è vichiesto a Baroni, ed à di coftore Giudici,

6. 111. Se morrà il Giudice di coresti luogbi Demaniali, F. Assefsare-adempia le sue ve le di colui veci . Se trapafferà l' Affeffore, il Giudice ne affuma un alere de luogbi circostanti, il quale fotto buona mallevaria fi obblighi di flare a fondacaso. Ed in fine obbligo è de Regi Giudici, e de Baronali altrest di far relazione à Presidi di sussi i delitti, e fatti pile gravi, che avvengono ne' luogbi della loro giurifdizione. Ma affinche pile prensamense le spedisca ciocchè converrà fars, , si faccian da lora due relazioni, I una al Preside . l' altra all' Avvocaso Fiscale. acciocche, fmarrendos peravventura l'una , rimanga l'altra.

De Curiis Barenum.

## TITULUS V. LEX L

Abeant Barones intra feudo-rum suorum fines, aut etiam in personas ipsas vasallorum, fi hoc eis fuerit specialiter indultam, non modo jurifdictionem . mixtumque imperium, fed & imperium merum . At jurisdictione & imperio eatenus utantur, quatenus vi suorum privilegiorum, aut legitima praescriptione eis licet . Secus facientes usurpatae jurisdictionis rei sunto . Privilegia vero, si quando executivo judicio agatur, absque possessione inutilia funt : fin vero ordinario agatur, valent ..

(a) . I. Exerceant autem jurifdictionem & imperium non per fe, fed per juridicos, quos eligantad annum, quo exacto provideant, ut omifforum commifforumque in officio rationem reddant apud administratores universitatis, secundum ea, quae funt Legibus conftituta . Nequeat autem Baro nondum decurlo anno privare officio juriridicum; ac vicissim is ante idem tempus officium deponere prohibetur. (b) Quod vero periculum effe potest, ne juridicos paupertas transversos agat, menftruum iis salarium constituant, a judice, ubi quaestio inciderit, pro Delle Corti de Baroni.

TITOLO V. LEGGE I.

I Baroni abbiano l'efercizio della I giurisdizione, e'l mero, e misto imperio ne limiti de loro Feudi e nelle persone de loro vassalli, purche ne abbiano di ciò special. concessione. Ma usino della detta giurifdizione , e dell' imperio in quella forma , ch' è loro permesso od in virtu de los privilegi, od in virsu di legistima prescrizione, altrimenti fieno rei di ufurpata giurisdizione . Ma in via esecutivacotai privilegi fenza il possesso non vagliano; comeche abbiano ogni. vigore ne giudizj ordinarj ...

. L. Efercisino però la ginrifdizione, e l'imperio non per lora medefimi, ma per mezzo di Giudici, i quali eleggano ciascun anno, il qual terminate, provveggano, che quelli fi espongano al sindicato davanti gli. Amministratori delle Università , fecondoche per le leggi è ordinato. Non possa però il Barone senza legissima cagione privare il Giudice dell'ufizio net corso dell'anno ,ne questi a quello nel medefimo tempo rinunziare. Ma poiche pud avvonire, che l'indigenza faccia operare men che diristamente i Giudici, i Baroni confituiscano loro un mensuale falario, da tallarfi dal Magistrato in caso di

sua prudentia, & arbitrio taxandum : quod omnino persolvatur (c), quamvis nondum decurfo anno juxta ex caussa officium abdicaverint. Ac ne huic Legi fieri fraus possit, literarum, quibus illi falarium Baronibus acceprum ferunt , itemque earum , quibus jam coepto officio abrenunciant in antecessum , nullam haberi rationem placet, nisi quo alio legitimo documento constiterit de co falario fraudem omnem abfuisse (d). Porro quod venialia esse officia eorum, qui reddere jus debent, reeta regiminis ratio non patitur, caveant Barones, ne illa interveniente quovis modo pecunia concedant. Sportulas vero moderatas dari eis prout mos est, non vetatur . Si contra sit factum , officiales nullam habeant jurisdictionem : Barones' ducari DC. multentur : & data ex ea caussa pecunia perditur, hujufque dimidia cedat nosocomio, quod dicitur incurabilium , dimidia fisco : (e) hoc plus Barones primum per annos tres , secundum , dum vixerint , jure priventur eligendorum id genus officialium, quorum electio Regis erit : officiales autem primum per idem tempus, fecuadum perpetuo esse juris dicundi incapaces, Postremo videant Barones, ne juridici, ac magistri actorum officia umul conferant in munday of the unum

controversia ed onninamente il pogbino loro non offanteche pria dell' anno per legissima cagione abbian rinunziaro l'ufizio. Ed affinche non s faccia frode a questa Legge, non si tenga niuna ragione delle quietanze per cui peravvensura fiefi dichiaraso da Governadori di effere flasi di quel falario da Baroni foddifassi , o di qualunque altra scrittura, per cui si rinunuzi innanzi tempo all'ufizio, purche per alero legissima documento nen appaja, che dintorno al pagamento del detto falario non fe fia adoperata frede . Oltre a cià, poiche non permette la ressa maniera di ben governare, che gli ufizi di coloro , che banno ad amministrar giustizia, sian venali, guardino i Baroni di concedergli affatta per denara . Non è vierato perà di darfi a loro quelle moderate sporeule, che lora per confuetudine fon dovuse. Operandos il contrario, i Giudici non abbiano alcuna giurisdizione; i Baroni sieno dannati in secento ducati; e perdas il denaro, che a quel morivo fi fard dato, e l'una metà di quella vada a benefizio dell' O. spedale degli incurabili , e. l'altra al Fisco. Oltre a cià i Barani la prima volsa perdano il dirisso di eleg. geré cosas Giudici per tre anni ,la seconda sieno di quello privati per fin che ci vivano, ed in loro luogo eleggeragli il Re: Giudici poi

fecerint, daturi. (a) Ex Pr. 5. cod. (e) Ex Pr. 23. cod.

(b) Ex Reg. lit. diei 10 Julii ann. 1751. (c) Ex Pr. 4. rod. (d) En Reg. liet. diei at Olioby. ann. 1751.

## L. II.

Vafallorum cauffae primum tra-Stentur , ac decidantur in Curiis Baronum deinde ad alios aliarum instantiarum Judices pro cujusque Baronis jure, aut legitima praescriprione devolvantur (a) : istifque omnibus judiciis peractis, tum demum Regiorum Tribunalium collegiatorum de iis caussis inrisdi-Stio fit.

En Reg. lis. diei . . . an. 1740. (a) Ex Reg. lit. 12. Augusti an. 1741 .

(a) & I. Si quando Barones remitti ad fe caussas ex speciali aliquo privilegio postulent, privilegium iplum, atque acla possessionis (b) exhibere compellantur : nec ulla poffessionis, in qua esse fe dicunt, ratio habeatur : ac ne de ea ipsa re disputari in posterum contingat, privilegium referri in regesta Curiae , juhetur . . (a) Ex Reg. lis. diei 22. Augusti an. 1750.

(b) Er Conflit. an. 1738. dat. Cajeta .

#### L. III.

In puniendis reis videant Barones, horumque officiales, ne quid BARONUM.

la prima volta fien fo/pefi dal gius. dicare per ire anni la seconda per Jempre. Al postusso i Baroni nonconferifcano ad una medefima perfona l'ufizio di Giudice , e quela. lo di Mastrodassi , ed a ciò contravvenendo, faranno alle di fo. pra mentovate pene foggetti .

#### LEGGE II.

Le eaufe de vaffalli in prima istanzia si disputino, e si decidano nelle corti de Baroni dipoi paffino ad alera Giudici di altre istanze, secondo il diritto di ciascun Barone, e la legissima preferizione, che fiefi indetta. Ciù fatto , paffino ad offer giudicate da' Rogj Tribunali sollegiari.

6. I. Dunndo i Baroni chiergono, che alcuna caufa per ifpecial loro privilegio si rimerta alle loro Corei , debbono esibire il privilegio, e gli atti poffessivi di quello; ne si abbia ragione alcuna del folo possesso, in cui ifi affermine di effere. Ed affinche per lo innanzi non accada di disputurfi altra volta della medefima cofa ilprivilegio si registri negli atti della Corte.

## LEGGE III.

Nel punive i rei abbiano avvertenza i Baroni , e gli Ufiziali di loro di de Legum severitate decedat. Quod fi quis Baronum privilegium habear cum reo transigendi de poena, aut poenae commutandae, remittendaeve, eo privilegio fic utatur, ut ne, fi forte eum aburi constiterit, Regem aliter providere necesse sit . (a) Id autem privilegium facere non potest, ut juridico liceat in decreto, quo stasuit de reo , commutandae , mi nuendaeve poenae arbitrium refervare fibi , aut Baroni , quamvis hic privilegium habeat poenae etiam post fententiam commutandae, remittendaeve; ne ita liberum Baroni sit, non remissa ab eo , oujus interest , injuria , poenae gratiam facere contra jus. Id ne alii cuivis liceat, eadem ratio facit . Qua decreti claufula arbitrium istud reservatur, ea erit pro non scripta , quique adscripfit, ducatis mille luet . Ex Pr. 6. cod. , & Pr. diei 8. Novemb.

(a) Ex Pr. 21. de Baron. , & Pr. 4. 5.3. de off. juft.

Communia de juridicis locorum tam demanialium, quam

baronalium .

TITULUS VI.

LEX I.

DLacet, apud juridicos locorum demanialium primo judicio, locorum vero baronalium fecundo, & tertio lites finiri, tum ad ma-

non usare indulgenza contro alla Jeverità delle Leggi . Che fe alcuno abbia il privilegio di transigere, o di rimettere le pene, o di commutarle, usi di quello per modo, che, ove costasse di farne abufo , non obblighi Sua Macfta di privarnelo . Ma cosesto privilegio non pud far sì , che 'l Governadore nel decreso, che pronuncia, possa riferbare a se, od al Barone l' arbitrio di diminuire , o di commutare la pena , non offanteche il Barone abbia il privilegio di commutare., e di rimettere le pene, exlandio dopo pronunziata la sentenza. E ciò si faccia per torre a' Baroni la poseftà di graziare le persone contro ragione, e fenza la remissione delle parti offese . La medesima ragione detta , che questo stesso non fia a niun altro lecito. E la claufola del decreto, per cui si riferbi cosello arbitrio, farà come non iferitta, e colui, che l'averà feritta, pagberà la pena di mille ducati .

Di ciò, ch'è comune a' Giudici così delle Terre Demaniali, che Baronali.

> TITOLO LEGGE

NE luoghi Demaniali le liti si finiscano davanti a' Giudici di quelli in prima iflanza , ne' Baro-

nali in seconda , ed anco in terza,

unum, eafdem poenas, fi contra fecerint, daturi.

(a) Ex Pr. 5. end.

(b) Ex Reg. lit. diei 10 Julii ann. 1751. (c) Ex Pr. 4. eed.

(d) En Rog. litt. digi 21 Ollobr. ann.1751. (e) Ex Pr. 23. end.

la prima volta sien sospesi dal giudicare per tre anni, la seconda per Jempre. Al postutto i Baroni non conferiscano ad una medesima perfona l'ufizio di Giudice , e quela lo di Mastrodatti , ed a ciò con. traveenende, faranno alle di fo. pra mentovate pene soggetti .

#### L. II.

Vafallorum cauffae primum tra-Stentur , ac decidantur in Curiis Baronum deinde ad alios aliarum instantiarum Judices pro cujusque Baronis jure, aut legitima praescriprione devolvantur (a) : iftifque omnibus judiciis peractis, tum demum Regiorum Tribunalium collegiatorum de lis cauffis inrifdi-Sio fit.

Ex Reg. lie. diei . . . an. 2740. (a) Ex Reg. lit. 12. Augusti an. 1741 .

(a) § I. Si quando Barones remitti ad se caustas ex speciali aliquo privilegio postulent, privilegium iplum, atque acta possessionis (b) exhibere compellantur : nec ulla poffessionis, in qua esse fe dicunt, ratio habeatur : ac ne de ea ipsa re disputari in posterum contingat, privilegium referri in regesta Curiae , juhetur . . (a) Ex Reg. lit. diei 22. Augusti an. 1750:

(b) Ex Confit, an. 1738. dat. Cojtta .

## L. III.

In puniendis reis videant Barones, horumque officiales, ne quid

#### LEGGE IL

Le enuse de vassalli in prima istanzia si disputino, e si decidane nelle corti de Baroni dipoi paffino ad altri Giudici di altre istanze, secondo il diritto di ciascun Barone, e la legissima preferizione, chefiefi indetta. Ciò fatto paffino ad effer giudicate da' Regi Tribunale sollegiati.

6. I. Quando i Baroni chier: gono, che alcune caufa per ispecial loro privilegio si rimerta alle loro Corti , debbono esibire il privilegio, e gli atti poffessivi di quello; ne si abbia ragione alcuna del folo possesso, in cui esti affermine di effere. Ed affinche per lo innanzi non accada di disputursi altra volta della medefima cofa, il privilegio firegistri negli atti della Corte .

## LEGGE

Nel punire i rei abbiano avvertenza i Buroni , e gli Ufiziali di loro di de Legum severitate decedat. Quod fi quis Baronum privilegium habeat cum reo transigendi de poena, aut poenae commutandae, remittendaeve, eo privilegio fic utatur, ut ne, si forte eum abuti constiterit, Regem aliter providere necesse sit . (a) Id autem privilegium facere non potest, ut juridico liceat in decreto, quo statuit de reo , commutandae , mi nuendaeve poenae arbitrium refervare fibi , aut Baroni , quamvis hic privilegium habeat poenae etiam post sententiam commutandae, remittendaeve; ne ita liberum Baroni sit , non remissa ab eo , oujus interest , injuria , poenae gratiam facere contra jus. Id ne alii cuivis liceat, eadem ratio facit . Qua decreti claufula arbitrium iftud reservatur, ea erit pro non scripta, quique adscripfit, ducatis mille luet .

en. 1744. (a) Ex Pr. 21. de Baron., & Pr. 4. \$. 3.

de off. just.

Communia de juridicis locorum tam demanialium, quam baronalium.

TITULUS VI.

### LEX L

PLacet apud juridicos locorum demanialium primo judicio, locorum vero baronalium fecundo, & tertio lites finiri, tum ad ma-

non usare indulgenza contro alla Teverità delle Leggi. Che fe alcuno abbia il privilegio di transigere, o di rimettere le pene, o di commusarle, ufi di quello per modo, che, ove costasse di farne abufo , non obblighi Sua Macfta di privarnelo . Ma cotesto privilegio non può far sì, che 'l Governadore nel decreto, che pronuncia, poffa riferbare a fe , od al Barone l' arbitrio di diminuire . o di commutare la pena . non oftanteche il Barone abbia il privilegio di commutare., e di rimettere le pene, extandio dope pronunziata la sentenza. E ciò si faccia per torre a Baroni la poseftà di graziare le persone contro ragione, e fenza la remissione delle parti offese . La medesima ragione detta , che questo stesso non fia a niun altro lecito. E la claufola del decreto, per cui si riferbi cotesto arbitrio, fard come non ifcritta, e colui , che l'averà feritta, pagberà la pena di mille ducati .

Di ciò, ch'è comune a' Giudici così delle Terre Demaniali, che Baronali.

TITOLO VI.

#### LEGGE L

E' luogbi Demaniali le liti si finiscano davanti a' Giudici di quelli in prima istanza, ne' Baronali in seconda, ed anco in terza, 170 COMM. DE JURID.
jores magifiratus provinciales, unbanolve jus effe appellandi, uti
moltris Legibus ea de re eff cautim. In folis caulfis exequacion,
quas feripunae tales efficiunt, creditori permittitur recta adire M.
Curiam V.

En Reg. lis. diei 18. Decemb. an. 1752. Or 2. Septemb. an. 1770.

(a) §. I. Juridici locorum de caussis omnibus civilibus & criminalibus ex scripto, & servato juris ordine cognofcant, nec aliter quam ex fententia ordinariorum adfesforum , si adfesfores eis adjungi jus molve eft : si secus fecerint, ducaris mille, aliaque etiam corporali poena Regis arbitratu damnandi. (b) Verum fi veri certique universitatum debitores folvere compellendi fint quidquid quacumque ex cauffa debent; quo res expeditius procedar, fine figura judicii, & ex non fcripto jus dicant : quod administratoribus apud actorum magistros fcripto instantibus, faciant illi ex continenti , nihil eo casu exigentes, exigive facientes ab universitatibus . Quod si aut jurisdictionem denegaverint, aut fecerint moram, universitatibus, quo tempore commifforum omifforumve in officio reddiderint rationem, quidquid ob eam caussam intererit .

rependent.
(a) Ex Pr. 18. de official. & his, quas

is prob.

(b) Ex Pr. 5. §. 11. de admin. aniv.

6. II.

e di poi pessiono per appello a' Tribunali provinciali, o di Napoli, secondocto di quesso è per le nostre Leggi disposto. Nelle sole canje esecutive, nascenti da escettivo seriesare, è permesso a'exeditori di comparire a dirittura nella G.C. della Viceria.

§. I. I Giudici de' detti luogbi giudichino in tutte le cause civili, e criminali in iferitto, e fervato l' ordine de giudizj , e cel voro degli ordinari Consultori, ove per legge, o per consucrudine abbiano di quelli bisogno; e facendo altrimenti, fieno dannati in ducati mil. le , e ad altre pene corporali ad arbitrio del Re. Ma quando intervenga, che i debitori certi, e liquidi delle Università debbano effere aftreni a pagare ciò, che debbono per qualunque cagione, affinche più spedito sia il giudinio . giudichino pure senza servare l'ordine giudiziario , o senza formarne processo; e facendo di eio gli Amministratori istanza in iscripto presfo a maftvodatti, il fornisca. no di presente, ed in questo caso nulla esigano, o facciano esigere dalle Università . Che fe dintorno a ciò o negberanno la giuffizia, o meno speditamente la renderanno. al tempo del lor findacato riftorino le Università di quel dispendio, od insereffe, che per la dessa caula averanno a quelle recato.

6. II.

(a) §. II. Potro quod commitfarios, qui refium examinandorum pecuniae exigendae, aliufve negotii expatiendi causta aliquo mitruntur, cosque, qui funt in comitatu, quidquam praeter hospitia, aliaque its communia quovis nomine accipere, Leges vetant; si quis corum commissis in Leges dicatur, juridici locorum in rem statim, accidisenter inquirant, actuque inquisitionis quamprimum trantamitrant ad Regem.

De Magistris nundinarum.

TITULUS VIL

LEX 1.

Uod Magistris nundinarum in aliquibus Regni locis quum Regiis, tum Baronalibus criminalem jurisdictionem ex privilegio exercentibus tempore nundinarum , est faepe factum , ut criminosi homines non ex merito dederint poenas; eos in criminalibus caussis jus dicere vetatur inconfulto ordinario loci juridico, ordinariove juridici adfessore ; aut , fi nullus inibi juridicus fit , inconfulto juridico, vel adfeffore loci vicinioris, nisi si quo peculiari privilegio, & immemorabili consuetudine secus fuerit introductum . Decreta ab eis, contra quod hac Lege est cautum, prolata ipfo jure nulla fint . ac

§ 11.Ma poichè d disposto dalle Leggi, che i commessari, in cuossi i lunghi o per esaminar restimoni, o persiare alcuna cazione, o per altra facconda, e. co-irro amera, che secondano alcuna cosa sucrota, che septica disposi, o da lare cose simili; quando da costoro si controverrà alle Leggi, i Giudici di quei lunghi ne prendano fubito l'informazione, e zantosto mondino il pre-esso di lunghi ne prendano fubito l'informazione, e zantosto mondino il pre-esso di la la la la Manessaria.

De' Mastromercati.

TITOLO VIL.

LEGGE 1.

D Erocche Spesso è avvenuto, che in diversi luogbi Regj, c Baronali i Mastromercari, efercitando in tempo delle Fiere per alcun lor privilegio giuridizione criminale . non banno gastigati i malfattori secondo lor merito, è vietato loro, che nelle cause criminali giudichino senza il voto dell' ordinario Giudice di quei luogbi , o del Confultore del medesimo. Se in quei luogbi poi non vi sia Giudice, usi del voto del Giudice del luogo più vicino, o del Consultore di quello, falvo fe per ispecial privilegio, e per anticbiffimo ufo non fia alerimenti introdotto. I decreti, ch'egline pronuncieranno contro a quello, ch' è nella presente Legge di sposta, Y fiene proinde nullum per ea inferatur praejudicium fifco. Quantum ad jurifdicionem civilem, uti hactenus factum, ita dein fiat. In causis vero praeventis ordinarii, juridicus judicium profequatur, nis peculiari privilegio alias sit constituum.

Ex Pr. un. de jurifd. Mag. jurat., & est Pr. 10. §. 85. de off. jud.

(a) § I. Nullum privilegium, au immemorabilis confucudo valeat, quominus quis eorum fine adfeffore jus dicat. Si quis vero fit juris doctor ad officia adprobatus, posse ipsum per se judicare, non ambigitur. Reddant ipsi commissorum, omissorumque rationem apud R. Audientiam Provincialem.

(a) Ex Reg. list. diei . . . an. . . . .

Quae jurisdictiones tam in Urbe, quam in provinciis exercentur.

# TITULUS VIII.

Porulaniae, quam dicunt zer-refizem, juridictio co spectat, ne quid in viis publicis siat, quo aut intercipi aer possit, aut libera commeandi facultas impodiri. (a) Poenas pecuniarias sive edictis Parulanorum, sive Legibus praescriptas ab iis tantum exigi, ad quos pertinet Porrulamia, iisque solidas cedere, est ae-

quum.

sieno nulli, e per conseguenza nium pregiudizio per quegli si rectoi al Fisco. Quanto alla giuridizione civule, servisi quello, che sin. qui si è osservato. Ma noble cause presente seguiterà a procedere son cinario Giudice, purchè non ci sia in contrario particolar privilegio.

§ I. Non si tenga alcun conto di privilegio, o di immemorabili confuctudine, in virrit di cui alcun di costoro proceda senza il voto del Consultore. Ma se alcuno, sia Octore approvoto agli ufa; pub molto bene da per se folo giudicare. Diano essi il findacato utella Regia Udienna Provinciale.

Delle giuridizioni, che si esercitano così in Napoli, che nelle Provincie.

# TITOLO VIII.

A giuridizione della Pottulania di Terra ba per oggetto il vietare, che non si faccia cosa alcuna nelle vie pubbliche, percuio si possanelle vie pubbliche, percuio si possanelle vie pubbliche il possanelle vie che non sia per quelle libero il passaggio. Egli è giusto, che le pene pecuniarie, le quali o seno prescrittet daglieditti de Pottulani, o dalle Leggi, da coloro tulani, o dalle Leggi, da coloro

quam. Jam es juridictio in hac Urbe, fuburbiis, vicisque Urbis per Guriam. Regii Portulari exercetur nomine universitatis Neapolitanorum, in quam transsit Neapolitanorum, in quam transsit situado mationis (b): alibi per Barones, universitates, aliosve, uti cujusque privilegiis expressium est. In ea autem exercenda sua quique privilegia, & officit commentarios, moresque rite receptos, servet. Qui th doven parlare della Porsialinia de mare. Ma pressi mon s' reson accora ti-

cevuti tutti i necessari documenti, su tralasciato.
Ex commensarii: ossicii Pottulanine, © ex
Pr. 6. ne quid in loc, publ.
(h) Ex cir. Pr. 6.
(b) Ex instrum. diel 5. Jun. an. 1625., ©

on Reg. lie, diei 2. Mart. ejuschem anni .

#### L. II.

Si quis iple per fe , aut cum animalibus , aut fi cujus animalia alterius agro damnum intuleriot, de ea re jurisdictio est Bajuli, qui five parte perente, five ex officio refici damnum jubebit, & hoc plus pecuniariam exiget poenam. Constabit autem de damno faltem testimonio unius teftis, ac juramento partis damnum paffae , & judicio peritorum : fr quis Curiae officialis animalia invenerit , fola ejus fide : fi pars animalia habeat penes fe , partis juramento. Si antequam confliterit de damno, Bajulus condemnaverit ducatos XXX, inferet fifcor-En Pr. 2. S. 2. de off. Bajuli .

unicamente si esigano, ed a coloro interamente fi diano, a cui spetta: la Portulania. Una cost fatta giuridizione però in Napoli, e ne dilei borghi , e cafali fi efercita a nome del Comune di Napoli ( l' ba egli acquistata per compers ) per mezzo della Corre del Regio Portulano; negli altri luogbi è eserestata da' Baroni, o dalle Univerfied , o da aleri, secondo la concoffione, che ciafcuno ne ba. Main corale ofercinio ciafeuno fervi ciò, ch' è consenuto nelle concessoni, e nelle istruzioni, e nelle comfuezudini legittime dell'ufizio.

# LEGGE II.

Il Baglivo o ad istanza delle parti , od ex officio conofce de' danni fatti negli altrui campi o dalle fole perfone , o dalle persone con animati, e digli animali foli, ed ordinera, che fi rifarciscano i danni , ed oltre a ciò rifcuoterà le pene pecuniarie sopra eit imposte . Per la pruoun poi del danno bafterd la testimonianza di un folo , e la giurata deposizione di colui , che ba pariro il danno, e la perizia de. gli esperti. Se gli animali saranno flati ritrovati a dannificare da alcun Ufiziale della Corte, ftaraffi alla di costui fede; e se la parte gli averd catturati ella , basta il dilei giuramento . Se avanti che fiefs

QUAE JURISDICT. TAM IN URBE.

condannera alcuno, porti la pena

di trenta ducati da pagarfi al Fisco.

principale del danno avuto , ove

questa non sea maggiore di carlini quindici ; ed effendo nell' arbisrio

dell' attore di dimandar meno di

quello, che di ragione gli spetta,

non pud il Baglivo riscuorere più di

quello, obe fi è dimandato. Se la form-

ma di quel , che si è chiesto, trapassi i XV. carling, fin quella qualunque,

non può esigersi pena maggiore di

auindici carlini . Avversa però il

Baglivo di non riscuotere pena nes-

funa avantiche fin il dannificato

del danno ristorato, ed esigendola, fia punito in ducati trenta .

Avuerta ancora il possessor della

S. I. Li pena dounta al Baglivo non pui rapaffare la fomma

(a) S. I. Poena Bajulo debita ficfi il danno provato il Baglivo excedere quantitatem fortis petitae non debet , fi haec non fit major carolenis XV. : quamque liberum actori fre minus petere . quam jure poffet, fi is minus petat, Bajulus plus exigere, quam petitum est , prohibetur . Si fortis petitae quantitas major fit carolenis XV., quamvis multo sit major; poena supra carelenes... XV. esse non potest . Caveat autem Bajulus, ne poenam exiantequam damnum passo factum fit fatis , ducatis itidem XXX., fi ante exegerit, mulrandus . (b) Caveat itidem dominus bajulationis, hujufve conductor, ne (quod factum aliquando) certam fibi pacifcens pecuniae quantitatem cum dominis animalium transigat de damnis futuris . Transactiones istas, quibus impunitate quadam data effusior delinquendi licentia permittitur, pullas effe, nec fore impunitas, sciat : poena enim C. ducatorum eos manebit, quae in Fiscum erit redigenda; sitque baronalium juridicorum id Fisco renunciare, nifi velint ob idem Ivndicatui subjacere.

(b) Ex Pr. 2. cod.

Baglina , e l'affittator di quella di non pattuire ( ciocche è alcuna volta avvenuto ) co' padroni degli animali, ne di transigere con quelli per una data quantità di denaro i danni, ebe farebbero forfe in futuro per fare . E sappiasi che tranfazioni così fatte per cui colla premessa impunità si da maggior licenza di delinquere, faranno (a) Ex cit. Pr. 1. S. 2. nulle, ne anderamo impunite: perciocche è loro ordinata la pena di cento ducati, da applicarsi al Fisco; e fia a' Giudici locali richiefto di dar diesio notizia al Fisco, e trascurando di farlo, sieno tenuti al sindacato. §. II. La giuridizion poi del (c) §. II. Porro de folis da-Bamnis

nis datis, quae non funt supra carolenos XXX., tantum Bajuli jurislistico est. Quin si jurislisticoni ejus ultro se submiserint partes, etiam de caussis, quae ean summam excedunt, cognoscere Bajulus son vetatur. Proinde exequatorinles literas pro quantacunque summa apud Bajulum expeditas M. Curiae V., aliorumque Tribunalium apparitores exequantur.

. (c) Ex Pr. 4. 5. cod. .

(a) & III. In hac Urbe, fuburbiis, vicifque Urbis jus dicar urbana Curia Bajuli, quae conftat ex domino bajulationis , & judicibus. V. Judices iftos totidem patriciorum Curiae eligant adannum, fingulae fingulos. Si quis corum non fit Doeter juris , adhibeat adfefforem . Sir autem cuique liberum quem malverit adire : ab ejufque decreis ad. R. Curiant Siclae provocario est . In aliis Regni partibus Bajuli jurisdielio a Rege conceffa, per Barones, universitates, aliosve pro cujusque privilegio exerceatur, & uti veteri consuetudine receptum eff , ita jus ello ... S 4 6 1000

(a) Ex pt, 3. S. I. codi., & ex prasi ...

(a) §. IV. Urbanae Curiae Bajuli ministrent actorum magister unus, scribe IV. Alium supra quaternarium istum numerum actorum magister ae habeat • (b)

Prae-

Bagirso sia dintorno a foli danni, i quali non trapassimo i trenta caniini. Ma ove le parti anto nelle casse di maggior somma si son metreranno al giudizio del Bagirso, volido sia il giudizio. E porò i Portieri, ed i birri della G. C., e di altri Tribundi eseguano le estere escutoriali di qualunque somma, le quali faranno spedine dalla Corte del Bagiror.

6. III. Nella Città di Napoli, e ne dilei cafali, e borghi renda ragione la Corte della Bagliva della Città medesima, la quale è composta del Possessore della Bagliva, e di cinque Giudici , i quali ogni anno fono eletti da cinque Nobili Soggy una per cioscheduno. Se all cun di loro non è Dottore , abbia T affeffore . Sia a ciafcuno in fua balia di ricorrere a qual di quelli voglia, e da decreti de medesimi si appelli alla Regia Corse della Zecca. Negli altri luogbi del Regno la giuridizione bajulare. che fi ba per fola conceffione del Re, fi eferciti da Baroni , dalle Uni-· versità, o da altri secondo loro special conceffione, e fervifi ciò, cb' è folito di offervarfi.

§ IV. Abbia la Corre della Bagliva di Napoli un Mastrodati , e quatro Serivani , nè il Mastro datti , oltre a cotesti quatro Serivani, pe elegga altri Abbia altre-

176 Praeterea urbanae bajulationis dominus notarios XXXVI. eligat, per ques solos recipi, & incufari obligationes permittitur . Dominus bajulationis, hujufve condu-Stores, item exactores poenarum Bajulo debitarum, Judicesque per alios, quam per XXXVI. iftos notarios recipi, incufarive obligationes ne patiantur sub quovis praetextu, nec ab aliis receptas, incufatafve admittant quoquo modo . Si contra sit factum, dominus bajulationis arbitratu Regis punietur : conductores, exactorefque \* ducatos CCC. Regio fisco inferent in fingulas vices : Judi ses autem ducatos CC., & hoc plus eo officio abstinebunt per annos VI. In aliis Regni locis uti veteri consuetudine receptum eft, ita jus esto.

(a) Ex cir. Pr. S. 6.
(b) Ex cir. Pr. S. 3.

\* Se ne moderò la pena della Prammatica, e fe ne fece rapprefentanza a S. M. per averne il Sovrano oracolo .

(a) S. V. Bajuli in contumaciis incufandis ritus fervent M. Curiz V. Si secus fecerint, ducatis XXX. multentur. (b) Poenas autem obligationum incufatarum, fi plures fint obligati five principales, five fidejustores, femel exigant, modo unum fit debitum , fed non ante, quam folidum fuerit creditoribus folutum. (c) Quod a die incufationis biennium elapfum fit, nulla poenarum exa-

sì il possessore della Bagliva Napoletana trentafei Notaj, da quali folamente si ricevano, e s'incusino gli obbligbi . U medefimo pofsessore della Bagliva, od i condustori di quella , o gli efattori delle pene dovute al Baglive , ed s Giudici non permettano, che gli obblighi fi prendano, o s' incufino fotto niun pretefto da altri , fuorchè da cotesti trentafei Notaj ; e presi, od incufati da altri per niun modo gli ammettano. Ove a ciò fi contraffaccia il possessore della Bagliva fara gastigato. ad arbitrio del Re , gli affistatori, e gli efatteri pagberanno la pena di ducati trecento da applicarsi al Fisco ciascuna volta, che mancheranno. I Giudici portino la pena di dugento ducati, e sieno altrest sospesi dell'ufizio per fei anni . Negli altri luogbi del Regno lervisi l'antico foliso e confuerudine.

S. V. I Baglivi nelle incufazioni delle consumacie offervino i Riti della G. Corte, ed ove a ciò contravverranno, sien puniti in trenta ducati. Quando uno fia il debiso, e più sieno gli obbligati o come principali o come mallevadori. efigafi una fola pena degli obbligbi incufati , ne sal riscoffione fi faccia avanti che i creditori fieno fati del rutto foddisfatti. Che fe faranno trapaffati due anni dal de dell Stio est, nich de lite jam finita, ac de folidi folutione facta liquido constiterit ex actis Curiæ: ubi vero de folido foluto confliterit. intra fex ab ea folutione menfes perfequi poenas possunt : post id tempus non possunt.

(a) Ex Pr. 1. S. 5. eod. (b) Ex cit. Pr. 3. S. 8. (c) Ex cit. Pr. 3. S. 9.

(a) S. VI. Cuivis liceat pro reo respondere apud Bajulos etiam fine mandato, nisi lis fuerit supra carolenos XXX.

Si tralasciarono alcune altre cose, che leggonfi nella cir. Pr. 3., perche se ne parla sotto altri titoli .

(a) Ex cit. Pr. 3. 9. 12.

#### · L. III.

In Urbe Neapoli, & aliis quinque urbibus hujus Regni, quae funt Barulum, Sipontum, Croton , Callipolis , Rhegium , fint Curiae sub nomine Confulatuum maris, O terrae . In fingulis earum Consules duo secundo quoque anno eligendi folas mercarurae caussas dijudicent, quae in urbe, ubi funt, territoriove ejus inciderint aut inter peregrinos aut inter peregripum, & civem. Adhibeant Confules ifti adsefforem, si qua juris quaestio suboriatur, Neapoli quidem proprium, alibi vero Judicem ordinarium, qui civitati praeest, aut Gubernatoris, qui Doctor sit juris, no-

dell' incufazione , non potraffi pena niuna esigere, se chiaramente nen costerà dagli atti della Corte, . finita effer la lite, ed effere flato interamente il debito pagato. Quando costerà di cotesta compiuta soddisfazione, possono pur esiger la pena nel folo spazio però di fei mefi , dal di di effa foluzione ; ma quel trapassato, non può più quella pretendersi.

6. VI. Sia leciso a ciascuno, eziandio senza averne mandato, di rispondere per lo reo nelle corri bajulari ; purche la lite non va.

glia più di trenta carlini.

#### LEGGE III.

In Napoli, in Barletta, in Siponto, in Crotone, in Gallipoli, ed in Reggio vi sieno le Corti de' confolati di Mare , e di Terra :.. ciascuna delle quali abbia due Giudici, i quali debbono crearfi ogni due anni, e giudichino delle fole cause pertinenti alla mercatura , le quali accaderanno nelle dette Città, o nel territorio di quelle tra forastieri, o tra forastiere, e cittadino . Ove la quistion sia di jus , adoperino coresti Confoli alcuno assessore, ed in Napoli fia colui, che propriamente è a ciò deputato ; negli altri luoghi poi sia l'ordinario Giudice di quelli , tanto s' ei sia Governador dottorato; quanto se si a fem -

mine, aut Judicis. Consulatui vero Neapolitano hoc unice tributum, ut jus etiam dicat inter

civem & civem.

Ex Gratia d'ei 1. Aug. an. 1746. (a) §. I. Adversus decreta Confulum ad supremum Magistratum commercii provocatio est . Quod fi res in judicium deducta secundum communem aestimationem

non fit major ducatis CCC., appellatione non suspendi decretum placet : quin, si major non sir ducatis L., nullam effe appellationem.

(a) Ex Pr. diei 29. Jan. an. 1740.

De iis, qui praesunt collegiis judicum.

# TITULUS IX. LEX I.

Porum, qui sive jure ordina-rio, sive temporario praefunt collegiis judicum, proprium eff cauffas partiri inter judices . All amovendam vero gratiae fuspicionem vetatur , ne quam illi caussam, cujuscumque qualitatis , quantitatifve fir , fibi ipfi , quod aliquando factum, commit-

Ex Pr. 7. St 1. de off. jud., & ex Confr. de quaeftionibus S. ftatuimus.

(a) §. I. Porro eorum praecipuae partes sunt serio seduloque curare , ut judices , alique officia-

QUAE JURISDICT. TAM IN URBE.

semplice Giudice . Al solo Confo. lato Napoletano però per privilegio è conceduto, ch' egli proceda anco nelle contese, che accadono tra cit-

tadino e cittadino.

6. I. De' decreti de' Confoli appellasi al supremo Magistrato del Commercio. Che fe la fomma , di cui si litigbi , non trapassi secondo la comune estimaziane trecento ducati, per l'appellazione non s sospende l'esecuzion del decreso: ma ove quella non aggiunga a cinquanta ducati , non si dia affatso appello.

Di coloro, che preseggono a' Tribunali collegiati.

> TITOLO IX. LEGGE 1.

Egli è proprio di coloro, che od a sempo , od ordinariamense prefeggono a' Tribunali collegiati, di distribuire le cause infra i Giudici di quelli. Ma affinche si tolga ogni sospetto di condiscendenza verso di sestessi, sia toro vietato di commettere a fe medesimi, ciocchè alouna volta fi è fatto , canfa alcuna di qualunque valore, o qua: lirà ella fia.

§ I. E altrest particolar dovere di loro di avercura che i Giudici, e gli altri ufiziali de loro Tri-

ciales, quibus diebus horifque debent, Tribunalibus adfint. (a) Es Pr. 75. S. 67. de off. proc. Caef. La Legge si è fatta generale.

(a) S. II. Adhaec ii negotiorum, quae ad cujusque Tribunal pertinent , expediendorum caussa non domi suae, sed publico, solitoque loco conventum agant judicum, quibus praesunt. Conventum istum domi habere licebit Praesidi S. R. C., tanquam praefecto Regalis Camerae S. Clarae, & (\*) certis temporibus, certifque ex caussis etiam Locumtenen-

ti R. Camerae Summariae, ac Regenti M. Curiam V; praeterea nemini. (a) Ex Pr. 6. de off. jud. (\*) V. L. I. S. 2. tit. 22., & L. I. S. I. 1.1. 17. lib. 2. bujus Cod.

(a) S. III. Si plures fint aulae unius Tribunalis, licere non ambigitur ei, qui pracest, cui velit interesse, deque una in aliam transire.

(a) Ex Pr. 68. S. 13. de off. proc. Caof.

De Regiis Perceptoribus Provincialibus .

TITULUS X.

LEX 1.

Egii Perceptores provinciales in sua quisque provincia fiscali tantum pecuniae exigendae vacent : aliis quibuslibet exactionibus abstineant . Qui sub quovis praetextu alienas exactiones

bunali intervengano a quelli ne' giorni, e nelle ore debite.

§. 11. Oltre a ciò eglino non tengano corte per la spedizion de' negozi de' loro Tribunali in cafa loro, ma la tengono ne'luoghi pubblici, ed ove è foliso, che si congregano i Giudici , cui preseggono , a render ragione. Solo fia permesso al Presidente . del S. Configlio, come a capo della Regal Camera di S. Chiara, di tener quella in fua cafa, e sia anco ciò lecito al Luogosonente della Regia Camera della Sommaria, ed al Regente della G. C. della Vicaria in alcuni determinati tempi , e per certe determinate caufe .

6. III. Se un tribunale abbia più Ruote, non è dubbio, che 'l suo Presidente può intervenire a qual più gli piaccia, ed a suo piacere di quella all' altra paffare.

De'Regi Percettori Provinciali

TITOLO X.

LEGGE I.

TRegj Percestori delle Provincie unicamente attendano a riscuotere il denaro pertinente al Fi-Ico, e si astengano di qualesisia altra efazione. Coloro poi, che fotto qualunque altro presesto si occupe-

180 DE REGIIS PRAECEPTOR. PROVINCIAL. nes primum susceperint, unius anni salario: qui secundum, non falario folum, sed & officio per biennium : qui tertium, officio in perpetuum multentur.

Ex pr. 75. 5. 178. d: off. proc. Cef. (a) §. J. Juridicis locorum de-

manialium, Auditoribus, aliisque officialibus Regiarum Audientiarum salaria persolvant.

(a) Ex Pr. 60. cod.

(a) §. II. De morte feudatariorum intra mensem , ex quo eorum quispiam decessit, ad R. Cameram Summariae referant. (a) Ex Pr. 53. eed.

De Magistris Camerae in Provinciis.

TITULUS XI.

# LEX 1.

Oenas omnes fiscales Camerae in provinciis magistri exigant, ac perceptoribus provincialibus tradant . (a) Sed accepti expenfique rationes reddant in Camera Summariae. Ne vero fummas modicas, quas diversis temporibus impendisse se ajunt, ad unam redigentes, eamque solam serentes expensam facere fraudem fisco poffint, ii fummas fingulas vel minimas cum suis distinctis caussis describant . Quod contra formam hujus Legis in tabulas expensi retulerint, id fisco rependant de fuo.

peranno in altre differenti efazioni, la prima volta perdano il salario di un anno , la seconda seno sospesi del salario, e dell'usizio per due anni, la terza sieno a perpetuo del detto ufizio privati.

6. I. Pagbino i Salarj a Giudici delle Terre demaniali, ed agli Uditori, ed agli altri ufiziali del-

le Regie Udienze.

II. Riferi/cano alla -Regia Camera della Sommaria la morte de feudatari tra un mefe dal di che quegli saranno di questa all, altra vita paffati.

De'Maestri di Camera nelle Provincie

# TITOLO XI. LEGGE

T Maestri di Camera rifcuorano nelle provincie le pene fiscali, e confegnino il riscosso à Percetto. ri provinciali. Ma del riscosso, e. dello speso diano conto nella Camera della Sommaria. Affinebe però, riducendo in una fola fomma, le piccole spese, le quali dicano di aver fatte in diverse volte, e quella fola portando, non possano far frode al Fisco, sieno eglino obbligati di descrivere ciascuna somma, che aranno spela, comeche piccola , colle sue distinte cause. Ciocchè contro alla forma di que-Aa Legge porteranno nel libro dela

Fisco.

Ex Pr. 60. de off. proc. Cef. 1 (a) Ex Pr. 55. cod.

Communia de Regiis perceptoribus urbanis O' provincialibus, ceterifque exactoribus pecuniae fiscalis.

# TITULUS XIL

## LEX I.

Els, qui in urbe, provinciil-ve perceptores creantur, five proprietatem officii habeant, five debeant interim exercere, non ante poffessionem , provisionefue pro capienda possessione dari permittitur, quam illi, acceptis commentariis officii, de his recte fervandis, (a) reddendisque in R. Camera Summariae rationibus, ac generaliter de officio bene, ac fideliter exercendo fatifdato caverint . Locumtenens, ac Praesidentes R. Camerae Summariae, ad quorum officium ea res pertinet, fatagant de ea re; si secus sit fa-Etum , quidquid ob eam cauffam fisci intererit, repensuri.

Ex pr. 1. §. 16. & pr. 75. §. 180. de off. proc. Cof. & ex prani. (2) Ex pr. 50. sod.

(a) S. I. Ii suo per se fungantur officio. Si quando alios fibi fubstituere aut per Regem licuerit, aut per eos, qui vice Regia erunt , quibus casibus hi possunt ejus rei veniam dare , substituant fibi laicos, & jurisdictione Magiftratuum Regiorum non exemtos: Di ciò, ch'è comune a' Regj Percettori della Città di Napoli, e delle Provincie, ed agli altri Esattori del denaro Fiscale.

# TITOLO

# LEGGE I.

T Percettori Napoletani , e delle Provincie tanto s' ei sieno proprietarj di simile ufizio, quanto se ne seno temporanei amministratori. non prendano il possesso di quello, ne. si diano loro le provvisioni a prenderlo avanti che, avute le istruzioni, non si sieno fotto buona mallevaria obbligati ad offervarle, e a render conto nella R. Camera della Sommaria, ed a bene, e con fede amministrare l'ufizio. Il Luogotenente, ed i Presidenti della R. C. della Sommaria , a cui ciò appartiene, abbiano di questo diligente cura, e facendo il contrario, pagberanno al Fisco ogni insereffe , che per quefta cagione gli perverra .

§. I. Efercitino costoro l'ufizio per loro medesimi. Se alcuna volta il Re, o quei , che terramo le sue veci,in quei foli cafs perd, be potranno dare simiglianti licenze, permetteranno loro di sostituire altra persona, la fostituzion cada in persone laiche, e non esenti della giuridizione de Re. 182 COMMUNIA DE REG. PERCEPTORIBUS.

hi vero illotum nomine ne sub feribant. Perceptores, qui commiferint in hanc Legem, officio dejiciantur , pretiumque ejus sico Regio inferatur. Si quis corum non diu debeat abeste, officii per substitutum exercendi veniam dare R. Camerae Summariae Locumrenens potest, inferta tamen ca clausula, ut ambo de culpa in selidum teneantur.

(a) Ex cit. Pr. 50, O pr. 177.5. 75, cod.

(a) §. II. Perceptores, & quifquis eff alius exactorum pecunise ficialis fecundo quoque menfe de accepto, & expenío referant ad R. Cameram Summaiae, ac legitima expeníi documenta producant: fi hue officio defuerin, falario multandi: Quod relatum eff, çuidque documenta primum rationales commiffarii expendant; tum recognofeat Fifcalis rationum, qui, fi quid minos probaverit, de co referri ad aulam inflabri: feque rationalis commiffarius referat de co.

(a) Ex pr. 40. cod. O ex prani.

(a) § III. Adhaec proxime exachi anni rationes exhibeant omnino intra diemi decimum Martij fequentis anni Si quis eorum non exhibuerit intra eum diem, ratiovalis commissarius significatorium Regi Magistrati , ed i fosticuis. non soscrivano a nome de principali. I Percettori che contravverranno a questa Legge, sian privi dell'ufizio, e'l prezzo di quello si applichi al R. Fisco. Ma se convenga loro di effere affensi per piccolo spazio di tempo, possa il Luogotente della R. Camera della Sommaria dar loro la facoltà di fostisuire altri , a condizione non però . che nella carta della licenza s'inferifca\_la claufola, che amendue in folido sien tenuti di ogni mançanza. . Il. I Percettori ,"e quale fi sia altro efattore di denaro Fiscale ogni due mesi facciano loro relazioni alla R. Camera della Sommaria del riscosso, e dello spefo . e producano i legittimi documenti dello speso: e mancando di farlo, sia loro sospeso il salario . I Razionali Commessarj discutano primieramente coteste relazioni , ed i documenii di quelle;dipoi sieno esse rivedute da Fiscali de conti, a quali, cadendo alcun dubbio, apparterra di fare istanza, che di quello se ne faccia parola nella Ruota , e così il Razional commessario dovrà far sua relazione nella detta Ruota.

§. 111. Oltre a ciò ad ogni modo per tutto il di dicci di ciafem mefe di Marzo esbisfcano i comi dell'anno prossimo passaro. Se alcuno mancherà di esbirgli, il Razional commessario gli spedisca contro la signi.

certae multae pro officii qualitate expediat contra eum : 'tum post mensem, aut aliquanto post etiam alteram , in qua geminet multam. Demum Tribunal ei officio interdicat, Substituto interim aliquo prorationali : fequestro subjiciat bona; quibus ille caverat fifco : procedarque etiam ad ulteriora, uti pro ratione delicti vifum fuerit expedire .

(a) En pr. 20. O pr. 31. cod., O en prani.

(a) S. IV. In codicibus accepti fingulas adnotent summas . & a quibus eas, quo tempore, quo monetae genere, quaque de cauffa acceperint. Ita in codicibus expensi quantum, quibus, quo tempore, quo monetae genere, & qua de caussa solverint, describant : ac si qua extraordinaria folutio per eos fit facta, illud itidem addant, cujus juffu ea facta sit . Rationes non in eum modum confectas R. Camerae Summariae Locumtenens, ac Praesidentes ne admittant, iifque rite conficiendis certam defignent personam aere ejus, qui non rice confecit: isque arbitratu Tribunalis det poenas:

(a) Ex pr. 1. S. 1: de off. queft. Caef. O ex pr. 75. \$. 6. 0 172. de off. proc. Caf.

(a) S. V. Quod autem difficilior est, quo tardior, exactio reliquorum; ii quod ab universitatibus fifco debitum exegerint ,im-

fignificatoria di una certa pena pecuniaria a proporzione dell'ufizio, che sostiene, e perseverando nella mancanza, dopo un mese, opoco pils ne spedisca un' altra con doppia pena. Alla fine il Tribunale il privi dell'ufizio, e vi fostisuifca interinamente alcun prorazionale : gli sequestri i beni, con cui avea afficurato il Fisco : e procedapile innanzi , secondoche parragli pils espediente a proporzion del. delitto :

S. IV. Ne'libri dell'introito notino tutto il denaro, chi ei riscuosono, e vi aggiungano da chi, in che tempo, in qual monera, e per qual cagione sia stato quello loro pagato. Il medesimo servino ne libri, dell'esito, novandovi la quantità, il tempo, la moneta, e la eagione del pagamento; ed avvenendo che abbian fatto firaordinario pagamento, anco vi aggiungano per ordin di chi abbianto fatto. Il Luogotenente, ed i Presidenti della R. Camera della Sommaria non ammetiano conti, che sieno in altra guifa distesi, ed avendogli alcuno in altra maniera formati, vi depusino a sue spese, un altra a persona a rifarli, e sia ad arbitrio del Tribundle puniso .

S. V. Poiche quanto più indugiali, sanso più rendesi difficile l' efazion de residui, costoro ciò, che riscuotono dalle Università per de-

bits

184 COMMUNIA DE REG. PERCEPTORIBUS. putent in cauffam residui, non in caussam praesentis debiti, usquequo aliquid reliqui est, quod debeatur . Si primum contra fecerint, duplo ejus fummae, quam non in caussam residui debiti imputarunt : fi fecundum , quadruplo : si tertium , suo illi officio

luant. (a) Ex cit, pr. 75. S. 168.

(a) §. VI. Jam vero quod Regis aplurimum interest praesentem fisci sui statum nosse, ii distincte referant in tabulas accepti expensique tantum ea, quae ad rationes pertinent proxime exacti anni . De reliquis praeteriti temporis, (a) ac de diligentiis ad ea exigenda adhibitis referant feorfum . Si rationalis commissarius diligentias noverit sufficientes, id in ratiociniis adnotet : pro fummis autem, pro quibus aut minus fufficiens, aut nulla omnino adhibita diligentia est, significatoriam expediat contra eos, quafi ex ipfius ratiocinii cauffa debitores . Quod fi quid illi dein exegerint, id deducatur quidem, sed non impedita tamen exequatione. (a) Ex pr. 1. 5. 3. cod.

(a) S. VII. Si quam illi fummam tabulis expensi adscripserint, quae tum non fuerit admiffa; fifco inferant quidquid fuerit judicatum interfuisse per id tempus, quo ea fumma abfuit fisco: (b) si

bisi Fiscali , finche vi abbia de' residui, non la notino a conto del debito presente, ma a conto del detto residuo. E facendo altrimenti la prima volta pagbino la pena del doppio di quello che non averanno notato al debito del residuo: la seconda del quadruplo: la serza sian privati dell'ufizio.

6. VI. E poiche molto importa al Re, ch' e sappia lo stato presentaneo del suo fisco, notino eglino con distinzione nel libro dell' introito, e dell' efito ciocche folamente apparterrà à conti del profsmamente trapassato anno . I residui poi de' precedensi anni, e le . diligenze adoperate a riscuoterli fian notati Separatamente . Se il Razional commessario troverà le dette diligenze effere flate fufficienti , noti il residuo ne' conti ; ma quando troverà , che o non fiefi fatta alcuna diligenza, o siesi fatsa poco sufficiense, spedisca contro di loro la fignificatoria come a'debisori per ragion di bilancio . Che se eglino dipoi averanno somma alcuna efatta, fe ne faccia di quella la deduzione, senza impedirsi in quel mezzo l'efecuzione.

6. VII. Se nel libro dell' efito riporteranno somma alcuna, la quale dipoi non sia ammessa, pagbino al Fisco l'interesse di quello, che sia giudicato per tutto quel tempo, ch'indugiossi al Fisco quel pagamen-

fiscalem pecuniam ultra legitimum sempus retinuerint penes fe , omnino damnentur in duplum, cui fimplum inest: (c) in nonuplum vero, fi in tabulis expensi unam eandemque summam duplaverint, aut exactam prorfus non inferuerint tabulis accepti: (d) nec quod feorfum ab istis tabulis eam fe accepisse adnotaverint, id potest facere, ut nonupli poenae eximantur . (e) Quod si in sua rariccinia tanquam exactas, expensasve referant, quas, quo tempore codices exhibent accepti, expensique, vere non exegerint, aut non expenderint summas, officio deturbentur .

(a) Ex cit. pr. 75. §. 16. (b) Ex pr. 46. §. 3., & 4. cod. (c) Ex cit. pr. 75. §. 16.

(d) Ex cit. pr 75. \$. 17. (e) Ex pr. 36. rod.

(a) § VIII. Apochis de rece-

pto, quibus perceptores univerfitatibus, aliifque fici debitoribus cavent, eum ipfum diem adderibant, quo recipiunt numos, non alium potheriorem. Ita aberit fufpicio fraudis.

(a) Ex pr. 1. 3. 9. @ Pr. 47. end.

(a) § IX. Placet, poenas omnes pecuniarias perceptoribus, ceterifque ficalis pecuniae exactoribus irrogatas omnino perfolvi, nec poffe allegari, non tanti, quanti eae poenae funt, aur nihil fici intereffe: quin, fi pluris into: fo olive al tempo preferitto riterranno appodi lero il denavo del Fisco , pagbino il doppio di quello , in cui va anche compreso la scempio. Quando poi averanno mancato di notare nel libro dell' introito alcuna somma riscossa, ovvero averanno notata nel libro dell' esito due volse la medesima fomma, sieno dannati nel nonuplo ; ne l' aver notato in altro libro di aver ricevuta quella quantità, gioverà loro , perchè non portino la pena del nonuplo. Se poi ne conti dell'introito , e dell'efito porseranno fomma alcuna come rifcoffa o fpefa , la quale al tempo dell' efibizione de contiin effette non aveane rifcoffa, o spefa, sian privati dell' ufizio .

§. VIII. Per evitarsi ogni sospette di frode, i Percettori nelle ricevute, ebe fanno alle Università, ed algis altri debitori del Fisco, pongano la data di quel medessimo giorno, in cui su su su possenzamento, e non altra possenzamento,

. IX. Le pene posse contro d'.
Percettori, ed agli altri estatori del denaro siscale, sieno ad ogni conto estatte, ne giovi l'allegari, che l' Fisco non vi abbia alcun interesse, o quello non sia proporzionaro all'importanza delle der

186 COMMUNIA DE REG. PERCEPTORIBUS. terfit, eos etiam plus inferre com-

(a) Ex pr. 46. S. 4. cod.

Communia de magistris actorum, scribis, aliisque apparitoribus.

# TITULUS XIII.

## LEX I.

Nstantias , decreta , & quaslibet alias scripturas, quae apud afta judicialia exhibentur, actorum magistri subscribant, scriptoque doceant de exhibitione, ut quis, & quando ea exhibuerit, inde possit constare. Nullam itidem expediri provisionem, aliumve ordinem dari patiantur, nisi prostent apud acta litterae procuratoriae; si fecus fecerint, xxIV. ducatorum poenam daturi (a). Ex Pr. 25. S. 30. de official., & bis &c., ex Conft. ann. 1738. S. 6. 11.5. (a) Ex cit. Conft. S. 4. n. 4.

(a) 6. I. In omnibus collegiatis Curiis five urbanis, five provincialibus, qui magiffri actorum in capite appellantur, non itidem fcribae, five actuarii, obligationes, quae contrahi dicuntur penes atta, expediant. Ubi unus erit actorum Magister , poterit is & acta conferibere, & hafce obligationes, quae penes acta contrahuntur, expedire, secundum ea, quae de isto obligationum genere funt legibus comprehensa: si contra fecerint ,

. poenas legum daturi .

se pene, anzi se maggiore sia l' interesse del Fisco, maggiore anco sia la pena, ch' è debbon portare.

Di ciò, ch'è comune a' Mastrodatti, agli scrivani, ed agli altri portieri, e birri.

#### TITOLO XIII. LEGGE

T Mastrodatti foscrivano tutti i decresi, e le istanzie, ed ogni alera scristura , che fi efibiscono presso gli atti, e rendano altresì in ascristo testimonianza della desta esibizione, affinche si sappia da chi , e quando siesi quella presentazion fatta . Non permettano altresi, che si spedisca, o si confegni provvisione, od altro ordine, fe non vi sia presso gli atti il mandato di proccura, e facendo altramenti, soggiaceranno alla pena di ventiquattro ducati.

6. 1. In tusti i Tribunali collegiasi, i foli Mastrodassi in capite uon gid gli Scrivani , o gli Accuari prendano le obbliganze, c. le mallevarie . Ove poi vi abbia un fol Ma-Brodassi , potrà coffui assisare , e prendere ancora cotofte obbliganze, e mallevarie a quel mode, che perle leggi dettate dintorno alle derre obbliganne è disposto, e facendo il contrario, foggiaceranno alle pene dalle leggi medesime ordinate. 4

(a) Ex Pr. 9. de aliv.r. (b) Ex Pr. 9. 15. @ 16. de Alluar.

(a) §. II. Quod metuendum est, ne magistri actorum sui lucri studio minus idoneos sidejustores admittant, eos in caussi quum sisci, tum privatorum civilious, aut criminalibus vel minimum ultra modum Legis nomine sportularum exigere, veratur. Si contra seceriat, & partibus, quarum gratia dati sidejussores sunt, quidquid intererit, rependant, & sifico inferant paenae nomine quadruplum ejus, quod supra justam aestimationem eos constiterit exegisse.

(a) Ex. Pr. 75. §. 156. de off. proc. Cost. Legge si estan generale.

(a) & III. Magistros actorum; fi minus idoneos fidejuffores admiferint, subfidiaria actione tenari est aequum : sed ante discuti debitorum, fidejufforumque bona neceffe est, & auditis actorum magiftris conftare, illos folvendo non effe . Ne vero actorum magistrieam discussionem caussando in longum ducant, longamque faciant creditoribus moram, discutiendis: bonis quadrimeftre spatium datur: ab expeditis contra debitotes principales, fidejufforesque literis exequutorialibus, hisque traditis actorum magistris, iidem post id tempus etiam non dicuffis bonis amnino de proprio teneantur : & hos

& II. Perocchè è da temere . non peravventura i Mastrodatti pen amor del guadagno ammettano men che sufficienti, o sicuri mallevado. ri, è proibito, ch'eglino nelle caufe così fiscali, che de' privati civili, e criminali, non efigano niuna somma benche piccola oltre a quello, ch'è determinato dalla Legge di pagarsi loro a nome di sportule, e di diriesi . Se controvverranno a sio . ristorino le parti di ogni interes. le, che perverrà loro da cotesto avere ammessi mallevadori poco sicuri , e pagbino al Fisco il quadruplo di quello, che costerà avere rifcollo oltre al giusto diritto, ch'à loro dovuto.

6. III. Se i Mastrodatti averanno ricevuti mallevadori men che seuri, è giusto, che fian cenuti con azion fuffidiaria; ma uopo è che prima si discutano i beni de debitori, e de mallevadori, e conviene ancora, che costi, insesi esso i Mastrodatti, effer coloro imporenti a pagare . Ma affinche i Mastrodatti, allegando de preschi, non menino a lungo una cofifatta difcuffine, na fieno con ciò d'indugio, o di sconcio acreditore, a discutere i detti beni è prefisso lo spazio di quattro mefs dal di della spedizione delle lessere efecusoriali contro a debisori principali, ed a mallevadori, e dal di che faranna quel-·07.

plus, fi quando nondum exacto eo tempore appareat, debitores fifei borumque fidejuffores non effe folvendo, haud expediatur ut exigatur, fed flatim poffint actorum magifti folvere, compelli,

(a) En Pr. 17. de alluar.

(a) §. IV. Magistros actorum interventre iis caussis vetatur, in quibus eorum cognati usque ad quartum, aut adines usque ad tertium de jure Civili gradum advocatos, procuratores quant: si intervenerint, officio privandos.

(a) Ex. Pr. 3. de actuaris. O Pr. 3. de officio privandos.

(a) . V. Actorum Magister suomunere defunctus scripturas omnes ad officium fpectantes dilucida ferie digestas suo tradat successori : qua de re fatagat Fisci patronus, aut, fi Curia patronum fisci non habet , Curia ipfa . Si actorum magister huic officio defuerit, trireme, quoad Regi fuerit visum. damnetur. Successor autem fe eas recepifie scripto testetur. Jam vero qui alicubi magistri actorum munus exercuit, alibi ad idem munus exercendum ne admittatur, nifi exhibita ejus loci Iuridico fcripturarum a successore receptarum attestatione. Juridicus autem

le flate confegnate à Mastrodatri; i quali dopo tel sempo si en tenuti de proprio, exiandio che non sieno si entre de proprio, exiandio che non sieno si processi que con en con esta del si proprio proprio en proprio en che i debisori del Fisso, ci di mastroda di quelli mon sieno atti a pagare, non si appetti, che si faccia l'esazione, ma ali issune possimo i mastrodarii espere costretti a pagare il debito.

§. IV. Egli è viesato, che i Mafredatti intervengano in quelle caufe, in cui i loro cognasi fino al quarto grado civile, e gli affini fino al terzo, facciano da Avvocati, o da Proccuratori, ed intervenendo, fan privati dell'ufixio.

6. V. Il Mastrodatti, terminato il fuo impiego confegni al fuo fucceffore autre le scrieture pertinenti all'ufizio bene ordinase . Dinsorno ache abbia particolarecura l'Avvocaso fiscate, e se la Conte non abbia Avvocato fiscale, prendane cura la Corse medesima; e mancando il Mastrodatti di cio fare, sia dannato alta galea per quel tempo , che parrà a S. Maestà . Il successore poi faccia fede in iferit. to di averle ricevute Duando alcun Mastrodatti abbia fimile ufizia efercitato altrove, non fia ammello allo stello in alero luogo, fe prima non prefenterà al Giudice di quel

Syndicatus tempore de ea re teneatur, & antea omnia id documentum exibere opus haber, necantea ei expediantur litterae liberatoriales, quam confitierit illud documentum exibitum, imo in ipsis litteris liberatorielibus nominatim de ea re mentio siat. (a) Et P. 1. 2. 5. 5.

La Legge û è fatta generale.

#### L. II.

Magistris actorum, scribisve cujulvis Curiae officio suo in perpetuum, vel ad tempus femel multatis ex cauffa falfi in iolo officio commiffi, quibuslibet officiis, quibus exercendis scriptura est opus, five in Regiis, Baronalibusve Curiis, five quovis alio publico loco exerceantur, fit interdictum . Quifquis eos ad iftiulmodi officia sciens admiserit, admittive fecerit, biscentum ducatorum poena plectetur : quique ad officium irreplerit per fraudem, officio dejedus corpore etiam, uti Regi videbitur, luet.

(b) Ex Pr. 19. sed.

(a) §. I. Publice interest, neminem aur criminis delatum aut imperitum ad magistri actorum, si scribaeve officium admitti: proinde non ante admitti placer, quam exhibitis attestationibus M.Curiae quel luogo la fede di avere le derte ferissure al fuccesso from consegure. Ed il detto Giudien en sia di ciò senuto al sindacaso, e prima di susto debba essistime il documento, nè gli si spedissano le testre diberatoriali, se suon costera dell'esibizione di quello, anzi melle medessime lestere liberavariali si saccia spressa menzione di simii documento.

#### . LEGGE II.

I Mastrodatti, e gli Strivani di qualfrooglia Corse, i quali freno stati una volta a perpesuo, o a tempo fospesi de loro ufizi a cagione di falsità in quelli commesse, non postano esercitare qualunque alero ufizio così nelle Corri Baronali , o Regie , come in qualunque altro pubblico tuogo, nett efercizio de'quali fia d' nopo, che fi scriva. Chiunque scientemente gli ammeiterd, o proceurerà , che fieno ammelli a così fatti ufizi, porti la pena di dugento ducati; e colui, che per frode, e contro a tal divieto s' intruderà all'ufizio, sia privato di quello, e porti altresì altra corporal pena ad arbitrio di S. Mac-Aà.

S. I. Importa al pubblico, che gl' inquisti; e gl' ignoranti non sieno amnessi agli usizi di Mastrodatti, o di Scrivani il perchè non prima sieno a quegli agmessi, che per testimonio della G. plus, fi quando nondum exacto

eo tempore appareat, debitores fifici, horumque fidejuffores non effe folvendo, haud expectarur use exigatur, fed flatim poffint actorum magiftri folvere compelli.

(2) Ex Pr. 17. de alluat.

(a) §. IV. Magiftros actorum intervenire iis caudis vectatur, in quibus corum cognati ufque ad quartum, aut adines ufque adtertum de jure Civili gradum advocatos, procuratorefive agunt: fi intervenerint, officio privandos. (a) Ex. P.; de dannii, de P. P. P.; de

of. S. R. C.

(a) V. Actorum Magister suo munere defunctus scripturas omnes ad officium spectantes dilucida serie digeftas fuo tradat fucceffori : qua de re fatagat Fisci patronus, aut, fi Curia patronum fifei non haber Curia ipfa . Si actorum magister huic officio defuerit, trireme, quoad Regi fuerit vilum, damnetur. Succeffor autem fe eas recepisie scripto testetur. Jam vero qui alicubi magistri actorum munus exercuit, alibi ad idem munus exercendum ne admittatur. nifi exhibita ejus loci Juridico. fcripeurarum a successore receptarum atteftatione. Juridicus autem

le flare confegnate à Mefrodatri : i quali dopo ral tempo sien tenuts de proprio, eziandio che non seno stati i derti beni discussi. Ed olere a ciò, ove avanti che trapassi que tempo appaja, che i debitori del trisco appaja, che i debitori del trisco di mallevadori di quelli mon sieno atti a pagare, non si aspesti, che si faccia l'esazione, ma eli sseme possioni i mostrodati espera costretti a pagare il debito.

S. IV. Egli è vietato, che i Mafirodatti intervengano in quelle caufe, in cui i loro cognati fino al quarto grado civile, e gli affini fino al tervo, facciano da Avvocati, o da Proccutatori, ed intervenendo, fian privati dell'ufizio.

6. V. Il Mastrodatti, terminato il sus impiego, consegni al suo succeffore sutte le scrieture pertinenti all'ufizio bene ordinate. Dintorno ache abbia particolare cura l' Avvocato fiscale, e se la Corte non abbia Avvocato fifcale, prendane cura la Corse medesima; e mancando il Mastrodatti di ciò fare , sia dannato alla galea per quel tempo , che parrà a S. Maestà . Il successore poi faccia fede in iscrit. to di averle vicevute Quando alcun Mastrodatti abbia simile ufizio efercitato altrove, non fia ammello allo stello in alero luogo, fe prima non presenterà al Giudice di

quel

Syndicatus tempore de ea re teneatur, & antea omnia id documentum exibere opus haber, necaotea ei expediantur litterae liberatoriales, quam confitierit illud documentum exibitum, imo in ipūs litteris liberatorialibus nominatim de ea re mentio fiat. (4) Est Pr. 10. 5, 5.

La Legge fi è fatta generale.

#### L. II.

Magistris actorum, scribisve cujulvis Curiae officio suo in perpetuum, vel ad tempus femel multatis ex cauffa falfi in ipfo officio commissi, quibuslibet officiis, quibus exercendis scriptura est opus, five in Regiis, Baronalibusve Curiis, five quovis alio publico loco exerceantur, fit interdictum . Quisquis eos ad istiusmodi officia fciens admiferit, admittive fecerit, biscentum ducatorum poena plectetur : quique ad officium irreplerit per fraudem, officio dejectus corpore etiam, uti Regi videbitur, luet.

(b) Ex Pr. 19. and.

(a) §. I. Publice interest, neminem aut criminis delatum aut imperitum ad magistri actorum, s scribaeve officium admitti: proinde non ante admitti placer, quam exhibitis attestationibus M.Curiae quel tuogo la fede di avere le deste feristure al fuccessor sono confeguate. Ed il detro Giudice ne sia di
ciò tenuto al sindacato, e prima di
tutto debba esbirire il documento,
nè gli si predifeno le testere li
beratoriali, se uno costerà dell'esibizione di quello, anzi nelle medessime lettere liberatoriali si saccia spressa menzione di simil documento.

#### . LEGGE II.

I Mastrodatti, e gli Scrivani di qualfroglia Corec , i quali fieno stati una volta a perpetuo, o a tempo sospesi de loro usizj a cagione di falsità in quelli commesse. non possano esercitare qualunque alero ufizio così nelle Corei Baronali, o Regie, come in qualunque altro pubblico tuogo i nell' efercizio de quali fia d' nopo, che si serion. Chiunque scientemente gli ammeiterd, o proccurerà , che fieno ammelli a così fatti ufizi, porti la pena di dugento ducati; e colui, che per frode, e contro a tal diviero s' intruderà all'ufizio, sia privato di quello, e porri altresì altra corporal pena ad arbitrio di S. Mac-Aà.

§ I. Importa al pubblico, che gl'inquisti, e gl'ignoranti non sieno amnessi agli usizi di Mastrodatti, o di Scrivani. Il perchè non prima sieno a quegli and messi, che per testimonio della GaV., itemque Curiae ejus loci , ubi domicilium habuit , factoque ingenii periculo, de ejus moribus, ac pericia conflicerit.

E. Pr. 13, S. 3, de official. O hir Oc. Orn Pr. 10, S. 24, de off. Jud. La Legge on the total agencile.

#### L. III.

Quod armati apparitores interdum faciunt, ut ad persequendos, prehendendosque criminosos homines canibus utantur, id ne faciant, vetatur, ut ut illi, quos persequuntur, gravissimorum criminum fint rei. Quid enim tam durum, quam quos tantum prehendi jus eft , cos canibus objici dilaniandos non fine periculo aliorum cafu transeuntium, qua fugiunt rei? Apparitores cujulvis Curiae Baronalis, Regiaeve etiam supremae, apparitorum ductores, horumve vicarii, quique isti sibi adjutores adsciverine in eam rem , fi contra fecerint , trireme dammentur ad quinquennium in fingulas vices, quamvis nihil nocuerint canes.

En Pr. diei 30. Nov. an. 1750.

De Commiffariis.

TITULUS XIV.

LEX I.

N Ulli Regiorum Tribunalium quum provincialium, tum

Corte della Vicaria, e della Corte di quel luogo, ove ebbero suo domicilio, e per esame fattone, coficrà del costume, e della sufficienza di loro.

# LEGGE III.

Poiche i birri alcuna volta nell' andar dietro, e nel proceurare la cattura de malfattori , fogliono usare de cani, sia loro ciò victato per lo innanzi, e sieno pur quegli rei di qualunque graviffimo delitto . Perciocebè qual cofa è più dura, che coloro, contro cui non si abbia altro diritto, che di catturarli, fieno esposti ad effer sbranaii da' cani , non fenza pericolo ancora di coloro , i quali peravventura fi trovessero a paffare per quei luogbi, per cui fuggono i rei? I birri di qualunque Corte Baronale, o Regia ancorche Suprema, ed i capitani, o gli sosti. tuti ,ed ogni altro ,che a tal uopo fia chiamato in ajuto, ove controvverranno a questa Legge, sieno condannati a cinque anni di galea, non ostanteche quei cani niun danno abbiano altrui recato.

De' Commeffarj.

TITOLO XIV.

LEGGEL

Jessun Regio Tribunale così della Cistà di Napoli, che del urbanorum jus fit destinare commissarios generales. Si qua vero certa negotia funt, quae extra locum, ubi Tribunal est, oportuerit expediri, Audientiis provincialibus, Juridicis locorum, aliisve pro diversa illorum qualitate committantur , nisi qua justa caussa fit , cur expedire videatur , commissarios eo mitti. (a) Quod autem publice interest, eos, qui in Regiis Tribunalibus urbanis, provincialibulve judices funt, Fiscive patroni, Tribunalibus non deeffe; cos alique abire extra locum, ubi Tribunal est, ut ut maxima wrgeat caussa, Regis, ejusve, qui vice Regis pracerit , injustu vetatur. Quamvis autem eorum quispiam cum ampliffima faculeate mittatur, datam fibi ea formula commutandarum poenarum potestatem neputet.

Fx Pr. 2. S. a. de commif.
(a) Ex Pr. 1. O cis. Pr. 2. S. 2. de commif., O ex Pr. 20. S. 1. de off. Jud.

§ I. Jam commiffarii ifti, cujutcumque dipitatis fior ; jurent ; a natequam :eo abeam ; quo mittuntur ; fe munus fuum bene ac fideliter expleturos: ac ; fi fint e minifleriis Tribunalium ; puta a-Gorum magifiti ; feribae , aliive ; fidejufforibus datis caveant ; fe fub poena ducatorum CCC. intra viginti a reditu dies apud fua Tribunalia praetentiam fui facturos ; geflorum omnium rationem red-

delle Provincie, abbia la posestà di spedire Commellari generali . Ma ove intervenga, che fia da fornire alcun negozio fuori del luogo, ove è il Tribunale, se ne dia la commessione alle Udienze provinciali, ed a Governadori de luogbi, o ad altre persone secondo la diversa qualità di quegli, eccetto se non vi abbin giusta cagione .. per la quale si Rimi Spediente ; che is mondino cold de Commessarj. E poiche importa al pubblico, che i Giudici de' Regi Tribunali Napolerani, e provinciali, e gli Avvocati fiscali non manchino a lor Tribunali, egli. è vietato, che alcuno di loro fenza la licenza di fun Maeftà , o del fuo Vicere per qualunque urgensiffima caufa fi pare ra del luogo ; ove fiede il Tribus nale . Ma febbene alcuno fra flato Spedito con amplissima possell, nondee egli. per niente tenere , che con quella formola gli sia stara dava la porestà di commuran le pone. . 1. Ma coresti Commessari di

qualunque diguirà e seno, avanteche partano per lo luogo, our debbon recarfi in commossi, qui un
di sonzire le commossimi toro dare con retrisudine, e con fede; e
e questi faranno ministri di alcun
Tribunale, come a dire Mostrodati. Scrivani, od altri, con buona
mollevaria si obblighino sotro la
pena di trecento ducati, di appresentansi infra lo spezio di irenta
giori.

dituros , neque ante abituros , quam uibil eos peccaffe fuerit pronuociatum . lis , qui in Tribunalibus judices fedent , quod & de 
cauffis, ob quas mittuntur, cognofeendi pro fuo officio jus habent, 
& fatis probatae fidei funt, nulla 
fatisdandi neceffitas incumbat : (c) 
fed eos tamen poft reditum rationem teddere, aeque ut alios , 
neceffe eff.

(a) Ex Pr. 5. \$. 9. de off. M. Juft. , & cit. Pr. 2. \$. 2. (c) Ex cit. Pr. 1.

## L. II.

Commissarii certas sportulas aceipiant in dies singulos, si instantibus partibus mittantur, nullas vero, si instante Fisco mittantur.

6. I. Certis ilitis sportulis contenti nihil ultra accipiant quovis nomine, etiam sponte oblatum; multoque minus ex lua auctoritate: excepto si aliquid eis subsidii nomine detur; suamque pro iis rebus Tribunalibus obligent sidem. Quas quidem sportulas taxari oportebit. Qui per id tempus, quo commissa sibiliti negotia gerunt, aliquid vel minimum sive per se, sive per interpositam personam quovis modo a privatis abraferint, aut sponte dajum acceperint, furum poenis subsiciante.

giorni dal di della loro tornata a" loro Tribunali, e di render conto di quello, che averanno fatto, e di non partirfi di quello prima che non fiesi dichiarato di non avere nel fernir quel negozio mancanza alcuna commessa. Ma i Giudici de Tribunali , poiche per ragione del loro ufizio banno la poseftà di conoscere delle cause, per cui vanno in commessa, e fono di provasa fede non è mestiere, che diano mallevaria alcuna; ma non per questo non debbono essi render conto di ciò, che ban fatto, dopo il loro riterno a simiglianza degli altri.

#### LEGGE II.

I Commessarj quando sieno spediti ad islamzia delle parti, prendano pur ciò, ch' doro statuito a nome di diete: ma quando sono spediti ad islamza del Fisco, nulla pretendano, o riscuorano.

§ 1. Rimanendo esse contenti di coreste dicte, null also esgano sotto qualunque nome, o presesso, exiandioché sosse la come de proprio matorità, trame folamente se sosse la sissio di sussione de sosse la core di core de la come coreste coste coste de sissio di susse. Coreste coste e sosse la core di come de la come de

rer: qui ab universitatibus, si jari dicuodo praepositi sint, hoe
plus officio suspendantur ipso saso, incidantque in poenam duactorum CCC. sscon sincipale sincipale
qui vero per se, aur per alios
aliquid eis, uxoribus, ssisis, alisitve eorum porestari subjessis, domesticisve, aur familiaribus dederit, darive curaverit de pecunia
universitatis, si privatus sir, poenam sacto ipso subsentanti ducatorum
DC: si ex administratoribus, (\*)
strit teneatur.

Ex cit. Prag. 10. S. 1.

(\*) Si moderò la pena della Pr., e se ne umiliò una rappresentanza a S. M.

6. II. Commissariis cuiusvis generis, etiamli (\*) milites fint , fumtu universitatis, privatorumve praeberi hospitia non debent : confulantque illi sibi , ut alii viatores, pecunia sua. Commissarii, qui hospitia sibi ab administratoribus reposcunt, aut se aere universitatis hospitio accipi patiuntur, relegatione, aut praefidio, vel trireme, uti eorum conditio postulaverit, ad triennium damnentur: administratores, qui hospitia praebuerint , praeter relegationis, triremiumve ad triennium poenam, quidquid ob eam cauffam univer-Stati, aut privatis abest, inferant

maniera carpifcano da alcun privato qualunque cofa ancorche minima , o loro data fe la ricevano, incorrano le pene ordinate contro de ladri. Quei poi, che la prenderanno dalle Università, se saranno Giudici, oltre alla detta pena incorrano ipio facto la sospensione dell' ufizio, e sieno dannati in trecento ducati da pagarsi al Fisco. Colni poi, il quale od egli stesso, o per altra interposta persona darà, proceurera, che fia dato loro, o alle mogli, o figliuoli di loro, o ad altri , che sieno in lor potestà, o a' diloro domestici, e familiari de. naro altuno pertinente alle Univerfità, se sarà quegli un privato, all'istante incorra la pena di secento ducati, se sarà Amministrasor del Comune, sia tenuto di furto.

. IL. A Commeffarj , eziandie che fiquo militari, non fi dee dare l'ospizio a spese del pubblico. o de privati; ma fe'l debbono procacciare come ogni altre viandante con lor denaro. Quei Commessari poi, i quali richiederanno gli Amministratori delle Università di effere alloggiati, o permetteranno, che le Università proccurino loro l' alloggio a spese di esse Università. seno condannati od alla relegazione, od al presidio, od alla galea per tre anni, secondo che più converrà al la lor condizione . Gli Amministratori poi, i quali averanno dat. loro simili alloggi, oltre alla pei 194 DE COM M universitati, privative, ejulque triplum sico: si quis vero eorum id intra mensem denuociaverie, probaverique, poenis hujus Legis eximetur. Qui vero eorum comitatui sele addiderunt, si apparitores funt, scribaeque, teclum, si milites, hospitia petere non prohibentur.

(a) Ex cit. Pr. 6.

(\*) La Pr. parla de'soldati del battaglione: ma si fa , che di qualunque genere di soldati si parla in altri Regali Dispacci.

(a) §. III. Commiffarii, qui sive a perceptoribus provincialibus, five a fiscalium redituum emtoribus aliquo mittuftur, ab univerfitatibus, quod hae debent, exa-Ruri , mandata exequantur fine mora . Administratores universitatum, qui dilationis impetrandae gratia aliquid eis dederint supra id, quod exactionis cauffa dari jus est, relegationis, triremiumve ad triennium poenas pro diversa conditione daturos se sciant . Sed hoc itidem casu quisquis administratorum id detulerit intra mensem , impane feret : quisquis vero contra jus datum, ut ut minimum . mutata folutionis cauffa tulerit expensum, falsi, & publicationis bonorum poena plecterur, administrationisque aeternum exspers erit . Si quis commiffariorum hofpitii , dilationifve cauffa aliquid accepisse dicatur; loci juridicus in

na della relegazione, o della golea per tre anni, volituisfano alle Universituà, od a privati ciò, che di denavo de medefini averenno in ciò spefo, e pagbino ancora al Fifoo il triplo. Ma, se alcuno di loro dentro il mese farà di ciò dimunzia, e proverallo, goda l'indulto, ne soggiaccia a coreste peme. Ma coloro, che vanno in lor compagnia, se faranno birri, o scrivani, possono dimandare il coverto, se faranno soldati, possono dimandare d'essere deserva

S. III. 1 Commeffarj, i quali fono Spediti o da Percettori, o da compratori de' Fiscali, per riscuotere ciò che loro debbono le Università. forniscano lor commessione il pile tofto, che fia poffibile . Gli Amminiffratori delle Università poi, i quali per offener da loro la dilazione, daranno loro alcuna cosa oltre a quello, ch' è lore dovuto per ragion dell' efazione, sian puniti di relegazione, o di galea secondo lor condizione. Ma anche in quello cafo. le alcun Amministratore fard de ciò la dinunzia tra un mefe, sia efente dalla desta pena : coloro poi, i quali cercheranne di ricoprire fotto il velame di altra spesa ciò, che a quelli per questa cagione averanno contro ragione dato , sebben sia molto poco, fian puniti colla pena del falfo, e della confiscazion de beni, e per sempre siano esclusi da smiglianti universali amministrarem flatim ac diligenter inquirat, deque ea quam, primum referat ad Regem . Si quem administratorum aut aliquid commiffariis dediffe in omnibus calibus, quibus dare prohibentur hac Lege, aut dati contra jus cauffam mutaffe : item fi quem commiffariorum aliquid ab administratoribus quovis nomine accepiffe contra jus, testes tres probatae fidei testentur, quamvis diversos finguli actus defignent, is pro convicto habeatur. Expensa ab administratoribus contra quod hac Lege cautum eft, nullam tempore ratiocinii haberi oportere rationem, non dubitatur.

(a) Ex cit. Prag. 6. ex Reg. list. diei 30. Octobr. 1756., & ex Grat. Caroli Borbon, diei 24. Decemb. 1758. (\*) Coresta conficacion de' beni non è più in ulo.

(a) §.IV. Si mora folutioni fiat per reditumu miverfitatis conductores, publicanos, a lifore obligatos, commissario illos in carcerem conjiciant, ac bona sequenterno pro modo obligationis: rum, si quid non suerit servatum, agant in alios cives debitores universitatis, & vero etiam in ipsos administratores non debitores tanquam in officio cessares. Aliis praeter isso molessam insertipo

zini. Se poi si opportà ad alcun Commessario di aversi ricevuto alcuna cofa a cagione di alloggio, di accordata dilazione, il Governador del lungo subito ne prenda diligente informazione, e relazione ne faccia a S. Maestà. Se tre te-Aimoni di Sperimentata fede, comeche depongano differenti atti, testificheranno , che alcun Amministratore , contro alla disposizione della prefente Legge , averd date per le cagioni suddesse somma alcuna ad alcun Commessario, o di aver ricoperto ciò, che gli averà dato, fotto altro nome ; o deporranno, che alcun Commessario contro ragione si averà fatta dare cosa alcuna dagli Amministratori, senza altra pruova si abbia per convinto . Ne può cader dubbio , che di cià, che gli Amministratovi si porteranno neloro conti , di avere speso contro al disposto di questa Legge, non sia da tenere ragione alcuna.

S. IV. Se dagli affittatori delle rendite delle Università, e da gabellieri, o da altri obbligati s' m. dugerà a fare i debiti pagamenti, i Commessi gl' incarcerino, e sequestrino toro i beni secondo la forma delle loro obbliganze: che se ciò non basserà, od i beni non saranno sufficienti, procedano ancora contro agli altri Cittadini debitori dell'Università, e contro gli stessi daminissiratori, come colossi.

106 alieno debito, iniquum est, nec erit impune. (b) Bovinum pecus colendis agris addictum ne profiscalibus quidem debitis sequestretur, etiamsi sit in specie obligatum: (c) in fubfidium vero pro fiscalibus tantum debitis sequestrerur : fed fi in libros R. Adobanae Foggienfis relatum fit , conductoribus fundorum eidem Adobanae fubjectorum vendatur, praeterea nemini .

(a) Ex Pr. 7. S. 7. cod. A coresto modo la Giunta interpetrò la Pr. (b) Ex Pr. 47. de off. S. R. C., ex erre-flo 201. diei 19. April. 1559. & ex presi . (c) Ex erreflo 482. diei 21. Januar. 1591. G ex praxi .

(a) S. V. Quod fi cives, corumque bona fint extra territorium universitatis , corum quum personis tum bonis abstineant : nisi illi cum bonis se territorio subduxerint in fraudem. Commissarii secus facientes praesidio damnentur ad annos duos, refundantque civibus quidquid horum intererit ex ca cauffa. Qui ibi jus dicunt instantibus civibus. qui illatam fibi per commissarios molestiam queruntur, in rem diligenter inquirant: ac fi deliquifse commissarios deprehenderint, eos in carceres provincialium Audientiarum, vel, fi in Provincia terrae laboris res agatur, in carceres M. Curiae V. detrudi jubeant, & bona civibus reddi: de-

ro, che ban mancaro nell'ufizio, eziandio che non sieno debitori , Il darfi poi ad altri per un debiso non suo molestia è cofa men che giusta, nè coloro, che il fanno , ne anderanno impuniti . I buoi, che fono depurati alla cultura de campi non possono neppure per debiti fiscali sequestrars, ancorche sieno specialmente obbligati; possono però ester sequestrati in fusidio per gli foli debisi fiscali: che se sono quelli descritti ne libri della R. Dogana di Foggia, la vendita de medesimi non si faccia ad altri, fuor che agli affittasori de' fondi soggessi alla medesima Dogana .

. V. Che fe i Cittadini , ed i beni di quelli sieno in alieno territorio, non li molestino ne ne beni, nè nelle perfone, purchè non abbiano con frode sostratti se, e i loro beni da quel territorio. I Commessarj, che altramenti faranno, fian condannati a due anni di presidio, e rifarciscano i cittadini dell' interesse, che per sal canfa fard loro venuto . I Governadori de' luoghi, querelandosi i cittadini appo loro dell'ingiusta molestia loro data da cotesti Commessarj ,ne prendano l'informazione , e trovando, che quegli abbiano mancaro, li facciano arrestare, e menare nelle carceri delle Regie Udienze , o della G. C. , ove il fatto sia avvenuto in Terra di Lavoro,

e-ren-

que tota re referant ad competen- e rendano à Cittadini i lor beni; e di tutto relazion facciano a cemtes Magistratus. (a) En cit. Pr. 7. 5. 8. C en Pr. 9. de perenti Magistrati.

(a) S. VI. Bona intra territorium sequestrata commissarii per dies octo continuos e territorio ne exportent, sed quotidie per id tempus publice exponant venalia. Quae bona intra eos dies distracta in territorio non funt, ea ad viciniora loca exportari jus fit , ibique editis follemnibus bandis difto pretio vendi est aequum, commiffarios five per fe, five per interpolitas personas aliquid corum emere, aut participes effe emtionum, vetatur : ac tum ipfis commiffariis, tum' suppositis perfonis fex annorum praefidii poena comminatur.

(1) Ex cit. Pr. 7. S. 9. 0 10,

(a) S. VII. Ultra octo illos dies morari commissarios in loco folutionis faciendae prohibetur . Quo autem paratior folutio fit, perceptores provinciales ante dies decem universitates de proximo commiffariorum adventu faciant certiores.

(a) Ex Pr. 5. S. & acciocche de jur. & exact. & ex listeris Regiss diei 21. April. an.

(a) S. VIII. Quod iffiusmotli commiffariis certae in dies fineu-

6. VI. I Commeffarj , fequestrati che avverranno i beni, non possono per otto giorni continui dipartirli dal serritorio, in cui quelli fon posti, ma debbono in tutto quel tempo ciascun giorno tenerli esposti a pubblica vendita. Ma, non trovandoft a vendere, li possono dopo quel tempo estrarre da quel territorio , e menargli aluogbi più vicini, e quivi , precedenti i folenni bandi , venderli . E poiche ragion vuole che quei beni si vendano a giusto prezzo, egli è vietato, che i Commeffarj në per loro medesimi , në per altre persone non comperino alcuna di quelle cose , ne abbian parte nelle compere, che altri faccia, e controuvenendosi, a' Commessarj, ed alle dette persone è minacciata la pena di sei anni di presidio .

6. VII. Egli è proibito , che i Commessarj dimorino ne' luoghi , ove banno a fare l'efazioni , più de' predetti otto giorni. Ed affinche pile agevole si renda l'efazione, i Percessori delle Provincie dieci giorni davanti significbino alle Università la proffima venuta de Commef-

farj.

6. VIII. Poiche a cotesti Commeffarj per l'accesso, ricesso, e mora

los pro accessu, justa mora, & recessu sportulae debentur, numerentur dies pro fpatio, quo diflant inter fe locus, ubi perceptor resider, & locus, ubi facienda exactio eft. (b) Exigant autem illi sportulas a debitoribus universitatis , qui pactis temporibus non folverunt, aut ab administratoribus . in emnibus cafibus , quibps ut superius statutum est, tenerentur, quique exactum a debitoribus retinuerunt penes fe , converteruntve in alios ulus : nec quidquam redituum universitatis , licet ab administratoribus, publicanis, aliifve sponte datum sportularum caussa attingant . Secus facientes duorum annorum praesidio plectantur.

(a) Ex eit. Pr. 7. 9. 11. (b) Ex Pr. 5. de jur. & exell.

(a) \$ IX. Quod magnus commidariorum numerus magno effe univerfitatibus incommodo folot, placet, fi plures fint creditores unius univerfitatis fibi a fifco delegatae, non fingulos a fingulis creditoribus procuratores, commiffariofve, fed unum ab omnibus conflitui, qui nomine omnium exigat: quod fi de perfona ejus non convenerit inter omnes, cum jure conflitutum videri, in quem confenferit major pars creditorum: majorem vero partem effe pro

mora si debbono ciascun giorno certe determinate quantità, coteste giornate si numerino secondo la diflanza, che vi ba tra 'l luogo, in cui rissede il Percettore, e'l luogo, in cui haffs a fare l'efazione . Le quali giornate l'esigano eglino da' debitori delle Università, i quali ne pattuiti tempi non pagarono ciò, ch'ei doveano, o dagli Amministratori in tutti quei casi, ne quali, come fopra è detto, farebbon tenuti, o da quegli, i quali abbian ritenuto preflo di loro ciò, che aveano efasso, o l'aveano in altro ufo convertito : ne i Commessarj a nome di sporsule prendano cofa alcuna delle rendite delle Università, comeche fosse quella loro spontaneamente data o da. gli Amministratori , o da gabellieri, o da altri . E qual facesse altramenti sia punito colla pena di due anni di presidio.

§ 1X. Concioffachè il fourchio numero de Commesfari fuole esfere di molto impaccio alle Università, egli è disposto, che ove più semo i creditori delle Università per delegazion fatta loro dell'ince il suo possa ciascun di loro dessinare il suo possa ciascun di loro dessinare il suo particolar proccuratore, è l'Commessa fas l'esazione, ma tutti inseme ne deputitio un solo, il quale a nome di tutti faccia l'esfazion predetta. Con concoderamo nello eleggere la persono di un solo, abbiasi colui per iscetto, incui

199

modo debiti, non pro numero perfonarum: demum fi qua inter eos controversia suboriatur, cujus definiendae caussa adiri Magistratum necesse sir, R. Cameram Summariae adiri oportere.

(a) Ex Pr. 7. S. 2. Pr. 8. S. 1. de commif. Pr. 18. de adm. univ. O Pr. 3. O S.

de jur. O exall.

#### L. III.

Commissarii, se ministeriis sint alicujus Tribunalis, Regiive Osficialis, ne ossicio possint per fraudem abuti, non ante id exequantur, cujus causta aliquo missi sunt, quam juridico ejus loci sive Regio, sive Baronali authenticasmandati literas exhibuerin: sist metui jure queat, ne quid praejudicii per earum exhibitionem sico inferatur, puta, si quis criminis reus sit prehendendur, aliudve expediri negotium debeat, quod tuto expediri nissi fecreto non potest.

Es Pr. 3. de commif.

in cui concorderà la maggior parte di loro; la qual maggior parte fi confideri a rifpetro del credito; o non già del numero de' creditori. E finalmente, eve infra di loro avvuenga difputa alcuna, per la di cui diffinizione sia d' uspo, che si ricorra a' Magisfrati, ricorrasi alla Regia Camera della Sommaria.

## LEGGE III.

I Commessari, se sieno ministri di alcun Tribunale, o di alcun Regio Ufiziale, affinche non possano con inzanno abusare della commessa lor data, non eseguano la lor commeffione, se prima non esibiscano al Governador Regio, o Baronale del luogo, ove fons Spediti , le originali lettere della detta lor commessa; solamente non sian tenuts di ciò fare, ove siavi timore, che, presentandosi le carte delle loro commesse, si recbi alcun pregiudizio al Fisco, qual farebbe, se fosse da prendere alcun malfattore, o fosse da fornirsi altra cosa, la quale non potesse si. curamente Spedirs, ch' efeguendos con fegretezza.

Us Officiales post administrationem depositam iis locis , ubi officium exercuerunt, ad certum tempus permaneant, \*

# TITULUS XV.

#### LEX I.

Fficiales five urbani , five provinciales, ac five Regii, five Baronales jurisdictionem exercentes ad tempus, finito tempore, commissorum, omissorumve in officio rationem publice reddant . (a) Proinde officiis functi iis ipsis locis, ubi jurisdictionem exercuerunt, morari compellantur per dies XL, continuos, five per annum, five longius anno officia gefferunt, aut pro rata temporis, fi brevius anno officia durarunt : cujus utriufque spatii dimidium intendendis contra eos querelis five criminalibus, five civilibus, dimidium iis prosequendis impendatur. Utrumque spatium per officialium judices, qui vulgo fyndicatores appellantur , proferri , aut contrahi vetitum est sub . poena eriam corporali pro Regis arbitrio. (b) Syndicatores per univerfitatem eligantur : jusque dicant adhibito in confilium jurisperito non concive, ex vicinis locis adfumendo, cui competens salarium ipfa universitas pendat, mox ei reficiendum de pecunia officialis, fi co

Dell' obbligo degli Ufiziali di dover dimorare dopo fornito l'ufizio per un dato tempo ne'luoghi, ove quello esercitarono.

#### TITOLO XV.

## LEGGE

Li Ufiziali così della Città di Napoli , come delle Provincie, e Regi, e Baronali, cui fia commessa la giuridizione per un dato spazio di tempo, trapassato quello, si espongano pubblicamente a findacato . Laonde , poiche ban fornito l'ufizio, sian senuti di dimorare ne'luogbi, ove banno esercitata giuridizione, per quaranta giorni continui , se l'ufizio sarà durato un anno, o maggior tempo; se sarà durato meno, dimorino a misura della durata dell' ufizio. L'una metà del qual tempo ferva per riceversi le querele civili, e criminali, le quali contro di loro se producessero, l'altra per profeguirle. I Giudici di cotesti Ufiziali, i quali in più aperto volgare chiamiamo Sindicatori, fotto la pena corporale ad arbitrio di S. Maesta, non possono cotale spazio di tempo allargare, od abbreviare. Ed effi sieno eletti dalle Università, e giudichino coll affistenza di un Consultore da prendersi non già da diloro concittadini, ma da alcun luogo vicino; al quale diano un competente fala. & co judicio fit victus, feu corum, qui querelas per calumniam intenderunt . (c) Tantum in hac Urbe ipsi Decuriones civitatis absque Regii Judicis interventu, in confilium adhibitis jurisperitis etiam concivibus, de ea re cognoscant jure fingulari . (d) Quod spectat ad Regios Auditores provinciales, ficubi mos elt , synditatores eligi per universitatem loci, ubi R. Audientia residet, ita jus esto : quo casu adversus decreta interloquutoria ad Regiam Audientiam, adversus definitiva ad M. Curiam V. appelletur: alibi (\*) ipsius Audientiae judicium esto. (\*) Questo titole ch' è tolto dal Codice di

Giuftiniano, cotrisponde at titolo delle nostre Prammatiche De Syndicatu Officialium . Ex Pr. 1. C a. de Syndia. official.

, (a) En Pr. 4. de cod., & cap. item flatui.

mus quod sam Justitiarii.
(b) Ex cit. Pr. 1. de off.

(c) Ex cit. Pr. 2.

(d) Ex Pr. 10. S. 43. de off. jud. (\*) Cosl porta il coflume. E dalla Giunta fe ne umiliò una rappresentanza a S. M.

(a) §. I. Adleffores juridicorum adlessurae rationem reddere oportere , non dubitatur . (b) De locumtenentibus juridicorum localium idem jus esto, etiamsi non ultra dies quindecim officia gefferint . Reddant autem hi rationem eo ipso tempore, quo eam reddunt juridici ejus anni. (a) Ex Pr. 2. 5. 2. de off. bujul., O ex

(b) Ex Pr. 5. de Syndic.

(a) & II. Etiam Bajuli, & ma-

giftri feu pundinarum , feu quos apfalario, da restituirsi però loro dagli Ufiziali, ove effi foccomberanno nel giudizio, o da querelanti, ove le dicostoro querele saranno dichiarate insuffistenti . Solamente in Napoli per ispezial privilegio gli Eletti della Città fenza l'intervente di verun altro Regio Giudice, e colla fola confulta di Giurisperiti citsadini, son giudici di così farri findacati. Quanto poi a Regj Uditori provinciali, ove vi fia il folito, che i findacatori fi eleggano dalle Università de luogbi, in cui siede il Tribunal dell' Udienza, quello si offervi; nel qual caso de decresi interlocutori di quegli appellass alla Regia Udienza, de diffinitivi alla G. Corte della Vicaria: negli altri luogbi poi , ove manchi simigliante consuetudine, sia giudice, e findacatrice l' Udienza Acffa.

6. 1. Non è da dubitare, che gli Affeffori de Giudici fieno anche al sinducato soggetti. Lo ftesfo fervifi de Luogosenenti de Governadori locali, quantunque il lor gindicare non fia trapassato lo spazio di quindici giorni. Ma costoro diano findacato al tempo che il dà. il Governadore di quell' anno, in cui e' furon Luogotenenti.

6. II. I Baglivi altrest, ed i Mastromercati, ed anco quei, che fon detti Maappellant juranes, finito officio rationem reddere compellartur. (b) Hujus Urbis Curiae Bajuli proprium efto, ut non judices folum ejus Curiae poft annum reddant commissionum, omissorum reddieriot, eujuslibet jurissistionis, quoad Regi videbitur; incapaces; sed & eodem tempore bajulationis conductor, actorum magilter, & scribae, & notarii.

(a) Ex cit. Pr. 5. (b) Ex cit. Pr. 3. 5. 1. , & 2. 'de off.

(a) 6. III. Eodem cum officialibus jurisdictionem exercentibus jure censeri expedit temporarios cujufvis Curiae actorum magistros : (b) itemque commiffarios recognoscendis pharmacopolarum officinis in hujus Regni provinciis destinatos per Archiatrum . Horum autem, qui in provincia terrae laboris eo officio sunt functi, ad M. Curiam V .: qui in aliis provinciis, ad Regias Audientias adeant rationem de recepto more reddituri : cujus officii in literis, quas in eam rem accipiunt ab Archiatro, diferte admoneantur.

(a) Ex cit. Pr. 3. 5. 2. , & ex proxi. (b) Ex Pr. 3. de fyndic.

(a) §. IV. Juridicis locorum baronalium, horumve-adlefforibus, a c temporariis omnibus actorum magiltris sua ingredi officia non ante permittatur, quam redditu-

Mastrogiurati, terminato l'usizio, debono essere astretti ad espossi a sindacato. Sia però proprio della Corte della Bagliva di Napoli, tebe non solo i Giudici di essa corte dopo l'amo dell'usizio si espongano a sindacato, ma con essolo possimo tempo il Mastrodatti, e gli Scrivani, ed i Nota; e non esponembos a quello si Giudici sieno incapaci di qualunque altra giuridizione per sino che parrd a S. Massil.

111. Al medesimo sindacato, cui soggetti sona gli Ufiziali, che rendon ragione, sieno anco soggetti i Mastrodatti temporanei di qualunque altra Corse . E così anche si offervi co' commeffarj, che dal Protomedico si spediscano nelle Provincie per visitare le spezierie di medicine . Ma cosesti commessarj del Protomedico, che averanno quell' ufizio efercita. to in Terra di Lavoro, diano findacato nella G. C. della Vicaria: quei, che l'averanno esercitato in altre Provincie, il diano, seconda il folito, nelle Regie Udienze . Del quale lor dovere ne sieno spref-Samente ammoniti, e gravati nelle patenti medesime, che loro spedifce il Protomedico.

S.IV. I Governadori delle Corri Baronali, ed i di costoro Assessi, ed i Mestrodatti non possimo aridate al possessi di di constitui possimo si di constitui di ros se commissorum, omissorumve rationem, satisdato caverint.

## (a) En Pr. 1. 5. 6. de off. jud. , & en

(a) S. V. Si a decreto fyridica torum in caussa pecuniaria sueri appellatum, placet, decretum appellatione non suspendi. Igitur exequutioni mandetur; sed is tamen, secundum quem suerir pudicatum, se restituturum cavear; quod accepit; si decretum contigent retractari. Si victus remedio militiaum utatur, eo decretum suspendi, non ambigitur.

(a) Ex Pr. 1. de fyndie.

(a) §. VI. Regii officiales si finito officii tempore in officio persitterunt, rationem reddere non tenentur, eam, quum officio prorsus abierint, tandem reddituris

(a) En cit. Pr. 1.

(a) § VI. Quin pro commiss, omissive in officio jure possit inflante etiam sisco in officiales inquiri, nulla dubitatio est.

(a) En Pr. 1. S. 6. de off. jud.

(a) §. VIII. Quod officiales abfolutorias literas acceperunt, id
non facit, ne pro commilits, omilitsve in officio agi possibilitarios; impetrata prius ejus rei venia a Rege; dum tamen commiss, omisfave omnino alia sint ab its, quorum reddita apud syndicatores jam

§ V. Se nelle cause pecuniaria del decreto de Sindacatori si sia appellato , l'appellatione non so-spende il decreto ; e però mandissi quello ad escuzine: ma colui , sui favorisce il decreto, si obbliagbi di restituire quello, che averd vicevuto, ove avvenga di essere vicevuto, ove avvenga di essere produrrà il riancato delle nullità, non è dabbio, che l'decreto rimane sossiposo.

mallevaria di stare al findacato.

§ VI. Quando intervenga, che i Regj Ufiziali, non osfantechè sa terminato d'anno dell'usico, si rimangano nell'esercizio di quello, non è messiere, che si espongano a sindicato, ma doveranno quello dare quando del tusto averanno del tusto averanno

l'ufizio deposto.

S. VII. No dubitasi parimente, che ad istanza del Fisco si possa inquisire contro degli Usiziali per le mantanze, che averanno peravventura commesse mell'usizio.

§ VIII. L'avere gli Uficiali octenute le lestere affoluerite, che noi chiamiamo liberatoriali, non farà i), che contro di loro per gli loro misfatti non fi poffa agitare dinanti a Giuditi ordinaj, ottenutane però prima la licenza da Sua Maeflà; purtibi quelle mancanze fian del tutto diverje da CC 2 aucl-

## UT OFFIC. POST ADMINISTR.

femel ratio eft, & fyndicatores caput aliquod non refervaverint judicio ordinario.

(a) Ex Pr. 6. de fynd.

Quae facere probibentur officiales.

## TITULUS XVI

## LEX 1.

R Egios officiales urbanos, pro-vincialesve, (a) cum primis eos, qui sunt juri dicundo, aut fiscali pecuniae administrandae praepoliti, suis tantum vacare officiis, publice interest : ad offi cia, quae non a Rege, eove, qui vice facra erir, conferuntur, & generaliter ad aliena quaevis maxime privatorum negotia aberrare, neque expedit, nec decet. (b). Caveant ergo, ne conventibus per Curias hujus civitatis decerni folitis fub nomine Deputationum interveniant sponte, aut rogati.(c) Caveant, ne cui tanquam advocati, arbitri, adsessoresve operam dent , cujuscumque dignitatis ille fit , etiam Regiae , & quamvis non in eo Tribunali, cui funt addicti", cauffa tractetur . (d) Demum caveant, ne heredis fidociarii, tutoris, balii, procuratorifve onus suscipiant . (e) Multo minus liceat eis iis nominibus quidquam mercedis accipere directo, aut oblique. (f) Hujus Legis gratiam facere, quantum ad advocationem,

quelle, di cui fiesi reso conto dinanzi a Sindacatori; e di Sindacatori non abbiano riserbata parte delle medesime al giudizio ordinario.

Quali cose è vietato a fatsi dagli Ufiziali.

## TITOLO XVI.

## LEGGE I.

E Gli importa al ben pubblico, che i Regj Magistrati Napoletani , e provinciali , e mafsimamente coloro , che sono preposti a render razione, e ad amministrare il denaro del Fifca . unicamente attendano a' loro ufizi: ed oltre q ciò non è ne convenevole, ne spediente, che. i medesimi Magistrati ft occupino in faccende de privati, od in altro, che Sua Maesta , od il suo Vicere non abbia loro commello . Per la qualcofa si guardino di non intervenire ne da per loro, ne chiamati in niun Parlamento, o Deputazione delle Piazze di questa Cistà. Avvertano ancora di non fare a ninno, e sia quegli pur fornito di qualunque dignità eziandio Regia, da Avvocato, da Arbitro, o da Affeffore, non oftante che la caufa non penda in quel Tribunale, ove esti seggono. Non accettino il earico di erede fiduciario, di sucote, di balio, o di proccuratore; e molto meno sia loro lecito di prendere ne direttamente , ne indiret-

arbitrium , adfe ffuramve , Regis est: (g) quantum ad alia, iis etiam permitti placer, qui vice Regis pracerunt huic Regno - (b) Quod si quando 'Regi placuerit advocationis praebendae, fuscipiendive arbitri facultatem officialibus indulgere, hi priore casu datum fibi sciant domi suae scribere, non itidem apud judices orare : utroque autem casu nihil fibi sperent emolumenti. Officiales Regii , fi non simpetrata in scriptis venia, advocationem, arbitrium, adfessionemve susceperint, aut quidquam praemii acceperint, suo ipsi officio, quoad Regi fuerit vilum, aliisque pro Regio arbitrio poenis luent: nec, si aliis praeter advocationem, arbitriumve negotiis fe immiscuerint, il ferent impune .

(a) Pr. 16. 26. 6 27. de official. O bis Oc. ex Pr. 2. S. 10. Pr. 3. Pr. 9. S. 5. de efficio jud., O Pr. 3. O 6. S. 1. O 2. de triges. (b) Ex Pr. Comitis de Harrach dici 27.

Sept. an. 1729. (c) Ex cit. Pr. 2. 5. 10. Pr. 9. 5. 5. de off. jud..., & Pr. 6. S. 1. de triger. (d) Ex ut. Pr. 26. & 27. de official. &

eir. Er. 3. de off. jud. (e) Ex cit. Pr. 3. & Pr. 6. 5. 1. de triget. (1) Ex cit. Pr. 2. S. to. Pr. 9. S. 5. de off. jud. & Pr. 6. S. 1. de triges . (g) Ex cit. Pr. diei 27. Sept., et eit. Pr. 26: 0 27. de official. , & ex cit. Pr. 3. de off. jud.

(b) Ex cit. Pr. 6. S. I. & 2.

#### L. II.

## LEGGE II.

deranno impuniti.

Nemo eorum , qui in Regni Curiis jus dicunt, quocumque gra-

Niun Giudice del Regno, e fia pur di qualsivoglia grado, né per

tamente alcuna cofa per mercede di cost fatti caricbi. Quanto all' avvocberia, agli arbitramenti, ed agli affefforati, può folo S. Maeftà dispensare a questa Legge; per rispetto poi alle altre cose può anche dispensarvi il Vicere. Che se alcuna volta Sua Macstà si farà compiaciuta di dare ad alcun Regio Magistrato la licenza di fare da Avvocato, o da Arbitro, costui nel primo caso può solamente scrivere, od altro fare in cafa, e non può per niente aringare, o perorare dinanzi a' Giudici ; nell'un cafo però , e nell' altro non prerendano verun emolumento. Se cotesti Regi Magistrati senza la licenza di Sua Maestà in iscristo accesteranno l'avvocberia, o l'arbitramento , o l'affefforato , o per tai cagioni si faranno dare clcuna cofa , fian fospesi dell' usizio per fino, che parra a Sua Maesta, e portino altre pene ad arbitrio di quella: nè , se eglino si tramischieranno in altre faccende oltre all avvocberia, od all'arbitrio, ne an

QUAE FAC. PKOHIB. OFFIC.

du lit, ab its, qui apud ipsos litigant, horumve parentibus, liberis , uxoribus , cognatifve quidquam pecuniae, auri, argenti, aliusve rei , cujus vel minima fit aestimatio , esculenti etiam , poculentive, dono, inutuove datum, commodatum, aut sub quovis colore ultro etiam oblatum accipiat per se , uxorem , filios, aliofve potestati suae subjectos; aut aliam quamcumque interpofitam personam. Qui sciens contra fecerit, acceptum, hujusque duplum repender : & hoc plus primum officio ad tempus, fecundum officio in perpetuum multabitur. Quod vero difficilis istius delicti probatio est, quinque idonei testes, quamvis alium alius actum defignet, certam ejus facient fidem .

Ex Pr. 2. & 4. de munerib. official.

## L. III.

Regii officiales, quo poffint officium quisque suum liberius explere, nec aliunde quam a Rege praemia sibi sperent laborum suorum , vetantur , ne per fe , aut per alios beneficium Ecclefiafticum, aliudve fimile a Summo Pontifice exorent, accipiantve injustu Regio , poenas repenturi ad Regis arbitrium si alias secerint.

Ex Pr. 19. de official., & bis, quae eis prob.

Se, ne per la moglie, ne per gli figlinoli, o per altri, che gli sieno sopgetti, o per altra interpolla persona non prenda in dono, od in prestanza. o forso altro estolo da coloro, che lisi. gano dinanzi a se , o da genisori , da' figliuoli, dalle mogli, e da parenti di quelli , ne danaro , ne oro ,ne ari gento, ne verun' altra, cofa comechè di picciolo valore, ne roba da mangiare, o da bere, exiandio che fosse loro offerta senza ricbiesta. Colui, che scientemente contravverrà a ciò, restituisca ciò che averd avuto e'l doppio di quello; ed olere a ciò la prima volta fia sospeso dell'ufizio a rempo, la seconda sia di quello per sempre privato. E poi che un simile delitto è di diffici. le pruova, a provarlo bastano cinque idonei sestimoni, non ostanteche depongasi da ciascuno di loro un differente atto.

## LEGGE

Egli è vietato, che i Regi Magistrati , affinche con maggior liberta possano adempiere il loro dovere, ne altronde sperino i premj delle lor fatiche, che dal suo Principe , non impetrino . o ricevano dal Sommo Pontefice ne per fe, ne per altri benefizio ecclesiastico, o altra cofa simigliante senza la permissione di Sua Maestà : e facendo il contrario, incorrano nelle pene da stabilirsi da Sua Maestà medefima.

Caveant officiales Regii, ne juridici, adfessorisve officium cognatis fuis, adfinibus, amicis, vel cuiquam alii per se, aut per interpofitas personas non data a Rege venia in fcriptis petant, aut etiam sponte oblatum accipiant a Baronibus, quamvis hi non litigent apud eos: hoc uno, quod contra jus petierint, aut sponte oblatum acceperint, fuis ipsis officiis, quoad Regi fuerit visum, multandi. Si quis autem Baro non rogatus, nec alia quam meritorum caussa motus eligere in officialem velit aliquem de cognatis adfinibulve eorum infra tertium gradum, quum Baro, tum is, qui est eligendus, ante captam officii possessionem de ea re referant ad Regem, quod fieri expediat pronunciaturum. Si commiserint in hanc Legem, Baro per biennium ceffabit ab eius officii collatione, Regi per id spatium deferenda: electus per idem tempus quovis officio abstinebit .

Ex Pr. 7. S. 4. de off. judic. , & Pr. 5. de official. & bis , quae eis probib.

Si guardino i Regj Magistrati di non ricevere, senza la licenza del Re in iscritto , da Baroni , o richiedendolo ess, o facendolo da altri richiedere ufizio niuno di Governadore, o di affessore per gli loro parenti, od amici, ovvero altri, comeche quelli spontaneamence l'offerissero loro, e non ostanteche non avellero lite niuna davanti a medesimi : e per cotal men che giusta richiesta, o perche offerto loro l'abbiano accestato, sian sospesi de loro ufizj per quel tempo, che parrà a Sua Maestà. Ma se alcun Barone di sua spontanea volontà, ne per altro, che per cagion di meriti , vorrà conferire il carico di Governadore ad alcun de parenti de detti Magistrati infra il terzo grado, il Barone, e colui, cui vuolsi eleggere in Governadore, avansi di dare , o prendere la possessione dell'ufizio, ne facciamo relazione a Sua Macfid, dalla quale debbono attendere ciò, che averaffe a fare. Se si contravverrà a questa Legge , il Barone perda il jus di fare simili elezioni per due anni, e quello per quel tempo si eferciti da Sua Maestà , l' elesso poi ancor egli per quello stefso tempo non possa qualsivoglia altro ufizio efercitare .

§. I. 1 medesimi Magistrati non chieggano da Patroni Ecclesiastici,

 I. Iidem officiales beneficia ab Ecclefiafticis personis, laicifue jus208 QUAE FAC. I juspatronatus habentibus ne petant, accipiantve, secundum ea, quae dicha sunt, in eundem modum, si contra secerint, puniendi.

(a) §. II. Officialium nomine in hac cauth intelligentur judices - unbani, provincialelve cujufvis gradus; item feriba rationis, the-faurarius generalis, Regiae Adboanee Foggientis Praefes, magiltri portulani, perceptores provinciales, corumque omnium locumtementes.

Nullus Regiorum officialium, qui conventibus per Curias hujus Civitatis decerni folitis sub nomine seu Tribunalium, seu Depusationum Regis juffu aut praefunt, aut intersunt, quidquam ab universitate Neapolitanorum accipiat fupra praescriptum sportularum modum sub quovis colore. Acceptum continuo reddatur universitati, acceptique quadruplum fisco pendatur. Aliae itidem poenae accedent Regis arbitratu , ejusve , qui vice Regia fungetur . Curiis Civitatis adferipti ob eam caussam ne coeant. Qui coierint ob eam causfam., quive aliam ob cauffam coeuntes id etiam tractaverint , millenos finguli ducatos inferent fisco .

Er Pr.7. de official., & bis,quae eis prob.

o laici benefizio alcuno, secondo che di sopra si è detto, e contrassacendo, incorrano le medesime pene.

§ 11. Per ufiziali, de quali ragionali in tutto quello titolo, s'inrendono i Regi Magifirati di Napoli, e delle Previncie di quadunque condizione e' fieno, e s'intendono ancora lo Serionno di Razione, il Toferiere generale, il Prefidente di Foggia, i maesfiri pertulani, i percetteri provinciali, ed à luogottenni di sutti collero.

## LEGGE V.

Niun Regio Magistrato, cui per ordine di S. Maeftal convenga di soprantendere, o intervenire a Parlamenti, ch' l'folito convocarfe da' Seggi di questa Città , sotto il nome di Tribunali, o di Deputazioni, esiga dal Comune della medesima Città Somma alcuna sotto qualunque colore oltre a quello, ch'è loro dovuto per ragion di diete . E ricevendofs , tantofto fi restituisca al Comune , e paghisi al Fisco per pena il quadruplo di quella somma, e si aggiungano ancora altre pene ad arbitrio di S. Mae-Ad, o di colui, che serra le sue veci. Ne i Cavalieri di quei Seggj si congregbino per simili faccende; e coloro, che si congregheranno per questa cagione, o congregati per altre faccende, tratteranno di ciò, portino ciascuno la pena di

## VI

mille ducati da pagarsi al Fisco.

Confiliarii S. R. Confilii, Praesidentes R. Camerae Summariae, Judices M. Curiae V. , Auditores provinciales, fisci Advocati, quique R. Camerae S. Clarae aut a fecretis funt vaut ab actis: item actorum magistri ; & in univerfum Regii officiales majores minorefve cuilibet Urbis, Regnive Curiae addicti, quo in loco, quave provincia officium quilve fuum exercent, collybisticos contractus, mercaturamve ne faciant per se, ant per alios , officii jacturam , h in hanc Legem commiserint . facturi, aliisque poenis pro Regis, ejusve, qui vice Regia erit, arbitrio subjiciendi.

Ex Pe. 1. de mercar, official, prob. & Pr. 14. \$, 2. \$ 5. de official. \$ bis , quae eis

(a) § I. Iidem eorum aliquid, quae ad Regium patrimonium quoquo modo speclant; per se, aut per alios ne conducant, neve patricipes sint conductionis. Secus facientes officiis, aliisque gravioribus pro Regis arbitrio poenis multentur. Quisquis eos admiseriti in partem, ducatos mille inferat sico, aliasque pro Regis, ejusve, qui vice. Regia crit, arbitrio det poenas (b). De ceteris negotiationibus, in quibus privati cum Fisco veniunt in sociatatem, idem jus esto.

LEGGE VI.

I Configlieri del S. R. Configlio, i Presidenti della R. Camera della Sommaria, i Giudici della G. C. della Vicaria , gli Uditori delle Provincie, gli Avvocati fiscali, e'l Sugresario, o gli As. titanti della Regal Camera di S. Chiara, ed i Mastrodassi, ed in generale i Regi Magifirati maggiori, e minori di qualunque Tribunale di Napoli , o del Regno . nel luogo, e nella Provincia, ove ciascuno risede, ne per loro medesimi , ne per altri non esercitino la mercatura, ne freciano contratti di cambi; e contravvenendo a questa Legge, perdano l'ufizio, ed incorrano altre pene ad arbitrio di S. M., o di colui, che terrà le sue veci.

S. 1. Gli stessi ne per se, no per altri prendano a sitto costa alcuna, che in qualunque mameça appartenga al Regal partimonio, ne sieno pervecipi di affisti, che altri facesse. E coloro e be contravverranno, perdano gli usizi, ed incorrano altre più gravi pene ad arbitrio di S. Maessa. Quegli pri, che gli ammettera alla parte di simili affisti, porti la pena di mille ducati a pro del Fisco, e dia altre pene ad arbitrio di S. Maessa, con al contravento di S. Maessa, con a colora di contravento di S. Maessa, con a contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con a contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa, con con contravento di S. Maessa, con contravento di S. Maessa,

2.60

(a) Ex cis. Pr. 1. de vercestre., Pr. 17. S. 2. Pr. 66. S. 4. Pr. 75. S. 43. O 107. de off. prot: Con., O ex Pr. 2. de off. quaest. (b) Ex cis. S. 43.

(a) S. II. Quod vero maxime omaium Locumitementem, Praesidentes, oeterofque Regiae Camerae Summariae officiales majores, minorefve quum proprietarios, tum fiblituros ea re abstince, interest fici ; ii etiam, qui mercede conducti in ministerio illorum sunt, sive in eadem domo, sive feorsicipas effe conductionis prohibentur sub poenis Regis, custve, qui vice Regia praectit, arbitrio refervatis.

(a) Ex cit. S. 107.

## L. VII.

Judices vetantur, ne quos scribas domi habeant, neve cum eis communicent caussas, quarum judices sunt. Ita periculum non erie, ne quid illi pecuniae a lirigatoribus abradant.

Ex Pr. 8. de ems. & vend. & Pr. 75. §. 77. de off. proc. Ceef. Ex Pr. 19. §. 2. de official. & bis &c. Quella Legge si & fatta generale.

## L. VIII.

Judices a magistris actorum, aliisve ministris Curiae quovis loco ad convivium adhiberi, non decet.

En Pr. 12. S. 10. eod. Quella Logge si è fatta generale. negoziati, di cui i privati contraggono società col Fisco.

S. II. E poiche fopra tutto importa al Fisco, che 'l Luogotenente, i Presidenti, e gli altri maggiori, e minori ufiziali della Regia Camera della Sommaria, tanto s'ei fieno proprietarj , che fe fieno fostituiti, s'astengano da simiglianti faccende; è vietato fotto pene riferbate all' arbitrio di Sua Macfta, e de Juoi Vicere, che colore, i quali falariati fono al di coloro servigio , tanto se abitino in casa di quelli quanto se abisino fuori, non prendano simiglianti affirri ne sieno parrecipi di quelli, che altri faccia.

## LEGGE VII.

Non è permesso a Giudici di tenere in lor casa Scrivani niuni, nè di commicare co' medesimi le cause, di cui sono esse esse commessari. E così non sarà pericolo, che coloro carpiscano da' litigamii somma alcuna di denaro.

## LEGGE VIII.

Egli non è conveniente, che i Mastrodatti, od altri Usiziali della Corre invisino in qualunque luogo Giudice alcuno a banchestar seco.

DEL .



DEL

## CODICIS CODICE

LEGUM NEAPOLITANARUM

LIBER QUARTUS.

De edendo.

# TITULUS I.

Uocumque judicio quis
para actionem libello
compledatur Si civills caufa fit infra
ducatos daodecim, nihil eft opus libello.

a Conft. dilationes .

## L. II.

Nimiam, ac miferam diligentiam in concipiendis libellis firmplicitas amica. Legibus non patitur, fatifque effe deber qualisqualis, quae non obscure speciem futurae litis demonstrat.

En Pr. difpendia de ord. judic.

DELLE LEGGI NAPOLETANE

## LIBRO IV.

Della maniera d'instituire le azioni, e di esibire la scrittura.

TITOLO I.

Ia par qualungue il giudivir, che s'infituifen,
dediscus l'axione per
libello. Ma ove la
causa onglio meno di
ducari dodici, non vi o messiere
di libello.

## LEGGE II.

La femplicità amica delle Leggi non ama la troppa, e troppo fquifita diligenza nel concepire i libelli, e le bafla che in qualunque forma fieno concepiri, purchè con chiavezza si manifessi a specie della futura lite.

Dd 2 LEG-

dilationem non patiatur; alius ejusdem Curiae actorum magister vicem suppleat absentis : sed & hic nisi eadem servet omnia, easdem det poenas.

(a) Ex cit. 5. 8.

De in jus vocando.

TITULUS II.

LEX L

716 & actor instet , & jubeat judex, in jus vocari reus non poteft. En Pr. 2. de ord. jud.

(a) 6. I. Judex decreto, quo vocari reum jubet, fubscribere feriato etiam die non prohibetur ; citari tamen reum die, qui, quo loco is degit , feriarus est , vetatur. Sed (\*) quos Romanum jus excipit, cos itidem excipi cafus, placet.

(a) En Rit. Item fervat diela Curia quod eisatio 116., & Rit. Item praelibate Curia 117. (\*) V. L. 1. 5.2., O L. 2. 5.3. If. de feris.

#### L. II.

Uti videat reus, num ad proprium judicem vocetur, utque re cognita deliberet, num cedere velis nec ne, eaque paret omnia, quae ad inffruendam cauffam funt opus ; nomen , & cognomen judicis , actoris', & rei exprimantur : porro caussa , cur vocetur .

En Conft. edifforian

T I T. 1. l'affare non ammetta indugio, altro Mastrodatti del medesimo Tribunale adempia le sue veci. Ma costui ove contravvenisse alle cofe di fo. pra ordinase, fia alle medefime pe. ne foggesso.

Del chiamare in giudizio.

TITOLO II.

## LEGGE I.

CE non vi precede l'istanza del-I' attore e'l decreto del Giudice , non può il reo effer chiamato in giudizio.

6. I. Non & disdereo al Giudice di foscrivere in giorno feriato il decreto, per cui è alcuno chiamato in giudizio, comeche gli sia viesaso di farlo cisare in giorno, che sa feriato nel luogo, ove quegli dimora. Ma quei cafi, che dintorno arcid fono eccettuati dal jus Romano, fieno anco per questa Legge eccettuati.

## LEGGE IL

Affinebe il sco vegga , sia convenuto davanti al suo Giudice , ed affinche poffa maturamente deliberare, fo gli convenga cedere alla lise, o livigare, e possa altrest apprestare sutto ciò, che fia d' nopo alla fua difefa , norifi il nome , e'l cognome del Giudice , dell'assore, e del reo, e la caufa, per cui sia effo il reo chiamato in giudizio.

(a) & I. Si in loco judicii reus degat, in primum juridicum a biduo diem : fi extra judicii locum, fed intra fines Regni, in tricefimum : fi extra Regni fines, in fexagefimum vocetur, Verum tricesimus ille dies supremus esto. Si aequum judici videatur pro conditione temporis, caussae, aut loci citeriorem tricesimo diem dicere, is temporis modum arbitretur . (b) At fi reus ex criminali caussa intra certum tempus sistere se praesentem jubeatur , excusatorem admitti, qui legitimam adferat caussam , cur non possit reus intra dictum diem sui praefentiam facere , ratio aequitatis exposcit . Caussae , quibus legitime probatis reus excufatur , tres funto, infirmitas, abfentia, captivitas. Si jam praeterierit dies, licet non fit reus verbo peremtorie vocatus, in contumaciam' procedatur .

(a) Ex cit. Conft. ediclorum . (b) Ex Rit. Die 21. mensis Julii 269.

(a) §. II. Si rens venire in judicium jubeatur, dies, quo citatur, in censum non venit.

(a) En Rit. observat infa Caria 119. & Rit. Item servat infa Caria 123.

#### L. III.

Manifestandae reo citationis pu-

. I. Se'l reo dimora nel luogo. ove si instituisce il giudizio, gli si prescrivano due giorni a comparire, se dimori fuori di quello., ed in alcuna parte del Regno, gli si prescrivano trenta giorni; s' e sarà fuori del Regno, se gli preserivano sessanta. Ma i detti trentagiorni sieno l'ultimo , e'l perentorio termine, purche per la condizion . della caufa, e del tempo, e del luogo non paja al Giudice altramenti, perocebe in questo caso ba egli l'arbitrio di prorogare quello Spazio . Ma fe si ordini , che 'l rea nelle caufe criminali debba personalmente comparire ad un determinato tempo, non è alieno dall'equità , che comparendo alcuno per iscufarlo, ed allegando la cagion legierima, perche non possa a quel tempo presentarfs, sia quegli ammesso. Le capioni poi per cui , fattali la pruova legistima, può alcuno esfere Scusato Sono tre la malattia, l'assenza, la prigionia. Se trapasserà il tempo prescritto a comparire, quantunque nella citazione non ficsi posto il perentorio, procedasi contro del

non comparente per contunacie.

§ II. Se'l reo è virato a comparive, il giorno, in cui la citazion fassi, non si computa ne' d' preferitti a comparire.

## LEGGE III.

Le cicazioni, che si banno a

blico tartum nuncio potellas fit; 
or Manifelletur autem reo vel in faciem, vel
ad domum, "quam folet inhabirare. Si pateat ad domum aditus,
nec tamen rei copia fit, familiaribus manifelletur: Si pulfatea
fores non recludantur, literas fulb
feribus deponi fit fatis: ex coque
die tempus reo vel ignoranti continuum cedat.

En Ris. Item quad litera 112. & Ris. Item quad litera 114. (a) Ex Conft. citationis.

§ I. Quod longaevo föri usu receptum est, it citatio litigatosi si vei in faciem, före ad dömum, procuratori autem omnino in faciem decuncietur, certum serio prumque jus esto. (8) Verum si duo mucii seripto restentur, nee domi, neque in urbe procuratoris copiam este, citationem ad domium ejus ab uno nuncio mainsselari seriosa cansse praceente sit saits. Sed ut omnis fraus absit, seribas se praceentem adfussis seripto resteutur.

(a) Ex Pr. an. 1728, diei 21. Jun. n. 4-

S. II. Ne nox errori dediffe cauffam dicatur, fi quis noctu citandus fit tria in eam rem adhibeantur lumina.

(a) § III. Ne forte contingat, nuncio per fordes, aut per fegnifare à rei, nou possono de divi farsi, cote da pubblica nuve; o portieri, o giurati, che gis sostima chiamare. Le cirazioni poi si sanno o personalmente a rei, o nela la casa di loro abitazione. Se si può entrar nella casa, ma non si può la cirazioni sare co, si saccia a suoi sono di quello aperto, bassa che si ponga la cristiara sotro l'uscio medesmo, e da quel di corra il rempo stantino a comparire, comeche nulla ne sappia

. I. La pratica introdotta per lungo uso del foro di farsi le citazioni al reo personalmente, od in cafa, ed al proccuratore folamente di persona sia da qui innanzi jus certo, e scristo. Ma se due portieri faran fede in iscritto di non aver rirrovato il proccuratore ne in cafa, ne per la città, a render legittima la citazione basta, che un partiere la faccia in cafa colli intervento dello scrivano della caufa. Ma affinche si allonsani da ciò ogni frode, lo scrivano faceia fede in ifcritto di effere flato prefente a quell' atto Au

che la vorre abbia data causa ad errare, sacendosi le citazioni di notte, sacenassi al chiarore di tre

lumi. M. Ad evitare, che per corruzion fatta al portiere, o per seascu-

tiefs ceffante reum non citatum, atque absentem tanquam, contumacem damnari , eum , five in faclem, five ad domum manifestet citationem daos in eam rem adhibere telles placet . fi fecus fecerit-poenam falli repenfurum .

(a) En cit. Conft. cerationis , O en Pr. 2. de ord. judica

. IV. Nuncius, coi id muneris demandatur , bene literas fciat . le Curiis autem Baronum quum difficile fir, cos, qui bene fcribere fciant , id munus fuscipere , fatis est, nuncium comitem fibi addere Cancellarium Universitatis. oul scripto testerur de citationefacta.

V. Nuncius manifestasse fe citationem feripto referat ac fi interdiu denunciavit; diem , ac rei , procuratorifve , testiumque nomina, & cognomina: fi noctu, horam quoque feripto apponat nes taceat, tria fe in eam rem lumina adhibuisse . Si contra sit factum, multetur nuncius ducatis duobus, & nihil actum intelliga-Thr. of a chart min

. VI. Dieta de testium interventu de eo intelligantur , qui extra judicii locum citatur, Intra Jocum judicii fola nuncii fide standum : nisi quis debitor super tenore instrumenti citetur: quo casu nuncium, five in faciem, five ad domum, five in Curia instrumento defignate citet, testes duos de ea femanua del medefimo, alen affente, o non citato fia come contumace condannato, dee colui ranso fe for la citazione personale, quanso. le la fa in casa, adoperare a quell'asso due testimoni, e facendo altramenti sia alla pena del falso tenute.

S. IV. Il porsiere non faccia questo ufizio, se non sappia bene ferivere. Nelle Corsi baronale poi dove chi fa bene forivere difficitmente esercita simile ufizio; il portiere , o fia il giurato fi accompagni cot. Cancelliere dell' Università, il quale faccia l'acco della cisazion seguisa.

6. V. Il Portiere faccia l' attodella citazione in iferitto, e fe & ba farra di giorno , vi ponga il di, e'l nome, e'l cognome del reo. o del proceuratore , e de sestimonis se I ba farra di norte, vi ponga anche l'ora, ne taccia di avere a quell' atto adoperati erc lumi . Se a ciò contravverrà, fia condannato in due ducari, e multa fia la citazione.

VI. Quel , che fi & detto dell'intervento de' restimoni, s'intenda solamente per colui, che dec cientis fueri del luogo del giudizlo: perocche nel luogo del giudizio flarassi alla fede del solo porriere; Salvo se non sabbia a citare alcun debitore super tenore instrumenti ; perciocche un questo cafo tanto

ipsa platea, ubi citatio expeditur, accire, corumque nomina. & cognomina suo scripto laudare, est opus. Secus factum infectum efto. Ex Pr. 2. 6 9. de infrum. liquide

(a) S. VII. Si rens fit extraterritorium judicis, nuncius, qui se eo contulit, ubi reus degit, ne officio possit per fraudem abuti , reum in jus ne vocet, nisi antea juridico ejus loci five Regio, five Baronali autenticas mandati literas exhibuerit. Quod si reus ex criminali caussa vocandus sit, aut prehendendus, is ad amovendam fugae suspicionem primum citetur, aut prehendatur, tum, antequam eum nuncius alio abducat, literas exhibeat.

(a) Ex Pr. 34. S. 12. de off. M. Juft. \* Pr. 3. de commif.

#### L. IV.

Si quis Neapolitanus adversarium fuum non Neapolitanum extra Neapolitanum territorium degentem ad collegiata hujus urbis Tribunalia jure privilegii evocet, literis citationis privilegii caussa exprimatur . Id nisi sit factum , citationis nulla vis esto . Si falfum esse privilegium deprehendetur, (a) reo expensas in eam rem factas, & quidquid ejus interest ,

tanto fe la citazion faffa personalmente , quanto fe fi fa in cafa! o nella curia designata nello strumento, il portiere dee adoporare due sestimonj di quella medesima constada, ove fassi la citazione, e conviene, che in iscrisso dica il nome ,e 'l cognome di quelli . Altrimenti nulla fia la citazione.

& VII. Se Il reo fin fuori del serritorio del Giudice , e fia in alcuna parte del Regno, il portiere , che si recherà colà per nosificarlo , ad evitarfi ogni frode ; ed ogni abuso dell' ufizio, non faccia la citazione, se prima non dimostri al Giudice di quel luogo, tanto s' ei fia Regio, quanto fe fia baronale, l'originali lettere della fua commeffa. Ma fe doveraffi fornive alcuna citazione criminale, o converrà alcun cassurarsi, egli prima faccia la cisazione, e la castura, e poi avanti di trasportarlo altrove, mostri le lettere della sua commessa.

#### LEGGE IV.

Se alcun cittadino Nupoletano in virsu del suo privilegio voglia trarre il suo avversario non Na. peletano , e dimorante fuori del territorio Napoletano , ad alcun de Tribunali collegiati di Napoli , nel libello della cisazione fi esprima la causa del privilegio. Se si mancherd di ciò fare , nulla sia la citazione. Se il privilegio si troverà effer falso, pagbi i . Еe

rependat, ducatofque CL. inferat fisco . Porro eum falsi poena criminali judicio teneri, non ambigitur.

Et Pr. 8. de citate (a) En Reg. lit. anni 1746. diei 28. Martii.

Napoletano al suo avversario le spefe , ed ogni interesse , che a. veragli recato, ed oltre a ciò pagbi al Fisco ducati cencinquanta . E non è altrest dubbio . cb' egli , convenuto criminalmente, farà tenuto della pena del falfo.

## L. V.

Apud eos, qui citantur ad informandum O capitula, exempla capitulorum relinqui, necesse est. Citationes vero ad informandum O capitula , O forjudicandum extra urbem five peragenda fint in loco judicii , five extra , fiant per nuncium duobus adhibitis testibus . In Urbe fcriba cauffae , extra autem Cancellarius Univerfiratis scripto doceat de interventu fuo , & testium nominatorum a nuncio.

Es Pr. an. 1732. diei 20. Decemb.

(a) §.I. In Urbe, suburbiisve de citationibus fuper tenore instrumensi, ad informandum, & capitula, O ad forjudicandum eos folos M. Curiae V. apparitores, qui funt matriculae inferti, ac literas fciunt , fua manu referre , interest fisci . De aliis eos etiam , qui non funt in matricula, nec literas sciunt, aliena manu referre non vetatur, subscribente cancellario

## LEGGE V.

Egli è necessario, che a coloro. che fon citati ad informandum . & capitula, fi dia la copia de capitoli . Nelle citazioni ad informandum, & capitula, & forjudicandum, che fi banno a fare fuori di Napoli, il portiere tanto in giudizio, che fuori di quello faccia la citazione coll'intervento di due testimonj . In Napoli lo Scrivano della caufa, fuori poi, ed in provincia il Cancelliere dell' Università in iscritto testifichi il suo intervento, e quello ancora de testimonj, che dice il portiere in sua citazione di avere a quell'asto a. doperati .

6. I. Importa al Fisco, che nelle citazioni fuper tenore inftrumenti, ad informandum , & capitula , & ad forjudicandum , le quali si banno a fare in Napoli, e ne' dilei cafali , quei feli portieri in iscritto facciano le lor relazioni , i quali sono matricolati, e sanno scrivere. Le altre poi pof-Sono effer fatte di alieno carattere anco da quei portieri, i quali non rio Universitatis, qui actum con-

En Pr. 7. de citat. '& Pr. 8. S. 67. de in-

## L. VI.

Si intra meofes fex a die, quo judex citari reum juffit, vitio a- thoris denunciata reo citatio non fit, aut si facta denunciatione contumax rei ablentia non fit intra legitimum tempus incusata, citationem quum in civilibus cuttis circumduci, ac nova opus esse, placet.

Eu Rit. Item si quit imperrat 121. C Rit. Item servat ipsa Curia, quod si aliquis impetrat 121.

§. I. In Collegiatis Curiis reis jam contumacibus , citationes ad informandum, Or capitula, Or ad forjudicandum, renovati sub co praetextu, quod in locum prioris caussa commissarii alius successit, vetatur.

En Pr. diei 27. Septembr. 1729. , O en Reg. lit. diei 4. Angust. an 1753.

De jurisdictione omnium judicum G de foro competenti.

TITULUS III.

#### LEX L

T sua cuique jurisdictio servetur optima regiminis ratio suadet. Qua de re nemo Regiorum Officialium alterius officiaono matricolati, nè fanno scrivere, purchè si soscriva il cancellicre dell'Università, e ne sormi l'

## LEGGE VL

Se la citazione nello spezio di fei mesi dal di che su quella spedita, non su per cospa dell'atore mesificata al reo, o se nossificata, non si sono mesi di legistimi le consumacio inculata, posichè è quella circomdotta, nopo è, che sia rinnovellata tanto melle causse civili; che nelle criminacivili.

§ 1. Ne' Tribunali collegiati, postianbè i rei sono stati dichiarai, postianbè i rei sono postiono di citazioni ad informandum « Reapitula, Read soriudicandum esser sotto di pretesso, che al predecessor Commessario della causa sia altro successoro.

Della giuridizione di tutti i giudici, e del foro competente.

TITOLO III.

## LEG.G.E L

A retta maniera di ben governare prescrive, che salda ed intera sia a ciascuno la sua giuridizione servata. Per la qualcosa officio peccaverit .

Ex Conft. an. 1738, diei 14. Mart. \$1.1.7.

## L. IV.

Regula juris est , actorem rei foram sequi oportere - Eximi de regula placet Neapolitanos, Curiales, item eos, ex quibus Tribunal R. Camerae Summariae constat , quive emtioni , conductio. nive officii, aliusve rei fiscalis certi fori legem dixere : demum homines R. Adboana Foggiensi fubjectos . (a) Neapolitanorum , five conveniantur, five agant, five agant etiam ceffo-jure & cauffa necessaria, ac sive in hac urbe, urbifve territorio, five etiam extra deliquerint , contraxerint , refve fit fita , hujus tantum urbis Curiae proprium fit forum : neque ulla dignitatis, privilegiive adversariorum habeatur ratio, etiamsi hi Capuani sint , quibus idem privilegium est datum .

(a) Est Pr. 2. de immunit. Nesp.

(a) § I. Curiales, puta qui in collegiatis urbis hujusce Curiis advocasi, procuratorisve munus exercent, ex caussa quum civili, tum criminali vocare ad eas possure

alcuna Corte , farà alla giuridizion di quella foggetto , quando intervenga , ch' egli delinqua nel fuo ufizio.

## I. EGGE IV.

Egli è regola di legge , che l' attore debba feguitare il foro del reo. Sono però fuori di questa regola i Napoletani , i Curiali Napoletani, tutti i ministri , onde costa it Tribunal della R. Camera della Sommaria , e quei , che per compera, od afficto di cosa alcuna fiscale banno pattuita una simigliante esenzione di foro, e tutti finalmente i Locati della Regia Dogana di Foggia . I foli Tribunali di Napoli sieno il foro competente de Napoletani, ranto s' ei fieno attori , quanto fe fian rei , e tanto s'es agitino per ragioni cedute loro , e per caufa neceffaria, quanto se eglino abbiano delinquito, o contratto in Napoli, e ne'dilei borghi, e cafali: e tanto fe la cofa sia quivi posta, quanto se sia posta altrove : ne a non far valer ciò abhios ragione della dignità, e de privilegi de loro avversari, exiandio che questi seno Capuani, a' quali è anco conceduto un simil privilegio .

S. I. I Curiali, come a dire coloro, che efercisano ne Tribunali collegiati di Napoli l'ufizio di Auvocato, o di Procuratore, possono menare a' detti Tribunali suste le adversarios suos: ad alias vocari ab adversariis suis, est vettium, ne judicium alibi suscipere coasti urbanis Curiis desint Horum vero, si jure cesso agant, nullum privilegium est.

(a) En Conft. Hatuimus de off. M. Inft. & Ris. item quod omnes Curiales 232.

(a) §. II. Si par lit actoris, ac rei privilegium, rei forum actor fequatur; nisi Gurialis sit, cujus praecipua caussa esto.

(a) En cit. Cit. 228.

## L. V.

Quod Reip. interest, facinora non effe impunita, criminofos homines e jurisdictione proprii judicis fese alio proripientes Univerfiras , Baro, aliusve cujuscumque dignitatis vir ut primum scierit prehendat , transmittatque ad judicem five loci, ubi deliquerunt, five originis, five domicilii, aut ad Regias Audientias, aut ad M. Curiam competentem totius Regni judicem , ut inde ftatuatur , ad eum judicem, cujus de eo jurisdi-Stio eft, remitti. Quod fi literas, quas dicunt requifitorias, a quopiam istorum judicum acceperit, continuo transmittat ad eum, qui eas literas dedit.

Ex Pr. 1. ubi de del Bo .

L. VI.

le persone, con cui lisigano cost per s'auss' criminale, che per ciule; nè per l'opposso possione datri essere ad altri essere ad altri essere s'aussi per altroue convenuti, o chiamati; e tanto sessione si sancochè dovendo pure altroue lisigare, non mamchino della lore opera d'Tribunali Napolerani. Ma quando convenga loro agitare per diritti loro ceduti, non vaglia soro ama tal privilegio.

S. II. 'Se pari sieno i privilegi dell' attore, e del reo, l'attore seguiti il soro del reo, salvo se quegli non sia Curiale de' Tribunali Napoletani; perocchò in questo caso prevale il privilegio del Curiale.

## LEGGE V.

Poiche importa alla Repubblica, che i delisti non sieno impunisi , le Università , i Baroni , ed ogni alira perfona di qualunque dignità ella fia , come perverrà loro a notizia , che alcun reo, fottratzofi dalla giuridizione del proprio giudice, si sia appo loro ricaveraro, il catturino, e lo rimettano al giudice o del luogo, ove avea il delisso commesso, o del luogo, del anale è egli originario, o nel quale avea suo domicilio, od alle Regie Udienze, od alla G.C. della Vicaria, la quale è Giudice comperente di tutto il Regne, acciocche appresso si determini di rimet. tersi al proprio giudice, alla cui giuridizione è egli soggesto. Che

T I T. 111.

fe fard flate lore richiesto da alcuno di cetesti giudici, all'istanse glielo rimettano.

## L. VI.

Si quem vafallorum criminis reum remitit ad se jure poscat Baro, M. Guria. V., aut R. Audientia certum tempus decreto adseribat, intra quod eum ad se transmittendum curet. Eo tempore exacto in illum M. Curiae, Regiaeve Audientiae jurisdictio sitti idque haec., aut illa decreto suo comminetur (a). Si quis vero grafator sit, jamque M. Curia, vel R. Audientia. capturam praevenerit, eum ad se remitti non jure possibata Baro.

Es Pr. 2. de remiff. (a) Es Pr. 7. ubi de delift.

§ I. Solent saepe judices ad jurisdictionem suam tuendam alios
judices hortari, ur hac, illave
caussa abstineant; stepe etiam inhibere, ne jus dicant, ut sun
postulat, a liorumque judicum
gradus. Sed de literis inhibitoris
fervari quae sequuntur, caurum
est. Consiliarii S. Consilii, qui
a Rege commissarii generales creantur, inhibere non postunt, ne
M. Curta, aliaeve inferiores Regni Curiae in caussis jam coeptis
jus dicant, nis si et se porestas

## LEGGE VI.

Se'l Barone', per privilegio che abbia, faccia iftanza, che alcun delinauente suo vassallo sia alla sua Corte rimesso, la G. C. della Vicaria , o la Regia Udienza nel decreto gli prescrivano il tempo, nel quale debba proccurare, che sia rimesso . Trapassaso quel tempo, la G. C. della Vicaria . & la R. Udienza efercitino fopra colui la loro giuridizione , ma ambedue pongano nel decreto una simil minaccia . Ma fe alcuno sia masnadiere, o scorridor di campagna, e la G. Corre , o la R. Udienza ne abbiano prevenuta la carcerazione, contre ragione il Barone chiederd , che sia alla sua Corre rismandato .

S. I. I Giudici per confervare la lore giuvidizione fogliono molte vulte fedire le ortatorie ad altri Giudici, perchè di quella, odi quella platra caula fi. aflengamo: fogliono ancora inbibire altri Giudici a non procedere fecondo il grado, ch'effoffengamo. Ma circa alle inibiro rie fi offervi ciò, che fiegue. I Configieri del S.R. Configiero, i quali fon creati dal Re-Generali Commessari. non possono inibire la G.C. della Vicaria, od altra corte inferiore del Regno a non procedere, quanti

avocandi cauffas literis Regiis diferte data : nec Consiliariis S. Confilii generalibus artium commiffariis licere alias debet M.Curiae, aliarumve inferiorum Curiarum Regni jurifdictionem inhibere , quam in caussis , quae pertinent ad ipfarum artium ufum ; fed artifex tamen apud inferiores judices conventus nonnifi ante litem contestatam, aut continuo post litis contestationem ad commissarium generalem revocandae jus habet. (b) Ad haec M. Curiae V. jurisdictionem inhiberi non poffe, placet, fi de alimentis agatur, quae ducatos XII. non excedunt : fi de penfionibus aedium conductarum: fi de obligationibus penes acta : fi de apochis banchi verificatis : fi de praeambulis, de quibus lis non pendeat in S. Confilio : fi de literis enequatorialibus, quae expediri dicuntur vigore confuetudinis, aut pacti exequativi : si demum de instrumentis liquidandis agatur. Actorum magistri , actuarii , & scribae, qui inbibitorias literas expedierint contra hanc Legem, ducatis XII. multentur in fingulas vices. (c) Quantum ad instrumento. rum liquidationem, fi in ea cauffa inbibitoriae literae expediantur, actorum magister, qui dicitur contumaciarum, porro pergat, quasi illae expeditae non fint.

Si dovea quì aggiongere il dispolto nella Const- dell' an. 1738. S. 3. 2. 5., e \$. 5. n.

quando quelle abbiano già il giudizio cominciato, salvo se non abbiano effi per ispeciale, ed espressa concessione di sua Maestà la potestà di avocare le cause. A medesimi. Consiglieri del S. Configlio, che Jono generali Commessari delle Arti, non altramenti è lecito d'inibire la G. G. della Vicaria, e le altre Corti inferiori, che nelle cause le quali appartengono all' ufo delle medesime arts . L' arcefice poi non pud richiamare al suo geneval Commessario le cause, che Sieno incominciate davanti ad alero Giudice inferiore, fe non fe prima, che si contesti la lite, od almeno immediatamente che fu quella contestata. Oltre a ciò non oud la G. C. della Vicaria effere inibisa nelle cause di alimenti, i quali non trapajjino ducati dodici nelle cause di pigioni di case; di obbligbi penes acta; di polizze di Banco verificate ; di preamboli , de' quali non penda lite nel S.C. Configlio; di lettere asecutoriali le quali sieno spedite vigore consuetudinis , aut pacti esecutivi : e di liquidazion di strumenti . 1 mastrodatti, gli scrivani, e gli attuarj, i quali contro al prescristo di questa Legge spediranno al. cuna di coteste inibitorie, sien pu, niti in dodici ducati ogni volta che contravverranno . Quanto poi alle liquidazioni degli strumenti, ove avvenga, che nelle cause di

4. Ma fu tralasciato di farsi, perchè fi atten-deano alcuni nuovi ordini di S. M. (a) Ex Pr. 88. de off. S. R. C.

(b) Ex cit. Pr. 83. , & Conft. an. 2738. diei 24. Mart. 9. 5. n. 2. (d) Ex Pr. 5. de appellat.

(a) & II. Quod ubi administratores Univerfitatum aliquid univerfiratibus inferre damnati appellant. recipi appellationes non licet, nisi poliquam ii folidum intulerint Universitatibus; judices, qui provocantur , inhibitorias dare literas non posse, antequam de solidi solutione constiterit, manifestum est.

(a) Ex Pr. 5. de appellat.

Qui eligere, ac variare forum po funt .

TITOLO IV.

#### L E X I

Lericis five civiliter, five criminaliter agentibus, & civiliter quidem Ecclestasticae tantum non propriae rei nomine (a), criminaliter injuriae non Ecclefiae folum, sed & sibi inlatae (b), itemque pupillis, viduis, aliisve fortunae injuria miserabilibus (c), fi fe adversariorum potentiam perhorrescere jurati affirment, litis de inferiore júdice five fui , five adversariorum proprio ad provincialem Audientiam, Magnamve

quelle si faccia alcuna inibitoria , il Mastrodatti delle contumacio seguiti pure a procedere, come le niuna inibizione si fosse farta .

§. II. Poiche, richiamandos gli Amministratori delle Università delle condanne contro di loro fatte di dover pagare alcuna cofa ad effe Università, non possono le appellazioni, ch' ei producono, riceversi , se prima non banno compiutamente il lor debito pagato; egli è chiaro , che da' Giudici a cui si sia appellato, non possono le lettere inibitotiali spedire , se prima non costi loro di avere gli amministratori del tutto al lor debito foddisfatto.

Quali persone possono eleggere, o variare il foro.

TITOLO IV.

LEGGE 1.

T Cherici nelle cause civili per 1 cofe non proprie, ma della Chiefa, e nelle criminali per ingiuria farra loro, od alla Chiefa; c parimenti i pupilli, le vedove, e le altre miserabili persone, giurando di semere la posenza de loro. auversari possono trarre dal foro suo, o de loro avversari le cause civili, e criminali, e menarle alla Regia-Udienza provinciale, ed alla G.C. della Vicaria, od al S. Configlio, e dalla medefima Udienza possono

QUI ELIG. AC VAR. FORUM POSS.

Curiam, aut S. Consilium, & de ipsa eriam Audientia ad collegiata hujus urbis Tribunalia competentia revocandae, quum in civili, um in criminali negotio jusesto.

(2) Ex Rie. item st Clerici de rebus 229. (b) Ex Const. statuimus do off. M. Just. (c) Ex Rie. item Clericus 227.

(a) §. I. Miferabilium nomine eos comprehendi placet, quos folos Conflantini Imp. Conflitutio (\*) nominatim expreffit. Ita disputationibus interpretum ponatur modus.

(a) Ex Regiis lit. an. 1747. diei 14. Apr. (\*) In L. un. C. quand. Imp.

(a) §. II. Qui fori eligendi jus habet uti eo jure non poteft , si conveniatur tanquam heres . Is enim ex contractu , officiove defuncti ibi conveniendus est , ubi defunctus debuit: nec quod pupil-lus sit , aut quaevis alia miferabilis persona , justa caussa est , cur alibi debeat conveniri.

(a) Ex Rit. item pupillus 234., & ex literis Regiis ann. 1746. diei 28. Martii.

## L. II.

Qui eligendi fori jus habet, is habeat & variandi . Sed ei, postquam elegit, variare ne liceat ultra fecundam viccus. Haec de eo cavetur, qui variare ante terminum velit: post terminum vasiandi fori nullum jus est.

En iifdem literit .

menarle a' Tribunali com petenzi Napoletani.

§. I. Per porre freno alle dispute degl'interpresi, coloro sieno solamente compresi sotto il nome di persone miserabili, de'quali fassipressa menzione nella sostituzione dell'imperador Costantino.

§ 11. Chi ha il diritto di elegger il foro, mon può di tal privilegio u/are quando fia tonvenuto come erede di alcuno. Percioccòcofini per lo contratto, ad officio del defunto dee elfer convenuto nel foro di espo il defunto. Nè, perchè egli sia pupillo, ovvero miserabil persona di qualsvoglia genere, può aver giusta causa di pretendere di dovere esfere altrove convenuto.

## LEGGE II.

§ 111. Chi ha il diristo di eleggere, ha anco il jus di variare il foro i Ma variandalo due valte, non può la serxa variarlo. Chi intendassi di colui e, che voglia variare innanzi al termino: perciocchè quello impartito, non ha più luogo la variaxione del soro.

#### L. III.

#### LEGGE III.

Unicuique licere jure seffo agere, non ambigitur. Ne cui tamen liberum fit, jure suo eis cefso, qui fori optionem habent, adversario suo exitum judicis facere duriorem, eos, si jure excaussa necessaria vel onerosa cesso agant, privilegio frui permittitur; ex-caussa unis unis demum, quum fraus abest.

Quest' ultima determinazione par, che venga dalla glossa, e non dal Rito. Ex Ris. item quod nullus 290.

- (a) §. I. Si jus cessum poena fit, quae debebatur, sive conventionalis, sive legalis, ejusque persequendae caussa agatur, cesfent privilegia.
  - (a) En Rit. item quod nullus 228.

## L. IV.

Clericus, vidua, pupillus, aliifi apud certum judicem cum adverfariis fuis agant, apud eundem reconveniri recle poffuot; cujus enim in agendo obfervant arbitrium, eum habere & contra fe judicem in eodem negotio, est aequum.

En Rit. Item qued fi Clericus 67.

Nim dubita, che ognum pub agitare per ragioni ceduteli. Ma affinchè, cedendo alcuno le fue ragioni a coloro, che godono il privilegio dell'elexinor del foro, non poffa rendere più difficile l'elito de giudizi, del fuo avvenfario, coloro folamente possono di costa privilegio godere, i quali agiano in virità di sagioni cedute loro per cagion mecessimi, ovvero onecolo. Nelle cause poi lucrative altora ba luogo il privilegio, quando non vi intervenza frode.

\$ 1. Se le ragioni cedute procedano da pena o convenzionale, o legale, che si debba, e si agiri per risconerla, non abbian luogo si privilegi.

## LEGGE IV.

Il cherico, la vedova, il pupillo, e gli altri, a quali appartiene l'ecione del foro, fe agiino daconti ad alcun gindice, possono del 
pari davanti al medessimo essere del 
loro avversari riconvocanti. Perciccchè egli è ginso, che niun ristusi 
di aver contro di fe per giudice 
colui, il quale egli in agirando non 
jidegnò di averla per tale.

(d) Ex Rit. item fervas ipfa Curia , quod primo die 208.

(a) §. II. In M. C. prima contumacia apud eum, qui est ab astis, secunda vero, Curia, ur ajunt, pro Tribunali sedense incusetur.

(a) Ex cit. Rit. 225.

§ III. Quo jure fuper incufandarum conturnaciarum temporibus, ac fuper incufandis five apud eum, qui est ab actis, five Curia pro Trikundi fedente contumaciis quaeque Regni nostri provincia usa est ad hunc diem, eo dein utarur.

#### L. II.

Ne crimina fint diu impunita, ac ne procuratoris fici negligenta damno fit fico Regio, conflitutum est, si quis fuerir instante fisco in crimen vocatus, & procurator in contumaciis opportune incusandis cessaveir, procuratorem nunquam in mora este, & contumacias statis temporibus intelligi jure ipso incusarsa.

Ex Pr 6. S. 2. de citat. Questo par , che non sia più in uso.

De advocatis, & procuratoribus.

TITULUS VI.

## LEX L

Aveant advocati , procuratorefve , ne quid inurbane & irreverenter dicant , feribantve , quo non modo officialium Regiorum ,  II. Nella G. C. la prima contumacia s' incusi presso il Mastrodatti, la seconda s' incusi Curia pro tribunali sedente come dicesi.

§ III. Servisi quella maniera, che fin quà si è osservata in ciafcuna provincia del Regno dintorno a sempi d' incusare coteste contumacie, e dintorno all' incusarle o
presso il Mastrodatti, o Curia pro
Tribunali tedente.

#### LEGGR II.

Affinchè i delitii non rimangan lungo tempo impuniti, e la negligensa del Proccurator fisale non fia di danno al Regio Fisso, fe desuno sarà fiaso ad istanza del Fifeo citato, e'l proccuratore averà mancato d'inculare a tempo della e contumucie, il proccuratore tengasi per non manchevole, e le contumacie abbiansi per insusare internali, jure ne di Batuiti.

Degli Avvocati, e de'Proccuratori.

TITOLO 'VI.

#### LEGGE I.

SI astengano gli Avvocati, ed i Proccuratori di scrivere, o di dire cosa alcuna incivile, od irriverente, per la quale paja, che fi

#### DE ADVOCAT. ET PROCURAT.

rum, fed & partium, advocatorumve dignitas; & exilimatio laedi videatur. Qui jurildicioni praeefi, in eos, qui quid dixerint, feripferintve minus urbane, ac revereater, quam feverifime flateat. Quod de advocatis, procuratoribusve; idem de littgatoribus ipfis jus-efto. Ne vero injuriae au-ettor diu fit quaerendus, ii feripturas, quas edunt, fuo quifque nomine fubferibant.

Ex Pr. diei 8. Januar. 1731. in fine , & ex Reg. lit. diei 9. Aug. an. 1756.

#### L. IL

Ne advocati, procuratores, & quotquot instant, lucri studio aut litem impedita transactione per calumniam protrahant, aut non utilem litigatori transactionem obtrudant, eos certam fibi five per fe , five per alios , five directo , five oblique, ac five publica, five privata scriptura, sive alio quaesito colore quantitatem pacifci , fi lis feliciter cedat , aut transigatur, quotae litis exemplo omnino prohibetur. Ac fi scriptusarum vi lis fiat, de exceptione judex primum cognoscat . Paciscentibus contra jus actio ex eo pacto denegatur, falvo tamen eis jure perfequendi, quod pro navata litigatoribus opera debetur. Porro ii relegatione ad triennium, officioque quoad Regi fusrit visum , damnentur .

Be Pr. 1. de poftulande .

offenda la dignità, e la stima non folo de Regi Magistrati, ma delle parti, a degli Arvocati ancora. I Magistrati usuo pene severissime contro a quei, i quali abbiava serita, o detta cosa men che dicevole, o civile. Ciò cò è dispossibo degli Avvocati, a de proccuratori abbia anco luogo negli stessi abbia adurar molta fatta en el ricercare l'autor dell'ingiuria, le dette persone pongano il for nome a sutte le scritture, che ci producono.

#### LEGGE II.

Affinche gli Avvocati , i proceuratori, ed ogni altro, che attende alla spedizione delle altrui liti. per amor del guadagno non operino , che , rifiutate le transazioni , le liti sieno con calunnia menate a lungo, o perfuadano a litiganti transazioni dannose egli è del sutto vietato, che ad esempio della quota della lite, non possano patsuire o per fe fteffi , o per aleri , o direttamente, od indirettamente, o con pubblica, o con privata scrittura, che loro si dia somma alcuna, qualora la lite avesse felice successo, o fosse felicemente transatta. E partuendo contro alla presente Legge, da quel passo non nasca loro azione alcuna, e possano solamente dimandare quel , che loro Spetti per le fatiche, e per l'opera, che ban durata nella difefa. Ed oltre a ciò fian relegati per tre

du-

#### L. III.

Placet, palmaria deberi unis advocatis statim a die latae sententiae, ex qua palmarium debeatur, fine deductione ejus, quod procuratoribus debetur : deberi autem ipsa palmaria habita ratione dumtaxat ejus, quod ad illum perveniat, aut perventurum fit, fecundum quem sententia lata fuerit , detracto aere alieno , omnique onere, quod adhaereat rei in judicium deductae , & adquisitae, aut quomodocumque ejus valorem imminuat . Placet vero , ita metienda effe palmaria, ut quum caussae summa decem millia ducatorum non excesserit , tres ducati fingulis cauffae ducatis centum palmarii nomine imponantur: quum vero caussae summa major fuerit decem millibus ducatorum, minor viginti millibus, fingulis caussae ducatis centum duo ducati cum dimidio imponantur palmarii nomine; ita tamen, ut hujus secundae classis palmarium minus non fit ducatis trecentis : quum autem caussae summa viginti mil. lia ducatorum excefferit, minor vero fuerit quadraginta millibus, finguli caussae ducati centum palmarium pariant duorum ducatorum : ita tamen, ut hoc tertiae classis palmarium minus non sit

## LEGGE III.

I Palmarj sian subito dovuti a'foli Avvocati dal dì che fu pronunciata la sentenza, in virtu di cui deess esso il palmario, e da quello nulla traggafi per dare checcheffia al proccuratore. Cotai palmari però sieno soddisfatti a ragione di ciò, che perviene, o perverrà a colui, che vince, con detrarsi prima ogni debito, o pefo, che sieno sopra la cofa dedotta in giudizio, ed acquistata , i ed in qualunque maniera diminuiscano il valor di quella. Si è stabiliso però, che i palmarj si misurino, e governino per modo, che, ove la causa non vaglia più di diecimila ducati, il palmario sia a ragione di ducati tre a centinajo: quando la causa aggiunga a ducari ventimila, sia il palmario a ragione di due ducati, e mezzo in ciascun centinajo, in modo però , che il palmario di questa feconda classe non sia meno di ducati trecento: qualora la caufa trapasse i ducati ventimila, e sia meno de quarantamila, il palmario sia a ragione di due ducati a centinajo, in guifa però, che il palmario di questa terza classe non sa meno di ducati cinquecento . Ma , trapassando la causa i quarantamila ducari, ed aggiungendo a qualunque altra grandiffima fom-

ma .

ducatis quincentis: quum denique ma, il palmario non sia meno di caussae summa major suerit ducatis quadraginta millibus, ad quamcunque summam maximam pertigerit , nec minus octincentis, nec majus millenis ducatis palmarium fit: & hoc mille ducatorum palmarium summum, & extremum fit pro qualibet cujuslibet valoris cauffa. Placet etiam, pacta quaelibet contra hanc constitutionem inita pro turpibus haberi; accepta, tanquam indebita, restitui, & conventionis iniquae, & acceptionis reos advocaros infames effe; ac praeterea poenis aliis arbitrio judicantium infligendis obnoxios. Ex Gratiis an. 1746. diei 1. Augusti n. 3.

## ducati ottocento, ne maggiore di ducati mille . E cotesti mille ducati fiano il massimo de palmari, e sia pur qualunque il valor della causa. Le convenzioni poi fatte contro al prescritto di questa Legge si abbiano per surpi, e restisuifcasi come indebito ciò che in virth delle medesime si fard avuto; e gli Avvocati come rei di passo iniquo, e di men che onclto guadagno sieno infami; ed oltre a ciò sian soggetti ad altre pene da Statuirs ad arbitrio de Giudici .

#### L. IV.

Advocati ne suscipiant advocationem in iis caussis, quarum judices funt fibi cognati, aut adfines eo gradu conjuncti, ut suscepta ab iis advocatione abstinere debeant a judicando fecundum ea, quae inferius in titulo de suspicione Officialium exponetur. Advocatione suscepta contra jus, judices ne abstineant : advocatis autem primum per menses sex: secundum per annum : tertium advocatione in perpetuum interdicatur . Ita praecidetur litigatorum fraus, qua hi per consequentias possent cos sibi judices eligere, quos velint .

Er Pr. 16. de L. V. Suspic. official.

## LEGGE IV.

Gli Avvocati non prendano la difesa di niuno in quelle cause, di cui sia Giudice alsun for parente in grado tale, che, preso il patrocinio, uopo sia, che colui si rimanga dal giudicare, secondochè meglio più abbasso nel sisolo delle sospezioni degli Ufiziali si esporra. E prendendosi da alcuno la difesa contro ragione, o con frode, il Giudice non fe rimanga altramenti dal giudicare, ma l' Avvocato la prima volta sia fospeso dell'avvocheria per sei mesi, la seconda per un anno, la terza a perpetuo. In questa guisa si sorrà di mezzo ogni frode de' litiganti . per cui possa lor venir fatto di fars deputar per Giudici quelle

In pecuniariis caussis inferendae, sustinendaeque per procuratorem actionis lirigatori jus esto : (a) in criminalibus, five ad intendendam , suscipiendamque litem, five ad exercendam quamlibet litis partem frustra pro actore procurator intervenit, multoque magis pro reo ; (b) fed rei ramen aut infirmi , aut absentis, aut captivi exculationem admitti humanum eft. (c) Universitas quod faeile nequit praesens judicio sifti, criminaliter agere, aut conveniri per procuratorem cum fpeciali mandato decreto Decurionum expedito recte potelt. Qui praeter eas caussas procurationem suscepisse dicetur, ei officio interdici recte pot-

(a) Ex Rit. quidam tenent 105. & Rit. item quod in caussis criminalibus 105. (b) Ex Rit. die 21. mensis Juli 169. (c) Ex Const. generalia giera.

man-

Nelle caufe pecuniarie può il litigante instituire l'azione, a fostenerla per proecuratore. Ma nelle caule criminati non può dall' attore. e molso meno dal seo moversi , ne Softenersi lite alcuna , o parte aleuns di quella per proccuratore . Umana cofa è però, che per lo reo affense, ad infermo, o prigione fiammesta colui che venga ad ifen-Saulo . L' Universied ; poiche non può appresentars personalmente in giudizio, può criminalmente, e civilmente agitare, od effer convenuta per proceurature, ma dee-coflui avere il mandato, che pli fis. spedito in vireu di pubblico parlamento. Chi farà accagionato di avere accessata la proccura fuori di cotefte caufe , pud dirittamento effer foldelo dall' ufizio.

(a) S. I. Qui praeter certas S. I. Colui, il quale olere aquei species, quibus commune jus man- casi, in cui per lo jus comune non dati necessitatem remittit, alie- vi ba mefliere di mandato, fi metnam litem fine mandato procu- se a proceurare nelle alerni caufe rat ., poena falfi , aliave arbi- fenza il mandato della proccura , tratu Magistratus plectatur . (b) fin punito colla pena del falfo , e Constituatur autem procurator non con altre pene ad arbitrio del Maper replicationem, fed vel per giffrato. Conflituifcafi il proccuratore epistolam rice conceptam , publi- non per semplice replica , ma per cumve instrumentum , vel penes epistola giuridicamente distefa ,o per acta caussae, ad quam datur . pubblico strumento, o presso gli atti Si penes acta constituatur, aut della causa medesima . Se 'l liti-

gan.

mandatum exhibeat litigator, pro- gante efibifce egli la proccura, on tem experimento compertum eft, ta . E poiche per esperienza fi è saepe a litigatoribus litis per ca- conosciuro, che moles volre da licilumniam protrahendae causta pro ganer per menarsi con calunnia curatores mutari , novosque con a lungo le liti, fi mutano i proccufitui aur obscuros homines , aur ratori, e fe ne coftieniscono de nuotores in eundem finem mandato oche fian nafcofi e che fpeffo anbagibus occurratur, constitutum est, mo fine fi rinunzia alle proccurerie; mandato poste, nisi id aequum ju da liziganzi proceurator musare, ne data a judice venja abrenunciet proceura rinunziare fenza il decrefit mandato diferte expressum, li- paghi la pena di venticinque ducatuere procuratorem, facere id qui- speso dall'usizio a sempo, e nel dem potest ante susceptum litis giudizio si seguiti a proceder con onus: post susceptum, fine causta, lui a Avendo alcuno la faculta di five

curatorem suo scripto mandatum. vero la fa presso gli atti, dec il acceptare necesse est; si iple pro- proccuratore accettarla ; ma ove à curator exhibeat , iplo facto in- quella efibita dal proccuratore intelligitur acceptaffe (c) Quod au rendes iffo fareo da costus accertalatitantes : faepe etiam procura- vi in perfone di uomini poco noti, renunciare; ut moratoriis istisame cora da proceuratori per lo medesinec mutari a litigatore procura per oppiarle a corelle furbefche ditorem , neque honceabrenunciare lazioni, è flatuiro, che non fe poffa dici videatur. Si procurator non poffa il proceuratore all' accertata ducatos XXV. filco inferat, & of- to, o la permiffiane del Giudice. ficio multetur ad tempus; cum Se'l proccuratore fonza cotal perque eo judicium procedar (d) Si missione del giudice ringuiziera . cere procuratori alium fibi- substin se da applicarsi al fifto, e sia soquam judex justam arbitretur 3 Softieuire altro proceuratore, potra non potest , ne ita fraus fiar Le cotal fostisuzione farfi avanti, cho gi, quae procuratorem mutari ve- egli abbid il pefo della lite accestat. (e). Jam qui fuit in prima . tato : pereiocebe accertato ebe l'aveidem in fecundis inftantiis procu- rd, non potrd più farsi se non per rator estory si codem loco judi- cagione, la quale sard dal giudice cium agitetur ? ac fi dilationem giufta ripuenta; e ranto è prescritperat ad denunciandum domino, to, acciocebe in cosessa guifa non denegetur : nisi quid novi facti si eluda la Legge , che victa la five in prima, five in secunda in musazione (de proceurasori . Colui, stantia proponatur . Haco omnia, che fu proccuratore nella confa

five ordinaria , five fummaria , five enequativa judicia fint , aadem effe placer.

(a) Ex cit. Pr. 30. \$. 9. (b) Ex Pr. an. 1720. diei 21. Jun. n. 4. O ex praxi.

(c) Ex cit. Pr. an. 1728. cit. n. 4.

(d) Ex Rit. item fi procuratori detur 107. (e) Ex cit. Pr. an. 1728. cit. n. 4.

(a) S. II. Nemo nisi Magistratus judicio probatus munus exerceat procuratoris. Ergo fi quis in urbanis Curiis , aut alibi in Regno agere procuratorem velic, is in una ex aulis S. R. Confilii five praesente Praeside, five abfente super iis interrogetur, quae ad procuratoris officium pertinent: tum in ejus fidem . & mores inquiratur: porro, ubi eum & peritum effe, & bene moratum constiterit, probetur: postremo matriculae procuratorum inferatur ; fed ante tamen jurer, fe munus illud fideliter exerciturum . (b) Haec eadem , fi quis in Regiis Audientiis agere procuratorem velit, in una ex Regis Audientiis codem ritu expediantur. (c) Satis. autem effe debet , fuisse aliquem in una ex Regiis Audientiis probatum', ut in aliis quoque Aqdientiis , & vero etiam alibi in Reguo munus procuratoris valeat exercere : fed is tamen in urbanis Curiis agere procuratorem non pot-19E3 7

quando trattavas in prima istauza, lo sia anco quando agiserassi in Je conda, purche il giudizio fia fatto nel medefimo luogo e e domandando egli il termine a divunziare. del rutto gli si nieghi , salvo se non accada farro alcuno nuovo sanso in prima, che in seconda istanza. Tuese coteste cofe si offervina cost fe 'l giudizio fia ordinario'. come se sia sommario, od esecutivo. \$ 11. Non pub l'ufizio di proccuratore esercitarsi senza l'approvazione de Magistrati. Per la qual cofa chi vuol fare da proccuratore ne Tribunali di Napoli od in altra Corte del Regno , sia esaminato in una delle Ruose del S. Configlio dintorno all'ufizio del proccuratore; di poi si prenda informazione della di lui fedeltà, e cofiume : e provandos abile, e ben co-Rumato, fi approvi; ed in ultimo fi scriva nella matricola de proccuratori : ma innanzi tratto giuri di efercisare quel carico con fede, ed one-Ad. Quelle medefime cofe fi facciano in ciascuna Regia Udienza quando alcuno voglia in quelle esercitare la proccureria. E volendo quegli in altra Udienza od in alsra parte del Regno efercitare la medefina proccuseria, basta, the sa approvato in una Udienna ma per sutto ciò non porrd egli efercisar quella ne' Tribunali di Napoli . E njun Mastrodatti a o scrivano di qualunque Carse, fossa la pena della perdiza dell'. Gg 2

## DE ADVOCAT. ET PROCURAT.

potest . (d) Jam nisi legitime confliterit, procuratorem fuiffe in matriculam relatum, recipi ab actorum magistris , scribitve cujusvis Curiae mandati literas vetitum . si contra jus receperint , officio dejiciendis .

Tutte coteste cose sono state rinnovate per P ultima Prammatica , venuta fuori per la Riforma de' Tribunali , e per cul furono eletti i Cenfori . Ora adunque l'approvazione de Proccuratori appartiene alla Ruota de Cen-

(2) En Pr. 22. 5. 3. C Pr. 8s. 6. 3. de off. S. R. C.

(b) Ex eir. Pr. 80. S. 4.

(c) En cit. Pr. 80. 9. 5. (d) Ex Pr.an. 1738. diei 14. Mart. S. 2. 19-40

(a) 6. III. Procuratores diligentiam , quam possunt maximam . adhibeant , quo criminales , aut civiles caussae expediantur. Secus facientes quod litigatoris interest, litigatori, ac tantundem fisco pen-

dant . (a) Ex Pr. 30. de off. M. Juft. 6.7.

Si Tribunal, aut commiffarius non competens effe dicatur .

## TITULUS VIL

## LEX I.

I Tribunal non competens ef-) fe dicatur, pertinet ea res ad cognitionem Regalis Camerae S. Clarae, quae id genus cauffas . quo celerius expediantur, cognoscat in prima hora, quae libellis recitandis impenditur, & non auditis in conventu advocatis partidell'ufizio, ricevano proccura alcuna , fe prima non coftera loro de effer quel proceuratore scritto nella matricola, o come volgarmente dicesi, nell'albo de' proccuratori.

6. III. I proceuratori adoperim la maggior diligenza possibile , per. chè le cause civili, e criminali sie no spedite; e facendo il contrario ristorino il licigante d' ogni interesse, e pagbino l' altrestanto al Fifco.

Delle quistioni diutorno alla competenza de' Tribunali , e de' Commessarj.

TITOLO VII.

LEGGE I.

Uando fi opponga l'incompesenza di alcun Tribunale , appartiene ta diffinizione di fimili consese alla Regal Camera di S. Chiara, la quale perch! fie: no quelle con maggior celerità spedite , le difamini nella prima ora, quando si fa la lessura de memo-110. um, quibus liberum est judicum domos adire, nifialias videatur (a); excepto si ambigatur inter partes, num S. Consilium, an M. Curia V. proprius sir canssa judea: quo uno casu ipsus S. Consilii, & Consiliarii commissarii de ea re jurissistica si et e si e si commissarii sono competens esse di citatur cognoscat de ea re qui Tribunali pracett.

Ex Pr. on. 1798. dici 21. Jun. 5. 2., cs Pr. on. 1738. dici 21. Jun. 5. 2., cs (a) Ex cir. Pr. on. 1798. d. 2. 2. 3. (b) Ex cir. Pr. on. 1798. d. 2. 2. 3. 3. U. 2. 5. 2. 10 fpt. tit. 2. lib. 2. dipur Cody O' L. 2. 5. 2. tit. 4. cjujd. lib. (b) Ex Pr. q. de dila.

(a) 6. I. Quod autem folent quaestiones istae proponi litium protrahendarum causia, ne id impune fit, libellum fubscribat pro. curator, tum qui caussae ab actis est, scripto doceat de mandato : quo, fi subreptionis, obreptionis. ve vitium libello infit, procurator ducatis XXIV. fisco inferendis , officioque ad annum multetur in fingulas vices: quibus poenis eum subjiciat judex quaestionis eo ipío decreto, quo quaeftionem definit. Libellum, fi quae dicta funt non fuerint fervata ; qui Regali Camerae S. Clarae,

zlitive Tribunalibus ab actis funt, ne recipiant.
(a) En cit. Pr. an. 1728. §. 10, & ais. Pr. an. 1738. §. 2. n. 10

vidi, senza altramenti udire nella Ruota gli Avvocati, a quali sa se lamente lecire di aformare in ca-se, purchè non paja altramenti. Ma se si alteroberà della compesenza tra la G. C. della Vicaria, el S. Conssello, apparerrà il diffinite la disputa al S. C., undessimite di associatione del consultato del Consultato del Consultato del Commessa del contra del cui è questi giudice.

. I. Poiche fim iglianti quillioni fogliono le più volse muoversi per menare a lungo le lisi, perchè non fia ciò impunito, il proccuratore foferiva il libello, onde quelle fono instituite, e'l mastrodatti a piedi a quello faccia fede di effer colui proccuratore ; acciocebe , trovandosi effer il libello orressizio o surrettizio, possa il proccuratore esfere dannato in ventiquattro ducari, da pagarfi al Fifco, ed effere ancora per un anno sospeso dell'ufizio. Alle quali pene il giudice, che giudicherà della quiftione, il forcomerta nel medesimo decreso, che pronuncia dinsorno ad essa quistione : Gli Scrivani della Regal Camera di S. Chiara, e di ogni altro Tribunale non ricevano corai libelli, che non abbiano le condizioni suddette. §. II.

(a) & II. Si Tribunal non competens effe dicatur, quaestio proponat ur intra dies X. inter praefentes , XL. inter absentes ab eo die dinumerandos, quo procuratori, aut domino intimata est actio in Tribunali, in quo est instituta: (b) fi commiffarius, intra dies VI. inter praesentes, XXX. inter absentes, heredelve sive absentium, five praclentium, cum quibus eft actum; namque aequissimum eft, semper pro absentibus haberi, heredes, qui probabilem possunt ignorantiae caussam adferre. Num procurator, an dominus interveniat, nihil refert . Jam , ubi de commiffario disputatur, utrumque illud spatium currat ex eo die, quo primum procenatori, vel domino intimatum eft , commissam fuise caussam, aut postquam actum aliquid fit apud commissarium contradistorio judicio: five autem de commissario, sive de Tribunali quaestip sit, exactis legitimis temporibus nec restitutioni in integrum, nec nullitaribus, nec alii cuivis exceptioni locus fit . Porro iis , quae de controversa Tribunalis jurisdictione fuerint per Regalem Cameram S. Clarae non recitato simpliciter libello , sed referente commissario decreta, nullo possit, ne nullitarem quidem , remedio occurri: demum, quod pertinet ad ea, quae de iftarum quaestionum temporibus, jurifque remediis funt

§. 11. Quando s' instituisce ba quistione del Tribunale, sia quella proposta nello spazio di dieci giorni tra prefenti , di queranta tia gli offenti, da numerarfi dal dì, in cui fu notificata l' azione al principale, ovvero al proccuratore nol Tribunale, in cui effa pende . Se s'instituisce la quistione del Commellario , si proponga nello spazio di fei giorni tra prefenti, e di trenta tra gli affenti, o tra gli eredi de prefenti , e degli affenti , co quali si è agito : perciocchè è molto giusto, che gli eredi, i quali possono allegare una probabile can-Sa d'ignoranza, si abbiano sempre per affenti . Lo fteffo fervifs tanto se si agiti per proccuratore, che dal principale medesimo . Quando però si tratti di quistione di Commessario , tanto i fei , che i trenta giorni corrano da quel di in cui la prima. volta fu notificasa al proccuratore, od al princepale la commessa della causa, o da quel dì , in cui fiefi fatto alcun contraddittorio davanti al Commestario. Ma nelle quistioni da Tribunali, e de Comme fari, tre paffati quei di legittimi , non fi può produrre gravame alcuno ne di restituzione in integro, ne di nutlind , ne verun' altra eccezione . Oltre a ciò nelle quistioni del Tribunale contr' a quello, che non a semplice lettura, ma a relazione del Commessario fi fia decifo dalla

A 2

dicta, fiscus pari cum aliis jure censeatur.

(d) Ex oit. Pr. an. 1738. S. 2. a. 1. (e) Ex Pr. 7. de dilar. O ex cit. Pr. an 1728. S. 2. O Pr. an. 1738. S. 1. m. 18.

(a) §. III. Si commissarius post legitimum tempus non competens esse discutur, ea quaestro curlum causae ne remorerur: & quamvis imperatum sit decretum de revel adversario intinianda; vel per commissarium reserenda, nihilominus procedatur ad ulteriora.

Si juden, aliufve officialis fu-

TITULUS VIII.

Uae ratio dictat, posse quemliber se ac fua contra quemvis tueri, ipsa eadem ratio posse quemiliber judicem a quovis litigatore suspettum possulari dictat. Eadem ratione liberam esse litigatoribus deber non judices solum, sed & sisci advocator, alios' ve', quorum opera litibus expediendis impenditur, possulari suspectos.

(a) S. I. Suspecti judicis exceptionem oppomere aur ipsi litigatores debeur; aur procuratores, quibus mandatuni special ssimum cer-

la Regal Camera, non vi sia rimedio alcuno, neppure quello delle nullità. E pradmente il Fifeo sia come ogni altro privato sog,
getto a tutto ciò, che si è desto
dintonno al rempo, in cui si banno ad instituire simile quissioni, ca
a vinted, che si possimo produre.

S. III. So la quistione del Conmessario sarà instituira trapossaria di legistimi, per quella non si sermi il corso del giudizio, e quantunque si sta ottoriuto il decreto di intimarsi la pericione alla parte, o che su quella il Commessario ne saccia parola, nondimeno procedassi inimarsi.

Se il giudice, od altro Ufiziale è allegato fospetto.

TITOLO VIII.

Uella modessima nasmol ragione, che detta la dissa di se, e di suo evere a
ciascaro, detta cimora, che ogni
litigante possa allegare a sopertro
qualiumire endice. E cotal sopezione può allegarsi mon solo contro
de Giudici, ma degli Avuecati sesedi aveca, e di ogni atro, chi
è adoperato nella spedizion delle
lisi.

8. 1. Possono cotali sospezioni allegarsi o da principali litiganti, o da proceuratori di quelli con mandato specialissimo, e contenente la potecerti judicis nominatim reculandi in certa cauffa fit datum. (b) Ne cui tamen lliceat lites per calumniam protrahere, qui judices fit ficelos pollulat judias feripo proponat cauffas, proberque (c) Seripto advocatus manu fua fuberibat: fi hic fuberibere jure recufet, quod turpes fint reculationis cauffae ( quod ter Regalis Camerae S. Glarae judicium efto ) pie litigator fua manu fubferibat, ejulve nomine notarius, fi ille literas nefciat, aut ex mandato faccialifimo procurator.

(a) Ex Pr. an. 1731. diei 30. April. S. 3. (b) Ex Rit. item contingat, fudicem Oc.265. (c) Ex Pr. 15. S. 4. de fuspic. official.

(a) 6. II. Advocatus hoc loco est non qui caussae agendae quoquo studio operatur, sed proprie is, cui cauffae onus principaliter incumbit, quique in praesenti causfam agit . Si quis est alius, qui adjutricem huic operam adcommoder consultando, scribendo, & vero etiam orando apud judices domi , aut in aula ; is huc non pertineat. Quod autem fieri interdum potest ( & factum quandoque est ) ut principalis advocatus deferere fimulet advocationem, tum litigator eum a Rege, aut Magistratu dari sibi advocatum exoret, quem recufationi jam destinaverant; quo huic fraudi occurratur, placet, quamvis alius

potestà di ricusare il sale, od il cotale, e nella tale, o cotale caufa . Ma affinche non fia a niuno leciso di menare colle calunnie a lungo le liti, colui, che allega il giudice a sospesso, dee dedurre in iscritto, e provare le cagioni della sua sospezione. Le sospezioni poi seno soscrisse dall' Avvocato di fua mano; quando egli rifiuraffe di soscriverle, perchè le cagioni della sospezione sieno surpi (dinsorno a che doverà prenderne cognizione la Regal Gamera di S.Chiara ) lo stesso litigante le soscriva egli di sua mano, e non sapendo scrivere, le soscriva in sua vece il notajo, o'l suo proceuratore con mandato fpecialiffimo .

6. II. Quivi per Avvocato s' intenda non qualunque Avvocato, ma colui folo , che fostiene principalmente il pefo della lite . ed atsualmente sia alla difesa di quella. Se vi fia altro, che nella medefima caufa confulti, o feriva, ovvero anche parli in Ruota, od informi in cafa, costui non appartiene alla materia, di cui ora si parla. E poiche fuole speffo avvenire, ed è di fatti alcuns volta avvenuto, che 'l principale Avvocato finga di abbandonare la difefa, affinche il litigante ottenga da S. Macfta, o dal Magistrato quell' Avvocato, che avea feco medesimo destinato a softener la ricufa, per ovviarfi a cotefta frode , è deserminato , che quantunque

a Re-

Rege, Magiltratuve fit datus , principalem cauffae advocatum judicis reculandi onus fufcipere compelli : quin etiamfi, ut eo fe onnere eximat, vere reunnete advocationi, nihilominus compelli. Detur quidem ei cauffas recufationis non fubferibere, fi fic cenafeat Camera S. Clarae, quas licigator, hujufve procurator fubferibere fed a perfequenda recufationis lite, quantum jus patitur, ablitinere ne detur.

(a) En cie. Pr. an. 1731. eit. S.

## L. II.

Quibus caussis suspecti postulari judices poffunt, earum omnium proponendarum potestas esto intra diem quadragesimum, ex quo notificatus est reo libellus, aut si reus absit , & detur terminus ad denunciandum, ex quo is terminus dilapfus est : aut si quis jus dex aulae; ubi lis agitur, fit recens adscriptus, vel in eam ex alia translatus, ex quo is primum coepir in aula federe : aut, fi vel judex detur pro adjuncto, vel aularum unio decernatur, ex quo notificata est monicio cum adjun-His . Haec ita intelligantur , fi judicem reus recuser. Ceterum firecufet actor , fane intereft, num commissarium, aliumve ejus aulae judicem, an adjunctos reculer.

Prio-

que S. Maestà, od il Magisfrato dia altro Avvocato, nondimeno. il princivale Avvocato della caufa dee effere aftretto ad affumere il pefo della vicufa; anzi comecbè egli, per torfs di dosse quell'impaccio, veracemente rinunziasse alla difesa, dee tuttavolta effere aftretto a profeguir la ricufa . Ma porrà egli non foferis vere i capi della ricufa quando cost. parrà alla Regal Camera di S. Chiara; ed in questa cafo foscriveralli il lisigante, od il suo proccurato. re ; ma non porrà esentarsi , per quanto permetton le leggi, dal proseguire la difesa della sospezione.

## LEGGE II.

Le sospezioni , che si possono produrre contr' a giudici , debbono esser proposte nello spazio di quaranta giorni dal dì, che fu notificato il libello al reo, od effendo questi affense, ed effendosi dato il termine a dinunziarlo, dal di; che trapassò il detto termine. E se alcun giudice di fresco sia stato aferitto alla Ruota, ove pende la lite o sia stato in quella da un'altra Ruota trasferito, dal di che averd incominciato a sedere in quella; od essendo alcuno destinato ministro giunto, od effendosi ordinata l'unione delle Ruote, dal di, che si fece la monizione cum adjunctis . Queste cose s' intendano quando il reo ricusi il giudice : perciocebè , ricusandolo l' assore, imporsa a sa-Hh

Priore casu currat serminus ; ex quo exhibitus est per eum apud acta supplex libellus, in quo caufsa commissa est : posteriore a die monitionis factae cum adjunctis . Utroque eo tempore exacto, actori nempe . & reo constituto, nullam, quae jam suberat , recusationis caussam liceat proponi , quamvis litigator eam fibi tunc primum innotuisse juratus affirmet : nec restitutioni in integrum, aliive cuilibet juris remedio fit locus . Si post quadragesimum diem nova postulandi judicis caussa enata est, recufari eum posse dum tamen intra triginta ab enata caussa dies recufetur, est aequum.

Ex cit. Pr. 15. 5. 6. 6 g., @ ex praxi .

(a) S. I. Qui judicem postulavit suspectum, intra dies XXX. continuos, ex quo postulatio propolita est, ea adferat omnia, quae ad instruendam reculationis causfam pertinent, & vero etiam efficiat, ut de ea judicetur . Adversae parti nullum istius judicii expediendi onus incumbat, etiamfi de actis, decretifve intimandis agatur. Nec in integrum restitutio prorogare diem potest, nec vel ipium nullitatum remedium curfum temporis remorari : quin si commissarius mala valetudine, aliave justa caussa impediatur, qui

pere fe egli ricufi il commeffario . ovvero altro giudice della medesima Ruota , od il ministro giunto. Nel primo caso corra il termine dal dì , ebe fu esibito presso gli atti il libello della commessa della caufa; nel secondo dal di, che fu fatta la monizione cum adjunctis. Trapassato l'uno , e l'altro tempo constituito al reo , ed all' attore . non possa il litigante addurre sospezione niuna, comechè con saramenti affermi che allora la prima volta gli sia quella pervenuta a notizia; ne fiavi luogo a restisuzione in integro, o a qualfifia altro rimedio della legge . Se dopo il quarantesimo giorno è nata nuova cagione di ricufare il giudice, può la fospezion produrs , purche si produca nel trentesimo giorno dal dl , che nacque la dessa cagione .

§ 9. 1. Chi allega il gindice a fospetto, rechi in trenta giorni continui dal di ; che fu proposta l'accufa , ogni cosa , ebe sia necessarid a ben istruire la canfa della ricufa , e proceuri altrest, che fia quella giudicata . L' altra parte non s' impacci di nulla , nè abbia alcun pefo di fare spedire il giudizio e neppure quello di far norificare gli atti, ed i decreti. Ne la restituzione in integro può prorogare il tempo flabilito, ne le nullied, che si producessero, possono ritardare il corso di quello. Che se 'l commessario della ricula per ma

recufavit, cauffam recufationis alli curet interim committi, ac finiri apud eum intra idem tempus, quod currere jam coepit. Unum excipi cafum placet, fi culpa ipius commiffarii, aut alia de cauffa mora fit facta judicio. Si culpa, Regi fupplicetur, cujus erit quod fieri efi aequum, jubere: fijuffa cauffa, nihil praejudicii ex mora recufanti inferatur.

(a) Ex Pr. 10. S. 2. Pr. 11. Pr. 15. S. 22. Pr. 18. S. 1. de suspic. official.

(a) S. II. Praescripta proponendarum, prosequendarumque recufationum tempora omnino ferventur, five ex jure, five ex facto cauffae enafcantur, ac five extrinfeca opus habeant probatione, five non: nisi si quis eo nomine recusetur, quod aut is in ea cauffa, de qua agirur, advocationem praebuit five actori, five reo, aut est filius ejus, cognatusve in quavis alia adverfarii cauffa advocatus: quod adhibitus arbiter fententiam aperuit: quod alicui litigatorum confanguineus est, vel adfinis : quod capitalem praesentemque inimicitiam cum aliquo corum exercer : quod aliquid certi ac praesentis commodi sibi suisque sperat ex ea caussa : quodve demum pro interponendo ad fole-

mni-

malattia, o per altra giusta caufa fard impedito, il ricufante proccuri , che sia surrogato altro commessario, e dinanzi a costui nel tempo , ch' è già incominciato a corfi finisca il giudizio. Si ecce. I un fol cafo, quando cioè a per colpa del commessario, o per altra cagione sia stato menato alungo il giudizio. Perciocche, esfendos indugiato per colpa del commessario, ricorrafi a Sua Maesta, alla quale apparterrà di ordinare quello , che fia d' sopo di farsi : fe per giusta cagione , dall' indugio non si recbi alcun pregiudizio al ricusante.

S. Il. Lo spazio del sempo deputato a proporre , ovvero a proseguire le ricufe ad ogni modo si offervi santo se quelle nascan dat fatto, quanto fe nascan dal diristo, e tanto se abbian mestiere di pruova estrinseca, quanzo se di quella non abbifognino; e folamento si banno da eccettuare i casi, in cui alcuno è a fospetto allegato qual farebbe o perche egli fia flato Auvocato del reo, o dell' attore in quella caufa , della quale si dispusa ovvero alcun fuo figlinolo , e parente sia Avvocato dell' avversario in qualunque alera caufa; perchè, adoperato per arbitro, abbia il suo voto manifestato; perche sia confanguineo, od affine di alcun de'lisiganti: perche al prefente sia capisal nimico di alcuno di quelli; perum, quibus liberum est judicum domos adire, ustalias videatur (a); excepto si ambigatur inter partes, num S. Consilium, an M. Curia V. proprius sit caussay judex: quo uno casu ipsius S. Consilii, & Consiliarii comunistarii de ea re jurisdictio, est. (d.) Si comunistarius non competens esse dicatur, cognoscar de ea re qui Tribunali praecti.

En Pr. an. 1748. diei 2t. Jun. S. 2., ca Pr. an. 1725. diei 8. Jun. S. 5. n. 4. C en Pr. an. 1738. diei 14. Mar. S. 3. n. 3. (2) En tit. Pr. an. 1728. S. 2. n. 3. V. L. 2. S. 5. in fin. sir. 2. lib. 2. dujus Cod.,

(b) Ex Pr. 7. de dilar.

(a) §. I. Quod autem folent quaestiones istaes proponi litium protrahendarum causta, ne id impune fit, libellum fubscribat pro. curator, sum qui caussae ab actis est, scripto doceat de mandato : quo, fi subreptionis, obreptionis. ve vitium libello insit, procurator ducatis XXIV, fifco inferendis , officioque ad annum multetur in fingulas vices: quibus poenis eum subjiciat judex quaestionis eo info decreto, quo quaeftionem definit. Libellum, fi quae dicta funt non fuerint fervata qui Regali Camerae S. Clarae aliifve Tribunalibus ab actis funt, ne recipiant.

(a) En cit. Pr. ans 1728. 6. 1. , & ait.

Pr. an. 1738. 5. 2. n. 1.

vishi, forza altramenti udire nella Ruota gli Arvocati, a quali fia folamente lecito d'informare in cafa, purchè non paja altramenti. Ma fe fi altereberà della competenza tra la G. C. della Vicaria, el S. Canfiglio, apparteri il diffinite la disputa al S. C., medefinio, ed al Configlier Commelfario. Quando fi contenda dell'incompetenza del Commesfario, decida la disputa colsi che presede da Tribunale, al cui è quegli giudice.

S. I. Poiche fim iglianti quillioni fogliono le pile volse muoverse per menare a lungo le liti, perchè non sia ciò impunite, il proccuratore foscriva il libello, onde quelle sono inflituire, e'l mastrodatti a piedi a quello faccia fede di effer colni proccuratore; accioccbe, trovandosi ester il libella orrettizio, o surrerizio", possa il proccuratore effere dannato in ventiquattro dieati, da pagarfi al Fifco, ed effere ancora per un anno fospeso dell'ufizio. Alle quali pene il giudice , che giudicherd della quiftio. ne . il foriometta nel medesimo decreto, che pronuncia dintorno ad essa quistione: Gli Scrivani della Regal Camera di S. Chiara, e di oeni aliro Tribunale non ricevano corai libelli, che non abbiano le condizioni suddette.

mento Goodic

(a) & II, Si Tribunal non competens effe dicatur, quaestio proponat ur intra dies X. inter praefentes, XL. inter absentes ab eo die dinumerandos, quo procuratori, aut domino intimata est actio in Tribunali , in quo est instituta: (b) si commissarius, intra dies VI. inter praesentes, XXX. inter absentes, heredelve five absentium, five praesentium, cum quibus est actum; namque aequissimum est, femper pro absentibus haberi, heredes, qui probabilem possunt ignorantiae caussam adferre. Num procurator, an dominus interveniat., nihil refert . Jam 4 ubi de commissario disputatur, utrumque illud spatium currat ex eo die, quo primum procuratori, vel domino intimatum eft , commissam fuisse caussam, aut postquam actum aliquid fit apud commissarium contradictorio judicio: five autem de commissario, sive de Tribunali quaestio sit, exactis legitimis temporibus nec restitutioni in integrum, nec nullitatibus, nec alii cuivis exceptioni locus sit . Porro iis , quae de controversa Tribunalis jurisdictione fuerint per Regalem Cameram. S. Clarae non recitato simpliciter libello , sed referente commissario decreta, nullo possit, ne nullitarem quidem, remedio occurri: demum, quod pertinet ad ea, quae de istarum quaestionum temporibus, jurisque remediis sunt di-

. 11. Quando s' inflituifce la quistione del Tribunale, sia quella proposta nello spazio di dieci giorni tra presenti , di queranta tra gli affenti, da numerarfi dal di, in cui fu notificata l' azione al principale, ovvero al proccuratore nel Tribunale, in cui effa pende . Se s' instituisce la quistione del Commeffario, fi proponga nello spazio di sei giorni tra presenti, e di trenta tra gli affenti, o tra gli eredi de presenti , e degli affenti , co' quali si è agito : perciocche è molto giusto, che gli eredi, i quali posiono allegare una probabile cau-Sa d ignoranza, si abbiano sempre per affenti . Lo steffo ferrifi tanto Se si agiti per proccuratore, che dal principale medesimo . Quando però si tratti di quistione di Commessario , santo i fei , che i trenta giorni corrano da quel dì in cui la prima volta fu novificasa al proccurazore, od al principale la commessa della causa, o da quel di , in cui siese fareo alcun contraddittorio davanti al Commessario. Ma nelle quissioni de Tribunali , e de' Comme Mari , irapaffati quei di legittimi , non si può produrre gravame alcuno ne di restituzione in integro, ne di nullisd, ne verun altra eccezione. Oltre a ciò nelle quistioni del Tribunale contr' a quello, che non a semplice lessura, ma a relazione del Commessario fi fia decifo dal-

La

dicta, fiscus pari cum aliis jure

(d) Ex cit. Pr. an. 1738. S. 2. a. 1. (c) Ex Pr. 7. de dilar. O ex cit. Pr. an. 1728. S. 2. O Pr. an. 1738. S. 1. n. 18.

(a) § III. Si commiffarius post legitimum tempis non conjectors esse des dictur, ea quaestio cursum caustae ne remoretur: & quamvis impetratum sit decretum de re vel adversario intimanda, vel per commissarium referenda, nihilominus procedatur ad ulteriora.

Si juden, aliufve officialis fuspectus dicatur.

TITULUS VIII.

Use vacio dictat, posse quemliber se ac fua contra quemvis tueri, ipsa eadem ratio posse quemiliber judicem a quovis litigatore suspection possental litigatore suspection possental litigatoribus deber non judices solum, sed & siste advocator, aliofive, quorum opera liribus expediendis impenditur, possulari suspectos.

(a) §. I. Suspecti judicis exceptionem oppomere aut ipsi litigatores debeut; aut procuratores, quibus mandatum special ffirmum cer-

la Regal Camera , non vi fia rimedio alcuno, neppure quello delle nullità . E finalmente il Fifco fia come ogni altro privato fog: petto a tutto ciò , che fi è detto dintorno al rempo, in cui si banno ad instituire smili quistioni . ed d rimedj, che si possono produrre. 6. III. Se la quistione del Commeffario fard instituita trapaffati i di legissimi , per quella non fi fermi il corso del giudizio, e quantunque si sia occenuto il decreto d' insimarfs la petizione alla parte . o che su quella il Commessario ne faccia parola, nondimeno procedafe innanzi .

Se il giudice, od altro Ufiziale è allegato sospetto.

TITOLO VIII.

Uella medessma nasural vagione, che detta la disse di se, e di suo evere a
di se, e di suo evere a
listigante possa allegare a soppetto
qualturque qualee. E conta sopezione può allegarsi non salo contro
de Giudici, ma degli Avvocati sifesti avocata e di ogni altro, chi
è adoperaro nella spedizion delle

§. I. Possono cotali sospezioni altegarsi o da principali litiganti, o da processatori di quelli con maudato specialissimo, e consenente la pore-

certi judicis nominatim recufandi in certa caussa sit datum . (b) Ne cu i tamen liceat lites per calumniam protrahere , qui judices fuspectos postulat justas scripto proponat caussas, probetque". (c) Scripto advocatus manu fua fubfcribat : fi hic subscribere jure recufet, quod turpes fint recufationis caussae ( qua de re Regalis Camerae S. Clarae judicium esto ) iple litigator fua manu fublcribat, ejulve nomine notarius . fi ille literas nesciat , aut ex mandato specialissimo procurator.

(a) Ex Pr. an. 1731. diei 30. April. S. 3. (b) En Rit. item contingat, jedicem &c.265. (c) Ex Pr. 15. S. 4, de fufpic. official.

(a) . II. Advocatus hoc loco est non qui caussae agendae quoquo studio operatur, sed proprie is, cui caussae onus principaliter incumbit, quique in praesenti causfam agit . Si quis est alius, qui adjutricem huic operam adcommodet consultando, scribendo, & vero etiam orando apud judices domi, aut in aula; is huc non pertineat. Quod autem fieri interdum potest ( & factum quandoque est ) ut principalis advocatus deserere simulet advocationem, tum litigator eum a Rege, aut Magistratu dari sibi advocatum exoret, quem recufationi jam destinaverant; quo huic fraudi occurratur, placet, quamvis alius de, è deserminato, che quantun-

potestà di ricufare il tale , od il cotale, e nella sale, o cosale caula . Ma affinebe non fia a niuno lecito di menere colle calunnie a lungo le livi, colui, che allega il giudice a sospetto, dee dedurre in iscritto, e provare le cagioni della sua sospezione. Le sospezioni poi fieno foscritte dull Avvocato di sua mano; quando egli rifiurasse di soscriverle, perche le cagioni della sospezione fieno surpi (dintorno, a che doverd prenderne cognizione la Regal Camera di S.Chiara ) lo ficfo lisiganse le foscriva egli di sua mano, e non sapendo scrivere, le soscriva in sua vece il notajo, o'l suo proccuratore con mandato specialissimo .

6. II. Quivi per Avvocato s' intenda non qualunque, Avvocato. ma colui folo , che fostiene principalmente il pefo della lite, ed atsualmente sia alla difesa di quella. Se vi sia altro, che nella medesima caufa confulti, o feriva, ovvero anche parli in Ruota, od informi in cafa, costui non appartiene alla materia, di cui ora si parla. E poiche suole spefso avvenire, ed è di fasti alcuna volta auvenuto, che 'l principale Avvocato finga di abbandonare la difcfa, affinche il liziganze ozeenga da S. Macsta, o dal Magistrato quell' Avvocato; che avea feco medesimo destinato a sostener la ricufa per ovviarfi a corefta froa Rege; Magifratuve fit datus , principalem cauffae advocatum judicis reculandi onus fulcipere compelli: quin etiamfi, ut co se o, mere eximar, vere renunciet advocationi, nihilominus compelli: onionis non fubscribere, si fic censeat Camera S. Clarae, quas lieigator, hujuve procurator subscribere; sed a persequenda recusationis itte, quantum jus patitur, abliture ne detur.

(a) Ex cit. Pr. an. 1731. eit. S.

#### L. II.

Ouibus cauffis fulpecti postulari judices poffunt, earum omnium proponendarum potestas esto intra diem quadragelimum, ex quo notificatus est reo libellus, aut fi reus absit , & derur serminus ad denunciandum, ex quo is terminus dilapfus est : aut si quis judex aulae, ubi lis agitur, fit recens adferiptus, vel in eam ex alia translatus, ex quo is primum coepit in aula federe : aut, fi vel judex desur pro adjuncto, vel aularum unio decernatur, ex quo notificata est monitio cum adjun-His . Haec ita intelligantur , fi judicem reus recufer, Ceterum fireculer actor , fane interest, num commissarium, aliumve ejus aulae judicem, an adjunctos reculet.

Prio-

que S. Maestà, od il Magistrato dia altro Avvocato, nondimeno il principale Avvocato della caufa dee effere aftretto ad assumere il peso della ricufa; anzi comechè egli per corfs di dosse quell'impaccio, veracemente rinunziasse alla difesa, dee tuttavolta effere aftretto a profeguir la ricufa . Ma porrà egli non foferis vere i capi della ricufa quando cost. parra alla Regal Camera di S. Chiara; ed in questo caso soscriveralli il lisigante, od il suo proccuratore ; ms non porra efentarfi , per quanto permetton le leggi, dal proseguire la difesa della sospezione.

#### LEGGE II.

Le sospezioni, che si possono produrre contr' a' giudici , debbono effer proposte nello spazio di quaranta giorni 'dal dì, che fu norificato il libello al reo, od effendo quelli affense, ed effendos dato il termine a dinunziarlo, dal di, che trapassò il detto termine. E.se alcun giudice di fresco sia stato aferitto alla Ruota, ove pende la lite, o sia stato in quella da un'altra Ruota trasferito, dal di che averd incominciato a sedere in quella; od effendo alcuno destinato ministro giunto, od essendos ordinata l'unione delle Ruote, dal di, che si fece la monizione cum adjunctis . Queste cose s' intendano quando il reo ricusi il giudice : perciocebe, ricufandolo l'assore, imporsa a fa-

Hh pere,

Priore casu currat serminus , ex quo exhibitus est per eum apud acta fupplex libellus, in quo caufsa commissa est : posteriore a die monitionis factae cum adjunctis . U. troque eo tempore exacto, actori nempe . & reo constituto, nullam, quae jam suberat , recusationis caussam liceat proponi , quamvis litigator eam fibi tunc primum ippotuiffe juratus affirmet : nec re-Ritutioni in integrum, aliive cuilibet juris remedio sit locus . Si post quadragesimum diem nova postulandi judicis caussa enata est, recufari eum posse dum tamen intra triginta ab enata caussa dies recusetur, est aequum.

Ex cit. Pr. 15. 5. 6. 6 9., 6 ee prani .

(a) §. I. Qui judicem postula. vit suspectum, intra dies XXX, continuos, ex quo postulatio propolita est, ea adferat omnia, quae ad instruendam reculationis causfam pertinent, & vero etiam efficiat, ut de ea judicetur . Adversae parti nullum istius judicii expediendi onus incumbat, etiamfi de actis, decretifve intimandis agatur. Nec in integrum restitutio prorogare diem potest, nec vel ipsum nullitatum remedium curfum temporis remorari : quin si commissarius mala valetudine, aliave justa caussa impediatur, qui

pere fe egli ricufi il commeffario. ovvero altro giudice della medelima Ruota , od il ministro giunto. Nel primo cafo corra il sermine dal dì , ebe fu efibito presso gli atti il libello della commessa della caufa ; nel secondo dal di , che fu fatta la monizione cum adjunctis. Trapassato l'uno , e l'altro tempo constituito al reo , ed all' attore . non possa il litigante addurre sospezione niuna, comechè con saramenti affermi, che allora la prima volta gli sia quella pervenuta a notizia; ne fiavi luogo a restituzione in integro, o a qualfifia altro rimedio della legge . Se dopo il quarantesimo giorno è nata nuova cagione di ricufare il giudice, può la fospezion produrfs , purche fi produca nel trentesimo giorno dal di che nacque la desta cagione.

5. I. Chi allega il giudice a fospetto, rechi in trenta giorni continui dal dì che fu proposta l'accufa , ogni cosa , che fia neceffarid a ben istruire la canfa della ricufa , e proccuri aleres), che fia quella giudicata. L' altra parte non s' impacci di nulla, ne abbia alcum pefo di fare spedire il giudizio e neppure quello di far norificare gli atti , ed i decreti. Ne la restituzione in integro può prorogare il sempo flabilito , ne le nullità che si producessero possono ritardare il corso di quello. Che fe 'l commessaria della ricula per

recufavit, cauffam recufationis aliicuret interim committi, ac finiri apud eum intra idem tempus , quod currere jam coepit. Unum excipi calum placet , fi culpa ipfius commifiarii, aut alia de cauffa mora fit facta judicio. Si culpa , Regi (upplicetur , cujus erit quod fieri eft aequum', jubere: fi jutta cauffa , nihil praejudicii ex mora recufanti inferatur.

(a) Ex Pr. 10. S. 3. Pr. 11. Pr. 15. S. 22. Pr. 18. S. 1. de suspice official.

(a) S. II. Praescripta proponendarum, prosequendarumque recufationum tempora omnino ferventur , five ex jure, five ex facto caussae enascantur, ac sive extrinfeca opus habeant probatione, five non: nisi si quis eo nomine reculetur quod aut is in ea cauffa, de qua agirur, advocationem praebuit five actori, five reo, aut est filius ejus, cognatusve in quavis alia adverfarii caussa advocatus: quod adhibitus arbiter sententiam aperuit: quod alicui litigatorum confanguineus est, vel adfinis : quod capitalem praesentemque inimicitiam cum aliquo eorum exercet : quod aliquid certi ac praesentis commodi sibi suifque sperat ex ea caussa : quodve demum pro interponendo ad fole-

malattia, o per altra giusta caufa fard impedito, il ricufante procsuri , che sia surrogato altro commessario , e dinanzi a costui nel tempo , ch' è già incominciato a correr si finisca il giudizio. Si eccei. un fol cafo, quando cioè o per colpa del commessario, o per altra cagione sia stato menato a lungo il giudizio. Perciocchè, esfendos indugiaso per colpa del commessario, ricorrafi a Sua Maestà, alla quale apparterrà di ordinare quello , che fia d' uopo di farsi : se per giusta cagione, dall' indugio non si recbi alcun pregiudizio al ricufante.

. Il. Lo spazio del sempo deputato a preporre , ovvero a proseguire le ricufe ad ogni modo s offervi tanto se quelle nascan dat fatto quanto se nascan dal diritto, e tanto se abbian mestiere di pruova estrinseca, quanto se di quella non abbifognino; e folamenso si banno da eccettuare i casi, in cui alcuno è a sospetto allegato qual farebbe o perche egli fia stato Auvocato del veo o dell' attore in quella caufa, della quale si dispusa , ovvero alcun suo figliuolo , parente sia Avvocato dell' avversario in qualunque alera causa; perchè, adoperato per arbitro, abbia il fuo woso manifestaso; perche fia consanguineo, od affine di alcun de'lisiganti; perchè al presente sia capisal nimico di alcuno di quelli; per-

Hh 2

mniratem contractus, de cujus vi principaliter difrutatur, decreto Espedir, jam fuir is, antequam judex createtur, tellis adhibitus. Verum de judicis, vel filii, cognative advocatione, deque pracienti judicis commodo publicis arque apertifilmis documentis liquere, neceffe eft; deque hoc nulla five interpretatio, five comprehenfio, five explicatio admittatur.

(a) Ex cit. Pr. an. 1731. poft S. 14. v.

#### L. III:

Regulariter fi quis collegiatus est recusandus aliorum , qui ex eodem collegio funt , de co judicium est . Collegii nomine intelliguntur quum Tribunalia , quae collogiata dictitantur, tum quivis alii judicum conventus Regio julfu instituti, ques dice Regias Jun-Has mos eft . Refert autem , una fit an plures aulae Tribunalis (a). Quod R. Camerae Summariae . supremi Magistratus commercii Tribunalis mixti, Regiarumque Audientiarum judices, in unam aulam conveniunt', qua in aula recufatus judex fedet, ejus aulae jadices de recufatione cognoscant . Quod vero M. Curiae V. Civilis duae , ac S. R. Confilii quatuor funt aulae , in M. Curia V. Civili de suspecto unius aulae judi-6 4 13

chè od egli, od alcun suo speri alcun certo, o presentanco emolumento da quella causa; e perchè in sine evanti che sossi giudico, suo si setestimonio nel giudizio, che si sece per otteneti; il decreto expediper la solemnia del contratto, della dicui validità principalmene si l'inigui. Ma della evvolerita del guidice, a del figliacio, o del parente, e dell' emolumento presentanco de costreti, e dintorno a ciò non si ammetta no interpretazione, ne comprensione, ne spiegazione.

#### LEGGE III.

Regolarmente fe fi ba a riculare alcun giudice di Tribunal collegiato, giudichino della fospezione giudici del medesimo collegio, in cui egli siede . Sotto il nome di collegi poi sieno imesi santo i Tribunali collegiati, quanto quelte altre adunanze, che fogliama chiamare Regie Giunte . Importa però a sopersi so una , o più sicno le Ruote del Tribunale . Consioffiache nella Regia Camera della Sommaria, nel Supremo Magistrato del commercio , nel Tribunal misto, e nelle Regie Udienze, vi è una sola Ruota, e ledendo per confequente in quella il giudice ricufato, i mi. nistri della medesima Ruota sieno i giudici della ricufa . E poiche nella G. C. della Vicaria civile

ce judices alterius aulae judicent, in S. Confilio ejus, quae proxime fequitur ; idemque de duabus M. C. Vicariae Criminalibus Aulis jus esto . Quod si duarum aularum judices conveniant in unam cauffam , fi haec in S. Configlio agatur, duarum, quae proxime fequuntur , aularum judices ; fi in M. Curia V. Civili, M. Curiae V. Criminalis aulae utriusque judices de recufatione jus dicant, & contra (b) . Ad haec, ut id genus caussae celerius expediantur, placet, fi in S. Configlio unius aulae judices de principali caussa cognoscant, tres posse de suspecto judice judicare : ft duarum , non plures quam quinque. Alios extra ordinem adjungi ne liceat poftulare .

(a) En Pr. an. 1738. diei 14. Mars. S. 9. n. 23., O' en prani . (b) En Pr. 18. S. 2. as fuspic. official.

vi fono due Ruore ; e nel S. R. Configlio ve n' bs quattro, quando avvenga, che nella Vicaria fi allegbi a fospetto alcun giudice di una Ruota, i giudici dell' altra prendan la cognizione della fospezione; nel S. Configlio poi giudichino di quella i Configlieri dell'altra Ruota, che seque appresso. Lo stello fervisi nelle due Ruote della Vicaria Criminale. Quando s tratti di sospezioni, che sieno allegate in canle che si disputino a Ruote giuntes intervenendo ciò nel S. Configlio . le due altre Ruote, che a quelle sieguono, sian giudici dell'allegata sospezione; nella G. Corte della Vicaria civile poi passino le sospezioni a giudicarsi nelle due Ruose criminali; e per l'opposto quelle della G. C. criminale paffino alle due Ruote della Vicaria civile . Alle cose dette è da aggiungere , che , perchè cause simiglianti sieno il più tosto che sia possibile spedite , le sospezioni, che si allegano nel S. Consiglio ed in canfo . che si tratti ad una Ruota , possano effer giudicate da tre sols Configlieri: nelle cause poi di Ruose giunte, non fian giudicate da più di cinque, ne sia lecito di dimandare altri ministri giunti .

(a) §. I. Quod Confiliarii Camerae S. Clarae, Pracfectique Aularum M. Curiae V. criminalisad S. Confilium persinent, eos in S. Confilio reculari accesse est. Sed §. I. Poiche i Consiglieri Capiruota della Regal Camera di S. Chiana, ed i due Capiruota della Vicenia Criminale appartengono al S. Consiglio, è meltieri, che 246

de Praesectis Aularum M. Curiae V. Criminalis in ea S. Cousilii Aula judicandum est, in qua Praesectus munere antiquior sedet.

(a) En Reg. lie. an. 1758. diei 6. Julii .

S. II. Curiae Admirati judex , itemque Auditor exercitus , claffumque in conventu , qui patrio fermoae dicitur Giunta di guerra: Judex delegatus Campaniaein Regali Camera S. Clarae : juridici omnes , adfefforesque Curiarum minorum , qui in hac Urbe funt, in M. C. Vicariae Civili ; ordinario loci judice ; juridici autem locorum demanialium , adfefforesque eorum apud provinciales Audientias postulentus.

Poichè ultimamente s'inflituirono due Tribunali collegiati, l'uno della Corre dell'Ammiraglio, e l'altro dell'Udienza dell'Éfercito, e della Cafa Reale, accadendo, che alcun Giudice di quelli fia allegato a fosperto, doverà la fospezione deciderfi in effi Tribunall, n'é fia più biogno di andare alla Giunta

di Guerra

§. III. Si qui velint sospectumpostulare Adsessorem Cappellani Majoris, Judicemve Sacri Comiratus, sciant judices recusationis a Rege dari in singulas caussas.

§. IV. Quod si turpes sint causfae recusationis, de suspectis Judicibus, Advocatisque sici urbanis, provincialibusve judicium esto Regalis Camerae S. Clarae; (a) nisi accadendo, che alcun di loro sua alcono si fospetto, cotali sospealcono si propongano nel medessimo S. Consiglio. Male sospeccioni de Consiglieri Capiruota della V. crimiuale si trattino nella Ruota decana del S. Consiglio.

§ 11. Il Giudice della Corre delfermiraglio , e l'Udivor dell' Efercito sieno allegati a sospetto nella Giunta di Guerra: Il Commessario della Campagna si ricusi nella Regal Camera di S. Chiara: tutti gli altri Giudici , ed Assesario si minori Corri di Napoli sieno ricustati nella G. C. della Vicaria Civile , elè è l'ordinario Giudice della Città : ed i Giudici sinalmente , e gli Assessorio della Terre Demoniali sian ricustati nelle Regie Udienze provinciali.

§. III. Ma volendo alcuno allegare a fospetto il Confultore di Monsignor lo Cappellano Maggiore, o'l Giudice della Cafa Reale, dee ricorrere a S. Maessi, dalla quale in cinscunaoccorenna saranno i giudici di cotali sospenoi destinati.

§ IV. Quando i capi delle fofpezioni, che si adducono contro de Ministri, e degli Avvocati sficali de Tribunali di Napoli, e delle provincie, siano surpi, prendane di quelli si suspecti possulentur Locumtenes, Praesidentesve Camerae Summariae, sictive intea Camera patronus; itemque commercii Praeses, Consiliaritue; de quibus, licet samosa sit causa, i pi propriis Tribunalibus judicandum; sed singuli judicum, quod sibi de care sucrit visum, ad Regem referant infingulas vices.

I due precedenti paragrafi, furono difteli secondo il parere, che la Giunta rappresentò a S. Maestà. (a) Ex Pr. 75. S. 78. de off. Proc. Cars. O et lir. Reg. diri 12. Aug. an 17

6. V. Demum quod fici intereft ab iis potius, qui perpetudati funt advocati Camerae Summariae , & Superintendentiae ,
quam ab alisi defendi , cos non
ex omnibus causis, quae alios officiales. Iupectos faciunt, sed ex sola causia inimiciaie capitalis aut
cum litigatore , aut cum consanguineis , adsinibusque litigatoris
usque ad secundum gradum recufari poste placet , nii si conciliatio intervenerit.

La Legge si & fatta generale .

#### L. IV.

Quod facpe homines amor, aut odium transversos agit, alteruter affectus judices in suspicionem adducit.

(a) §. I. Si filius judicis juris

li cognizione la Regal Camera di S. Chiara . Si eccertuino però il Luogotenente , de i Prefidenti , e gli Avvocasi Fiscali della Camera della Sommaria , ed il Prefidente , ed i Configliesi del Commercio; perciocchè le di costro foforzioni , comechè procedano da caufe infamansi , fi debbono trattane c' dilero Tribundi ; ma cinfema giudice di quelli, e ciafema volta, che accaderà, doverà del fuo voto far relazione a S. Maelhi

. V. Finalmente perche importa al Fisco, ch' egli piuttosto sia difefo dagli Avvocati fiscali flabili, e perpesui della Camera della Sommaria, e della Soprantendenza , che da altri , egli è disposto, che i medesimi non possano effer ricufati per ogni caufa di quelle , che rendon fospessi gli altri giudici , ma solamente per le nimi-Ad capitali , che si abbiano o col. litigante co parenti consanguinei , ed affini di quello fino al fecondo grado, purche non vi fia flasa appresso infra di loro la riconciliazione.

### LEGGE IV.

Conciossiache spesso l'amore, e l'adio sa operare le persone men che divittamente, l'uno, e l'altro di quei due affetti rende il giudice sospetto.

§. I. Se'l figliuolo del giudi ce

patronatus, aut Ecclesiasticum beneficium ab co, ejusve opera, cujus caussa agitur, est consequetus, etiamsi id Regis cum venia sit fa-Etum judex caussae ne intersit. (b) Et generaliter cujus filius a litigatore, aut litigatoris opera quodvis officium, munusve est adsequutus, eum rejici recte posse placer.

(a) Ex Pr. 9. de fuspic. offic. (b) Ex Pr. 5. & 15. de official., & bis, quae iis prohib. & Pran. 1731. poft 9. 14. v.

cosi parimente:

(a) . II. Judicem litigatori confanguineum, vel adfinem recle recufari, nou ambigitur. Sed confanguinitas non ultra tertium , adfinitas non ultra fecundum gradum attenda tur , five intra quadragefimum, five post eum diem reliciatur :

(a) Ex Pr. an: 1689. S. 7. D an. 1731. in fine . v. ma perche ne la leurura .

- (a) 6. III. Iusta recusationis cauffa est, quod consanguineus, aut adfinis ejus, qui judicaturus est vel fecundo gradu politus patrocinium praebeat adversario etiam in aliis caussis . Verum si is cujus interest, in judicem consen. tiat, judicare non prohibetur. (2) Ex Pr. 23. de off. S. R. C. & Pr. 6. 9 7. de Sufpic. offic.
- (a) S. IV. Quod naturao vitio quisque se nimium amat qui causfae advocatus jam fuit, ejuldem caussae judex esse, consentiente etiam utraque parte non potest (b). Quoniam vero species multae posfunt

averd ottenuto benefizio alcuna di jus padronato, od ecclesiastico da colui ; o per opera di colui , che abbia lite davanti al detto giudice , eziandio che abbiafi di ciò ottenuta licenza di S. Maefta, fi rimanga quegli dall' intervenire nella caufa : Ed in generale può ricufarsi qualunque giudice, il cui figliuolo abbia avuto dal litigante, o per opera del litiganto ufizio, o carico alcuno.

6. II. Niun dubita, che 'l gindice, che sia parente consanguineo, od affine del litigante, può effere riculate. Ma cotal parentela non. sia arresa nella consanguinità quando fia oltre al terzo grado, nell' affinità quando sia olire al secondo, santo se la sospezione sia Rata prodotta tra quaranta giorni quanto se dopo quel tempo

6. 111. Pud giustamente vicusarsi il giudice, quando alcun suo parente consanguineo, od affine nel secondo grado sia avvocato dell'un de litiganti, eziandioche il difenda in altre differenti cause. Ma quando colui, che vi ba interesse, vi acconfensisse, cessa ogni mosivo di sospezione.

6. IV. Poiche per vizio della gua-Aa natura ciascuno ama se più del dovere calui , che fu avvocaso della caufa, non può dipoi divenir giudice di quella, comeche e l'una, e l' alera parte vi acconsentisse. Ma funt una eademque caussa contineri, eadem caussa est species omuino eadem, vel certe talis, ut eadem omnino sit ratio decidendi, quae suite ejus, in qua praebuit advocationem.

(a) Ex Pr. 15. S. 18. red.
(a) Ex Pr. an. 1751. poft S. 14. w. confermando però .

(a) §. V. Qui fuit in ea cauffa, de qua judicaturus est, adhibitus arbiter, jamque sententiam aperult voce, scriptove, reste eo nomine recusatur.

Ex Pr. 75. S. 78. de officie. proc. Caefar.

(a) §. VI. Spiritualis inter judicem ac litigatorem cognatio ; qualem Tridentini Patres definiere, justa caussa est, cur judex postuletur suspectus.

(a) En sit. Pr. 15. 5. 17.

(a) 6. VII. Inimicum judicem recufari posse, explorati juris est: Verum nisi certa inimicitiae caussa diserte expressa, admitti recusatio non debet. Si ea fit inimicitiae caussa, ut cognatos etiam atque adfines pertingat, cognatis non ultra quartum , adfinibus non ultra tertium gradum postulandi judicis potestas esto. Si tamen inimicitia inter litigatorem folum ac judicem intercedat, modo fit capitalis cognati non ultra tertium, adfines non ultra fecundum gradum jus habeant postulandi . At si reconciliatio intervenerit, postulet nepoiché fpesso incontra, eté nella medessa cassa vi abbia miets aricoli , e spezie diverse, per la medessa cassa s'intenda il medesima oviscolo, od almen sale, che contenga la medessima ragion del giudicare, ch' ebbe la causa, d'eui su quegli avvocato.

S.V. Qualunque fu arbitro nella caufa, di cui dipoi divenne giudice, ed abbia manifeltato il fuo voto a bocca, od in iserito, a ragione per sal motivo può essere sopre sospero riculato.

6. VI. La Spiritual parentela tra'l giudice, e'l litigante, e propriamente quella, che stabilirono s Padri del Concilio di Trento : 2 legitima cagione ; perché possa il giudice effere allegato a sospetto & VII. Egli èchiara disposizion di legge , che 'l giudice inimico possa effer ricusaro. Ma quando la cagion della nimicizia non è spreffamente divifata, non può ammettersi la ricusa. Che se la nimistà sia sale, che appartenga anche a parenti consanguinei, ed agli affini , possono i consanguinei fino al quarto grado, gli affini fino al ter-20, allegare a sospetto il giudice inimico . Se la nimicizia poi sia tra'l folo giudice, c'l litigante, o sia quella capitale, i confanguinei fino al terzo grado, gli affini sine al fecondo , poffono allegarlo a fo-

Sper-

mo (b). Quum autem inimicitia ex cauda litis exafir, alii praere litigatores iplos reculare judicem prohibentur, nifi lis capitalem inimicitiam in propriit caufis excitavit. "quo calu reculare permittitur cognatis etiam atque adfinibus tion ultra fecundum gradum, lifque, qui litigatoribus in re controverla intellato fuccefferunt.

(a) Ex cit. Pr. 15. 5. 15. (b) Ex cit. Pr. 15. 5. 16.

(a) §. VIII. Si quis injuris jusdici, uxorive, cognatifve corum ante, vel post motam litem verbo, aut re confulto illata recufandi judicis caussas affectavit, has non admittantur. Porro qui Tribunalibus praesunt de ca rereferant ad Regem, Regique insten fici in iis Tribunalibus patroni, u ii nillum animadvertat.

(a) FR eit. Pr. 15. S. 14. C' Pr. 19. cod.

(a) § IX. Si juder Regis juffu, aut ratione officii referat ad Regem de caussa, quae agitur, unde possit, quam dicturus sit sententiam, dignosci : irenque si, quum domi, vel in aula de caus fa instruitur, quid ei exciderit, quod per interpretationem, auterjam diserte ejus sententiam prodat, spero. Se sievi seguita tra di loro riconciliazione, non pos niun di
loro ricularlo. Quando la nimicinia sia nata a cagion di lite, i
foli litiganti pouno ricusare il giudice. Tranne solamente se la lite
abbia generata capital nimiciria
nelle proprie causse; perciocchè in
questo caso i consangunei, e gis
affini sino al secondo grado possono
pur ricusare; e la medsima poresità abbiano coloro, che succedererò
ab intestato il titiganti nella cosa,
di cui si dispareva:

& VIII. Se alemo inginisando a bello studio con parole, o con santi, e prima, o dopo che si mossi al la lire, il giudice, o la mossi glie di lui, o di parenti consamuine di loro, e prendera quindi asservamenne causa a ricussare esso il giudice, non sia simigliante ricusazione ammessa. Ma olive a ciò coloro, che presignono a Tribunali, ne sacciamo relazione a S. Massia, e gli Avvocasi Fiscali de medesimi Tribunali sacciamo la sissamo apo S. Massia, perebb punssicazo- lui secondo suo merito.

S. IX. Non pud gindice alcuno effere allegas a sosposto perebè, facendo a S. Maestà alcuna seluxione della causa, di cui se dispusa, o di ordine di S. Maestà, o o per ragion del suo uspicio, posse da quella venirsi in cognizione della forenza, che sarà, appresso pronunciare. E parimente non pud alcunicamente con produccia con contra con contra con produccia con contra co

dat, nihil eft, cur iis nominibus postuletur suspectus,

(a) Ex Pr. an, 1689, 6, 21, inferta in Pr.

(a) S. X. Quod apud eum, qui Regali Camerae S. Glarae est a fecretis, offensionem omnem abfuturam juratus promiserit Regis . juffu litigatori judex, vel contra; quodve fuerit eis, ne alter alteri malum inferat ; a judice interdichum : ex ea tantum cauffa recufari haud posse judicem , placet : nec quae facta funt , fed cur ita fine facta , eum , qui de recufa-

tione judicaturus est acstimare oportere. (a) En cit. Pr. an. 1680, 5, 12. I. V 5

Si cognatio, vel adfinitas recufationi det cauffam, gradus numer rari fecundum Canones , placet 4 ER Pr. 11. Si to de fulpice officiale

Qui semel pronunciatur suspe-Etus ; etiamli is, qui reculavit ; aut utraque pars confentiat in eum , cauffa abstinear : non enim ferendum eft, arbitrium effe litigatoris , adfir nec ne caussae judex ; ac turpe est , litigatorem probatae recufationi renunciantem judicis gratiam aucupari.

.. Fr dir. Pr. 10 6. 12. C. Pr. 20. rod. 47%

258 alcuno effere a sospetto allegato percoè negl'informi, che gli furon facti in cafa , od in Ruota , gli ha peravventura caduta di bocca cofa, la quale o per interpetrazione, o chiaramente manifesti il suo voto. X. Non sia giusta cagione di ricufare il giudice perche abbia egli peravventura data parola Regia, come noi diciamo, al lisigante, od il linigante l' abbia data ad esso di gindice , o perche fia flato fatto loro dal giudice il mandato di non offendersi , come anco dicesi: e colui, che doverd giudicare della ricula, doverà seco medesimo far ragione non di quello, che si à fatto , ma della caufa, perchè fu quello fatto . -

### LEGGE V.

Se la cognazione, o l'affinisa abbia data caufa alla ricufa , gradi della parentela fi numerino Secondo il jus Canonico

### LEGGE VI.

Qualunque farà stato una volta dichiarato fospesto, surroche il ricufante, od ambedue i litigants averanno in quello acconfensico, fi astenga nondimeno dal giudicare perciocebe non è da permettere, che fia posto nell' arbitrio de' litiganti, che i giudici int ervengano o no nelle cause; ed è ancora Scencia cola che 'l litigante , ri

núnziando alla ricufa, che un tempo provò, cerchi in questa guisa di cattivarsi la benevolenza del giudice.

#### L. VII

Si tales fint cauffae, ut quamvis verse officialem minime suspe-Stum faciant, eas recipi veratur. Si vero recipi debere videantur, ut temeraria recufationum licentia poenae metu intra legitimum modum coerceatur, certam fummam, statim ac recusationum caussae allegantur, litigator deponat , ea, fi non jure recufaverit, multanduc. Igitur si recusare quis velit Confiliarios S. Confilii, ut ut Praefectos aplarum, Confiliariosque Regalis Camerae S. Clarae, five in S. Confilio, five in Regali Camera agatur cauffa; eofve, qui jud ces fedent in conventu , qui vernacula lingua dicitur Giunta di Sicilia: itemque Confiliarios commercii, Praefidentes Gamerae Summariae , Adiefforem Capellani Majoris, Judicemve facri Comitatus, deponat ducatos LX. ; discussis autem caussis , & terminus detur, alios addat ducatos CXL.: fi recufare velit collegiatorum hujus Urbis Tribunaliam Praefectos, duplum deponar: fi recufare velit judices M. Curiae V. civilis , aut criminalis , Auditores exercitus classiumve . Judicem Curiae M. Admirati

### LEG.GE VII.

Se tali fiano i capi della ricufa , ch' exiandio che sieno veri , non paffa per quegli il Giudice ef. fer riputato fofpesso, non fiano per niente ricevuti . Che fe poi parra , che debbiano effer ricevuti , affinebè la semeraria licenza de' ricufanti fia con alcuna pena raffrenasa, il ricufante nell'asto che presenta i capi faccia anche il deposito di una fomma determinata. la quale perda , ove si dichiarera non effer suffistence l'allegata fospezione. Per la qualcosa chi vuel ricufare i Configlieri del S. Configlio , comechè fieno quelli Capiruota . e Consiglieri della Regal Camera di S. Chiara, tanto fe la caufa penda nel S. Configlio, ebe nella detta Regal Camera; ovvero i Ministri della Giunta di Sicilia, od i Configlieri del Commercio, i Prefidenti della Camera della Sommaria , il Confultore di Monfigner lo Cappollano Maggiore, od il Gindice della Cafa Reele, fuccia il deposito di ducati sessanta ; e se , poiche saranno stati i capi discussi, is darà termino, converra, che depositi aliri ducati centoquaranta . Che fe poi fi averanno a ricufare coloro, che pre.

Seg.

Commissarium Campaniae, Auditores Regiarum Audientiarum Rationales Camerae Summariae ducatos XXX. deponat; discussis autem caussis, fi terminus detur. addar alios LXX. Demum fi recufare velit alios juridicos, adfefforefye Curiarum minorum, quae in hac Urbe funt ; aut juridicos locorum demanialium, quae funt in Provincia adfessoresve corum: deponat ducatos XV., quae fumma dato termino itidem crescat pro ea ratione, qua crescunt aliae . Advocati fisci suorum Tribunalium jure cenfeantur ; hique ex fola capitali inimicitia cum litigante, hujusque cognatis, affinibulque ulque ad lecundum gradum, suspecti postulentur (a).

Ex cit. Pr. 10. S. 5. cit. Pr. 15. S. 2. & 3. Pr. 22. S. 10. 5 & cx Reg. lite an. 1758. diei 6. Jul. (a) Ex prag. 75. S. 78. de Off. proc. Caef. & cs Pr. 12., & 14. de fusp. Offic.

(a) §. I. Multarum istarum dimidium filcus, dimidium fibi vindicer officialis non jure recusatus: (b) casque remisti, aur diminui vetatur, etiami is, qui re-

Cu-

seggono a'Tribunali di Napoli ; e volgarmente fono derri Capi di Tribunali , & depofici il doppio della predessa fomma . Ricufandofi poi i Giudici della G. Corte Civile . o Criminale, gli Uditori dell'Efercito , il Giudice della Corte dell' Ammiraglio , il Commeffario della Campagna, gli Udisori delle Regie Udienze Provinciali ed i Ra. zionali della Camera della Sommaria, si faccia dal ricufance il de. posito di trenta ducati; e se, difouffi i capi , fi dard termino , fi aggiungano altri fettanta dacati . E . finalmente fe si vogliano vicufare gli altri giudici, od affessori delle corri minori di Napoli , od i Gindici , e gli afsefsori delle Terre demaniali, che fono in Provincia, si faccia il deposito di quindici ducati, e dandosi il termino , coresta somma cresca a ragione, che crescono le di sopra altre mentovate fomme , Gli Avvoeasi fifcali poi vadano colla rubri. ea, e con quel , ebe fi è prescritso dintorno a Giudici de loro Tribunali . Ma essi non possono essere a sospetto allegati, che per cupital nimicizia col litigante, o co parenti consanguinci , od affini di coltui .

§ I. Ove le ricuse non reggano, cotesse multe, o seno somme dipositate per l'una mesà si dia no al sseo, e per l'atra el giue dice non giustamente ricusato; ne posse 254

cufavit, ab inlata recufationis li-

(a) Ex cit. Pr. 25. 5. 2. (b) Ex cit. Pr. 15. 5. 5.

### L. VIII.

Ad fidem allegatarum caussirum faciendam privata cujuslibet foriptura fatis ne str. sed quivis cujuscumque dignitatis str. ranguam testis interrogetur, seque is facramenti religione oblitingat.

Ex vii. Pr. 35, 8, 21, 8, Pr. ms. 3721.

### L. IX.

Advertes id, quod fuir super causia suspecti officialis decreaum, nullum quovis nomine suppetar remedium juris, ne nullitatum quidem: idque quum de desnitus; tum de interloquatoriis decretis intelligatur, licet talia sur interloquatoria, ut per desnitiva nequeant emendari.

En cit. Pr. 23, 6 m Pr. 22. §c 3. defu

### L. X.

Proposita recusatio caussam principalem ne interpeller, quae apud eum cui recusationis caussa commissa est, ecusationis caussa commissa est, ecusationis en procedat, ut fola definitiva sententia sit reliqua. Si officialem jure suspectum este pronuncietur, publice interest, quae acla sun, quast non recusato eo, sustinenti.

Ex cir. Pr. 10. 6. 2.

possano per niente rimertersi, o diminuirsi , sebbene il litigame abbia desistito dall'allegata sospezione.

### LEGGE VIII.

A provore le cause della ricusa non bossi la privata seristura di chicchessi, ma dee ognumo, qualunque egli sa essere esaminato come testimonio, o ese darsegli il giuramento.

#### LEGGE IX.

Contro a decreti, che si pronunciono nelle careti delle sospezioni degli Usicali, non voi sia minu si medio, e neppure quello delle nullità, e questo abbia luogo santo ne decreti interiocutori, che ne distribitivi, e siano pur gl'interlocutori tali, che non possono emadarsi per nun dissinisso decreto.

### LEGGE X.

La fosperione, che alrei producesse non impedisca, o ritardi il corso della causa principale, ma in quella procedasi devanti al Commessario della sosperione, e dalvemis alla sentenza sinale in suori facciasi opni alreo, che bisogni. Impersa perà li pubblico, che quantunaque la sosperione mitirasse, mondimeno surra quello, che siè fasso dal sicodice dichiarato sospetto, resti sermo, e sia valido come se satto sosse da giudice non sospetto.

#### L. XI.

Qui quoquo modo retractari fententiam postulat, recusare non porte judicem, quem ante non recusavit : nist qua justa ejus recusandi caussa post sententiam emergat, aut nis sir una ex ils, quae nullo certo tempore circumteribunur.

Ex cir. Pr. 15. 5. 7.

#### L. XII.

Sufpecti poflulatio verbis concepta, quae reverenta Regiis officialibus debita non patitur , car fligetur, ac tum demum admittatur. Si quid vero inverceundius ia cos fir dictum, qui fufpecti officialis ef judex , aur qui Tribunali praceft, de ex re continuo referat ad Regem, quo illata officialibus Regiis injuria vindicetur.

#### L. XIII.

Quem officialem neuter litigator tufpectum pollulae, is de fetauquam fufpecto ne judicet; fedtie religio et fe tauflae intereffe, cullegis fuis feropulom, qui haeret animo, exponat; atque uticom plerifique videbitur, ita juseffa. Adverfus id, quad de ea refueciti judicatum, nullum, ne nul-

#### LEGGE XI.

Colui, che in qualunque maniera si è richiamaro della sentenza,
non può allegare a sospeto il giudice, che prima di quella non avies ricusaro. Può però ricusaro
quando la cagione della sospetorio,
sia nata dopo la derra sentenza,
o quando sia una di quelle, che
per niun sempo si preserviono.

### LEGGE XII.

Il libello della fofpezione, che contenga parole non convenienti alla riverenza dovura al Regi Magillusti, fia moderato, ed emendato, e pofcia fia viccouto. Se farddetra courro di quelli alcuna villania, il giudice della fofpezione, o, 
colsi, che prefiede al Tribunde, ,
ne faccia inconvanente relaxione a 
S. Magilla acciocchè l'offefa fatta 
a Ragi. Magillrati fia vandicati;

### LEGGE XIII.

Non pud giudice alcuno, il quale non fia allegato a fospetto da miuna delle parti, da per fe folodichiarasi, per talet una fe gli mafeesse fermulo nell'amino, per cui; creda, che mon debba inservenire, nella causa, il proponga a suoi collegori, e si ofegua quel, che dabe, maggior numero, di quello, si demaggior numero, di quello, si deliratum quidem, remedium datur. Id unum ei, cujus interest, esse reliquum potest, ut eum officialem recuset:

Er cit. Pr, 15. 5. 12,

### L XIV.

Qui Tribunalibus praesunt certum singulis hebdomadis diem dicant, quo de suspectis officialibus cognoscarur sintque id genuscausfae oranium potissimae...

En Pr. 18. S. 4. O 5. cod.

### L. XV.

Ut alteruter litigatorum recufare officialem potelt, fic adverfario licet eum vindicare non datis quidem tellibus, fed judicantibus earum rerum admonitis, quarum eos expedire duxerir admoneri.

En cit. Pr. 15. 9. 20.

#### L. XVI.

Caussae, quibus recusatur officialis, singillatim inferantur libello, aque hic obsignetur cium, se recusentur Praesesti Tribunalium, Regi: si alii, (a) etiamii fint Consiliarii Cannerae S. Clarae, praesestis Tribunalium; si S. Consilii Propraeses, aut promaegnus Cameraius, aut M. Curiae Proregens, quo casu Praeses, Locurenens, Regentre deficit; ei detur, qui in Tribunali muneris

serninerà. E cons' a quello, che da cossero sarà giudicaso, non darasse ichiamo al uno, neppure quello delle vullità. E solamense colui, cui ciò importa, posta allegare quel giudice a sosperso.

### LEGGE XIV.

Coloro, che preseggono a Tribunati deputino un determinato gionno della settimanta per seasonsi delle sospezioni de tragistrati de sieno simili cause privulegiate innama ad ogni altra.

### LEGGEXV

Siccome pub l', uno de liriganti riusfare il giudice , così pub l' al- pro vendicanto dall'imputazion dati rigli, non gid per sessimoni, mi col vammemorere a giudici quelle sose, che simera effere opportuni di ricordanji loro.

### LEGGE XVI.

Li mativi, pa cui i Magistreti sono allegata a forte sin un debelo, e sia questo fuggellato. Se saca siensano alem Capo di Tributuale, si presensi quello a S. Maesla, si presensi altri, caziandio che sieno Consigliari della Camera di S. Chima, si presensi a coloro, che presgono a
Tribunali; se si sivustendi i Vicepresidente del S. Consiglio, ed il
ViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceViceVice
Vice

Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice

Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice

Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice

Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice

Vice
Vice

Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice
Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Vic

antiquitate ceteros praeit. In Regiis Audientiis provincialibus eadem ferventur.

Ex cit. Pr. 15. 5. 11.
(a) Ex Reg. lit. an. 1758. diei 12. Aug.

De exceptione excommunicationis .

### TITULUS IX.

#### LEX L

Xcommunicationis majoris excaufis civilibus, vel criminalibus, ordinariis, extraordinariifve litigatori aeque ac efilibus obflate, non abbitatur. Ea vero, nifi legitime, & in promptu probetur, ne admittatur. In judiciis vero criminalibus, accufatore ob excommunicationem cefante, judex exofficio ad ulteriora procedat.

Ex Rit. Item quod in quibuscumque 236. C cap. sicut materiam.

De exceptione compromissi inter cognatos, & adfines.

### TITULUS X.

### LEX I.

Quod cognati, & adfines debent praeter eteros effe animis conjuncti, fi qua civilis aut mixta inter eos lis enafeatur, postulerque lite non dum contedata alteruter litigatorum in duos sive propinquos, sive communes amicos compromitti, adversario Vicegrancamerario, od il Reggente della G. Corte, si presenti il libello al Ministro più antico di quei Tribunali. Lo stesso i osservi nelle Regie Udieuze provinciali.

Dell' eccezione della Scomunica.

## TITOLO IX.

### LEGGE I.

Inn dubits, che l'eccezione della scommica maggiore in qualissimo cause civoli, o criminais, ordinarie, o straordinarie osti cott à l'inigani, come à restimoni. Ma non provandos quella per legitimi documenti, ed in pronto, non sia ammessis. Nelle cause però criminali, quando l'accusatore, per lo motivo della scomunicas, si rimane dal prosequire l'accusa, si giudice ex ossicio dee procedere innanzi.

Dell' eccezione del compromesso tra i cognati , e gli assini

#### TITOLO X.

### LEGGE I.

Onciossiache pur è richiesso a parenti consanguinei, ed affini, che più che gli altri sieno infradisoro di animo concordi, sorgendo
tra loro lite civilo, o misla, e l'un
dellitiganti, avanti che si contessi la
lite, faccia islanza di doversi quella
compromettere in due parenti, o coK k muni

rio compromittendi de jure, & de facto cum eo iniponatur necessitas; & secundum ea, quae compromisso comprehensa sunt, ii arbitrentur.

Ex Pr. 1. de arbitr.

Si dipartirono i Signori della Giunta dalla detta Prammatica prima, la quale febbene voglita, chel compromelio fia de pire o de fardo, loggiugne nondimeno, che l'arbitro giudichi del folo diritto, e per poter giudicare anco del fatto abbia bifogno del confenio delle parti.

§. I. Si litem sententia sinfvit: si ex infrumento, aliave liquida obligatione agatur: si demum seudalis sit caussa; nulla est necessitas compromissi.

6. II. Arbitrorum unum actor, alterum eligat reus : feque illi fecendum Leges arbitraturos jurati promittant : tum ambo concordes sententia sua litem finiant intra menses duos : fi discrepet inter eos, ultimo alterius mensis die , vel ante , tertium eligant partibus non suspectum . Proinde hos illi advocent ad fe, ut quos fibi effe fuspectos credunt, eos rejiciant in promptu. Si alteruter linigatorum id facere per contumaciam detrectet, arbiter ab co fumtus, qui suspectos in promptu rejicit, tertium eligat. Porro tertius iste cum duobus illis, alterove eorum intra mensem unum liti finem impopat.

COMPROMISSI.

comuni amici, dee di necessità l'altro litigente aderire al compromesso, tanto nel jus, che nel fatto; e debbono gli arbitri pronunciar lor lodo sopra tutto quello, ch'è compresso nel detto compromesso.

§. I. Non ba luogo l'eccezion del compromesso, quando si tratti di causa, in cui sicsi già pronunciata la sentenza; quando la lite nasca da strumento pubblico, o da altra liquida obbliganza; e quando si dispuis di cosa seudale.

S. II. Gli arbitri doveranno effere eletti l'uno dall' attore, e l' altro dal reo: i quali con giuramento promestano di dar sentenza di lodo secondo lelleggi: ove ambidue sieno concordi, tra due mest col tronunciare la fentenza terminino la lite deffendo poi discordi, nell' ultimo di del fecondo mefe, ed avanti ancora , eleggano un terzo arbitro, che non fia fospetto alle parti. E però si chiamino le parti davanti u fe, acciocche in pronto ributtino quei, che credono effer lero fospetti. Se o l'uno, o l'altra de liviganti, rendendosi consumuce, non produrrà la nota de sospetti, l'arbitro cierto da colui . che ba esibita la nota de sospetti, elegga egli fole corefto terzo arbitro . Εd

6. III. Haec de cognatis, adfinibulve ad quartum ulque gradum intelligantur : numerari autem gra-, dus placet secundum regulas juris civilis.

Communia de arbitris.

### TITULUS XI.

### LEX 1.

A Rhitri five ex compromisso fumiti, five a Rege, Magi-Aratuve dati, lite arbitrio finita, cerram pecuniam dalarii nomine accipiant inter omnes aeque dividendam, ut ut aliquis diffenserit , (a) nisi Regii officiales fint, quibus quidquam accipere non licet (b) . Ejus pecuniae hunc esse modum placet, ut, si res controversa sit infra ducatos sexaginta mille, trigefima ejus pars uni, pluribufve arbitris detur : neque haec unquam crescat , licet res controversa ea summa sit major . Ita falarium , quod uni pluribulve arbitris dari maximum potest, erunt ducati bis mille, duplum ejus summae, quae secundum Leges nostras dari maxima nomine palmarii potest advocatis.

En Pr. 1. de arbitr.
(a) V. L. 1. sit. 15. lib. 3. bajus Cod.
(b) En Reg. lit. diei 20. Oct. an. 1742.

T I T. X.. Ed appresso costui con amendue i detti arbitri, o coll'uno di quelli tra un mese ponga fine alla lite.

S. Ill. Quel, che fin qua fi è detto, abbia luogo ne' parenti con-Sanguinei, od affini fino al terzo grado, e la numerazion de gradi li faccia secondo il jus Civila.

Delle cofe, che son comuni agli Arbitri.

### TITOLO XI.

### LEGGE 1.

Gli arbieri canto se sono e-A letti per compromesso, quanto fe fone elesti dal Re, o da Magi-Strati , poiche ban posto fine alla lise col lodo, diasi una stasuita quansità di denaro a nome di falario, e partifcasi quella ugualmente fra tutti, comeche alcuno abbia diffentito; tranne solamente s' ei sone Regj Magistrati ; perciocche a cofloro non è lecito di prender nulla . Dintorno alla qual fomma fi offervi quel che siegue, e ciè è, che oue la lite vaglia meno di feffantamila ducati, fi dia all' arbitro od agli arbitri, ove più quelli fieno, la trigesima di quella somma , la quale per niente cresca , comeche la lite sia dimaggior som. ma . Così il massimo de' salarj , che si può dare ad uno, od a più arbitri , faranno dumila ducati , cied il doppio di quella quantità, la quale al sommo secondo le no-K k 2 Are \*La Prammatica dice la quinta parte della titgelima , quintam partem trigelima: , quae judicibus olim fovebatur. Non fi la onde fia proceduto tanto divario.

(a) § I. Qui se arbitri, arbitrorumve sententia senserii, praegravatum, ei liberum esto adite juridicum loci, ubi arbitrium prolatum est. Is vero, auditis arbitris, corum consirmet, sive improbet, sive moderetur senserii mandetur. Quod si quis adhue se praegravatum senserii potestas esto provocandi ad S. R. Conssilum, vel M. C. Vicariae, modo de voluntariis compromissis, laudisque fiditis inter extraneae agatur.

De enceptione militine.

(a) Ex Pr. z. de arbitr.

### TITULUS XII. LEX 1.

IN jus tempore belli vocatus, fi Regis justiu debeat ad exercitum proficifci, opponere per se, aut per alium recle potest exceptioner militiae: qua exceptione opposta per quindecim aate profectionem dies, totidemque post reditum, multoque magis per id tempus, quo in exercitu est, adversario suo nec per se, nec per alium compelitur respondere, ne occasione lirits a militia avocetur. Quae autem exceptio ad exercitum profecturo datur, çam illi,

stre leggi può darsi agli Avvocati per palmario.

§ 1. Colni, cbr si chiamerà gravato del lodo dell' mbirro, a degli mbirri, può liberamente appellare val giudice del luago, ove si è il lodo pronunciato. Il quale intess gli arbitri, o'l confermi, o'l rivocchi, o'l moderi a sua posta; e cioccè determinerà mandiji ad escuzione. Ma se ciò non ostane alcumo seguirerà a chiamassi gravato, può egli provocare al S. R. Consissio, ovvero alla G.C. della Vicaria, procebb la contessa si di compromessi, e di lodi promunciati tra persone estranes.

Dell'eccezione della milizia.

TITOLO XII.

SE alcum in tempo di guerra è convenga per comando del Re di portire per l'efercine, può egli Pelfo, ed anto per mezzo di altri opporre l'eccesione della milizia, la quale volgarmane è detta oftica. La quale volgarmane e detta oftica. La quale eccezione oppofia, accioccbè nium fia per cazion della lite diffalse dalla milizia, per quindici di davanti la partenza, e per alstettami dapa la risornata, e molto più per tutpo il tempo, che egli dimorerà nell'efercito, nen farì remorerà nell'efercito, nen farì re-

qui jam est in exercitu, denegari, absurdissimum est (\*). Quod si res pati moram non posse videatur, is, cujus de ea jurissictio est, statim reserat ad Regem.

Questa eccezione diceli comunemente exce-

Ex Conft. Hostici exceptionem.

(\*) Questo su pensiere de la Ginnta, e se ne sece rappresentanza a Sua Maesià, la quale approvolla con dispaccio del di 6. di Lugio dell'anno 1778.

(a) S. I. Num reus publica ftipendia mereat, au privato acre militet, five suo, sive alieno, nitil refert.

§ II. Si quae rei, eadem fit conditio actoris, ceffare exceptionem, ratio juris expofeit; nif fi fuo aere militet reus, actor autem alieno.

- § III. Num quis fua sponte, an Regis jussu, & num suo aere militer, an aliono, ex literis ejus, qui exercitui praeest, aliusve, cujus hae sunt partes, judex cognoscer.
- S.-IV. Ad eos, qui in ipfo exercitu contraxerunt, Confitutio haco non pertiner ligitur in exercitu ipfo exerceri adversus eos ritu militari judicia, placet.
- §. V. Quod criminoso homini Regiae militiz nomen dare nonlicet, exceptionem istam in crimi-

muto di rispondere in giudizio al fuo avversario ne personalmente, per mezzo di altri. Ma egli sarche una grandisfima assumi acte valende una simile eccesione per colui, chè per partire per l'efercito, non vaglia poi per colui, chè di in quello. Quendo si ratti pred di cola, che non ammette dilazione, il giudice della causa ne faccia subito relazione a S. Maestà.

il quale oppone l'eccezione, militi a spese pubbliche; o private, a spese sue o di altrui.

11. Ma quando nell'astore, e nel reco pari fieno le ragioni, e la condizione, ragion vuole, che non fi faccia luogitale eccesione, puechè il reo non militi a fipefa fue, e l'assore a spese altrus.

S. III. Per diffinirs, se alcuno volontariomente, o per comando del Re serva nella milizia, e se milità a sue spesco do a spese abrui, il Giudice dee stare ab tessimonio del Capitan Generale, o di altri, cui ciò pertenesse.

§. IV. La presente legge non riguarda a quei, i quali banno contratto nell' esercito. E però è stanuto, che contro di costoro si proceda nell' esercita medessimo secondo le leggi militari.

§. V. E poichè a' misfattori non è permeffo di farsi ascrivere nella Regia milizia, uopo è, che, allegan-

### DE EXCEPTIONE MILITIAE.

minali caussa cessare, necesse est .

Fx Reg. lit. diei 6. Julii an. 1758. Quello S. fi formò a tenore di quello , che

dalla Giunta fi rappresento a S. M., per la quale rappresentanza ne venne fuori il detto

De exceptione infirmitatis , absentine, aut captivitatis.

TITULUS XIII.

### LEX I.

R Eo ex criminali cauffa in jus vocato infirmitatis, abfentiae, aut captivitatis exceptionem prodeffe, 'certi juris est (a). Si qua alia magna , & neceffaria cauffa reum adefie pracfentem impediat hunc illa fatis excufari receptus mos est (b) . Verum fi feus aur die iple quo delictum est admissum, aut pridie ejus diei eo loco fit vifus , quo patratum est crimen, judex absentiae exceprione exclusa porro pergat in cauffa jus dicere, reumque aut latiture, aut conscientia sceleris profugisse, praesumat.;

Ex Rit. diet 21, menfir Jul. 269.

(a) Ex praxi. (b) Ex cap. poft. commiffum 228.

### L. II.

" Si vir , aut mulier in jus vocetur ex causia criminali , excipiatque, vel aegrotare fe, vel uterum gerere , duorum medicoruin, duarumve obstetricum testimoniis scripto rite comprehensis. probanda exceptio est, msi aequom judi-

doft cotesta eccezione nelle caufe criminali, non le fi faccia luogo.

Dell' eccezione delle malattia dell'affenza, o della prigionìa.

> TITOLO XIII.

### LEGGE 1.

Essendo alcun reo citato per causa criminale, è certo che gli giova l'eccezione della malattia, dell'affenza, o della prigionla. Se altra grave, e necessaria caufa impediffe il reo di non potersi appresentare, per pratica ba-An quella ad escularlo. Ma ove. il ree foffe stato wednes il giorno medesimo, che commise il delitto , o nel precedente , nel luogo, ove fu il delitto commeffo, il giudice, ributtata l' eccezione dell' affenza, proceda avansi nel giudizio, e prefuma, che o'l reo siesi nascoso, o fiesi fuggito per lo rimorfo della cofcienza del delitto.

### LEGGE II.

. Se uomo , o donna sia citato a comparire per causa criminale, ed allegbi l'eccezione o dell'infermird, o della gravidanza, deesi l' eccezione provare per fede di due medici , o di due levarrici farta giuridicamente in iferisto, falvo ſe judici videatur, ob justam caustam unius testimonio credi

Ex Rit. Item fi alignis 267., & ex prati-Quae exceptiones dilatoriae etiam post litem contestatam possunt

· opponi .

# TITULUS IV.

Regola juris est, exceptiones dilatorias ante liris contestationem opponi oportere. Sed (a) excommunicationis majoris, (b) militiateve exceptic contestata ettiam lite objici reche poselt (e). De suppendiquicisexceptione idem jus esto, dum tamen, si caussa request post dies XL., ante diem quadragessimum lis suerit contestata.

Ex Conft. exceptiones dilatorias .

(a) Ex Rit. quod in quibustumque 236. (b) Ex Conft. Hostici exceptionem ,

(c) Er Pr. 15. S. 6; de lospie offie.

Si dilatoria exceptio dolo
malo opponatur.

TITULUS XV.

### LEXT

Qui ad impediendom litis ingrefium dilatorias exceptiones per dolum opporit, ducatis duobus fileo Regio inferendis in fingulasexecutiones mulserur; niii, di-cui i/upremorum Tribunalium, expedire, videatur fraudem fe non paja al giudice, che per giusto cagione si possa anco stare al restimonio di un solo....

Quali eccezioni dilatorie si possono opporre anco dopo la contestazion della lite.

TITOLO XIV.

### LEGGE I.

Est è regola di legge, che l' esfere opposse avanti de si convelli la lite. Ma l'eccezione della scomunica maggiore, e della mitria può essere poposse amo dopo la conceltazion della lise. Lo stello si sossere all'accezione della sossere maggiore, e della sossere produce della sossere della consensa della sossere produce della sossere della della della sossere quanamessimo giorno, siest la conteltazion fara avanti quel giorno.

> Se l'eccezion dilatoria fi opponga con dolo malo.

TITOLO XV.

### LEGGE I.

Qualunque ad impedire l' ingresso della lise e opponga
con dole dell'ecceuni dilatorie, sia domnato in dodici
decari da pogassi al sisco per
ciasseum di quelle; purchè non paja ad alcun de supremi Tribu
nali,
nali,

fessorem sive ab initio, sive intra praescriptionis spatium were in mala fide suisse, probationibus praesumtae malae fidei prorsus resettis.

### L. II.

Quisquis non interrupta civiliter, aut naturaliter, aut per minorem adversarii aetatem possessione integrum alicujus privati hominis feudum, quotamve feudi partem , unde certum Regi , aliive concessu Regio fervisium debeatur, habuerit apud se per annos XXX. praesente adversario, hoc est, eo in quavis Regni provincia degente, petitorem tricennali praescriptione in perpetuum excludet: ac possessione amissa adversus quemlibet possessorem jure aget . Eum vero , qui praedium, aut praedia ad feudum, feudive partem pertinentia, super quibus nullum certum fervitium taxatum eft , tanquam libera a ferviriis possidet, praescriptione non juvari , publice interest ; quod enim feudale fervitium rei onus est, non personae, illud uno, pluribusve praediis subductis minui necesse est in fraudem fisci. Ergo privatis praescribitur, non item fisco (a); nisi si centum annorum, temporispuò egli usare in suo pro della legittima preserzione. Ad escluderla però sia lecito all'attore di provare con chiari argomenti, che l'sudetto possessione di aprincipio, o nel corso della preserzione sia stato in mala sede, ma del tutto non si ammettano pruove nune di presunta mala fede.

### LEGGE 11.

Chiunque per trenta anni, ed alla prefenza del suo avversario. cioè dimorante colui in qualunque provincia del Regno, e senza esfere flato interrotto ne civilmente, ne naturalmente, ne per minoranza di età del suo avversario, averà posseduto l'intero seudo di alcun privato, od una porzione di quello, per cui si debba il militare servigio al Re, o ad altri per di colui conce Jione , colla prescrizione di trenta anni escluderà a perpesuo chiunque sopra quello gli movesse lise; ed ove avesse la pofsession perduta, di ragione agiterà contro qualunque possessore per ricuperarla. Ma egli importa pubblicamente, che colni, che possiede come libero dal servigio fendale fondo alcuno, o più fondi pertinenti a feudo, od a parte di feudo, su de'quali non fi ritrovi taffare neffun determinato fervigio, non si giovi della prescrizione: perciocebe, effendo il feudale servigio peso della cosa, e non della persona , sottraendose NNO .

DE PRAESCR ve immemorabilis opponatur praescriptio, quae fola potest possessorem bonorum fiscalium, juriumve quum feudalium, tum Regalium adversus fiscum tueri, etiamsi constet de titulo vitioso, infe-Eto, vel invalido, dum tamen ab ipso possessore non fit exhibitus. Ita quae fisci jura secundum Romanas Leges XL. annorum jugi

filentio extinguebantur, ea secundum Leges nostras centum annodum , temporifve immemorabilis curriculo extinguuntur . Quantum ad minores praescriptiones, veluti quadriennii, trienniive, quas commune jus induxerat contra fifcum, nihil placet innovari. Ex Conft. confuerudinem .

(2) Ex Conft. quadragenalem , & ex Gra. fiis dies 25. Mais an. 1720. cap. 2.

#### L. III.

Fugitivi fervi, aliaque a dominis deperdita, & uti jure Regni fieri est opus, ab invento ribus, juridicifve locorum Regiae Curiae tradita, si anno uno per Curiam possideantur, nec domini intra eum annum appareant, fisco cedant, petentesque post illud tempus domini annali praescriptione fub.

uno, o più corpi, di necessità anderà quello a diminuirsi con discapito del Fisco. Per la qualcosa cotesta prescrizione di trenta anni ba luogo contro de privati, e non già del Fisco . Prescrives solamente contro al Fisco per lo corso di cento anni, e per un possesfo immemorabile, il qual poffeffo è quello, che contro al Fisco rende sicuro il possessore de beni fiscali, o de' diritti feudali, e delle Regalie, non oftantechè costi del titolo viziofo, inferto, ed invalido, purche non abbialo il poffefforeefibito . In questa guisa quei diritti fiscali , i quali secondo le Leggi Romane per lo continuato silenzio di quaranta anni si estinguevano, per le nostre leggi verranno ad estinguers per lo solo corso dicenso anni, e per un possesso immemorabile . Circa poi alle minori prescrizioni come a dire di quattro, e di tre anni, le quali il jus comune avea indotto contro del Fisco , non si vuole nulla innovare.

### LEGGE III.

I servi fuggitivi, e le altre cofe , che averanno i padroni smarrite, e cui i ritrovatori, ed i giudici de'luogbi, secondo il prescritto delle nostre leggi, averanno alla Regia Corte confegnate, e quella le averà possedute per un anro, ne in quello [pazio faranno State da padroni richieste, si acqui-Stine

Submoveantur.

Ex conft. pecuniam, & Conft. mancipia.

#### L. IV.

Pestis, aut bellum just acusta non est, cur non sit locus praeforiptioni, nis aut liquear, actorem a judicii loco absuiste, quod bis pestis, bellumve desevirer: aut adiiste eum ad judicem, sod eo tamen tempore jus redditum, non fujste, doceat ex actis; ubi enim agere actor non potest, praeforiptionem non currere, exploratissmi juris est.

Ex Pr. 1. de praescript.

De novae conventionis, folutionifve enceptione.

#### TITULUS XVII.

### LEX I.

SI ex caussa apocharum banci verbit agatur, debitor novae conventionis, folutionis exceptionem frustra opponit, nisi libello exprimat speciem conventionis, folutionis e, locum, diem, horam, quo loco, ac tempore conventio, aut solutio facta est: item nomina, & cognomina restium, qui praefentes adruere. Libellum, nisi haec omnia complestatur, actorum magister ne admittat, fi admiserit, ducatis L. multandus. Si ve-

slino da essa Regia Corte, e qual le richiedesse sia per l'annale prescrizione escluso.

#### LEGGE IV.

La peste, o la guerra non è legistima causa, perchè non si faccia luago alla preservizione, purchè non appaja, che l'attore si fia rattenuto di andare al luogo del giudizio per la violenza della guerra, o della peste; o mo cossi dagli atti stessi, che ci si sapressenti al giudice, ed in quel tempo mo si a resa ragione: persiocobè egsi è pur chiarissima disposizion di legge, che ove l'attore sia impedito aggiare, la preservizione non corra.

Dell' eccezione della nuova convenzione, o del pagamento.

### TITOLO XVII.

### LEGGE 1.

Uando si tratti di polizze di banco già verificate , o di lettere di cambio , il debitore invano opporta l'eccezione della nuova convenzione, o del pagamento, se nel libello non esprima la maniera della convenzione , a del pagamento se l' luogo, e' l' giorno, e l' ora, in cui la convenzione, e' l' ora, in cui la convenzione, e' l' ora, in cui la convenzione e l' pragamento se li fatto e non additi ancora i nonii, ed i cognomi de' tessimoni, i quali furon prefenti a quell' atto. Il Mastrodatti non riccva libello, che non abbia

ro agatur ex caussa obligationum penes acta, novae conventionis, folutionifve exceptio non alias proderit debitori, quam si hic aut publicam scripturam exhibuerit, aut partitam banci, aut privatum quidem creditoris chirographum . fed a publico notario subscriptum, probatumque, unde de nova conventione, vel folutione liquido constet . Si nihil istorum sit facogatur primum debitor folvere quod debet : tum facta folutione terminus detur ad exceptionem probandam : creditor autem quum pecuniam recipit, farifdato, aut alias idonee caveat arbitratu judicis, fe, probata exceptione, acceptam pecuniam restituturum.

Ez Pr. 44. S. item volumut de eff. M. Juft. Pr. an. 1728. diei 21. Jun. n. 7., Conft. an. 1738. diei 14. Mart. S. t. n. 15. & ex Reg. lit. an. 1748. diei 28. Feb.

De praesumtae solutionis enceptione.

### TITULUS XVIII.

### LEX I.

A Dvocati, procuratorefve honoratil, aut palmarii, five mercedis laborum fuorum nomine agendi jus habean; intra biennium, ex quo vel praeberi advocatio defiit, vel mandatum extinctum eff.

§. I. Notariis intra idem tem-

tutte coteste condizioni, e ricevendolo, sia punito in cinquanta ducati . Se si tratti di causa nascente di obbligo penes acta, l'eecezione della nuova convenzione e della foluzione non altramento gioverà al debitore, che se egli esibirà alcuna pubblica scrittura, od alcuna partita di banco , od alcun privato bigliesso del credisore foscristo ed autenticato da pubblico Nosajo, per cui con chiarezze costi della nuova convenzione . o della foluzion fatta . Quando non fiefs farta niuna di coteste cofe, si coffringa il debitore a pagare il suo debito, e dipoi sull' eccezione prodosta s'impartifca termino a provarla: ed il credisore per contrario, quando si riceve il denaro . dia cauzione, o si obblighi ad arbitrio del giudice di restituire quella somma quando avvenga, che fara l' eccezion provata .

Dell'eccezione della presunta foddisfazione.

### TITOLO XVIII.

### LEGGE 1.

CLi Avvocati, ed i proccuratori possioni, richiedere ungiudizio, o suori i loro onotari, ed i
palmari, e la mercede delle altre
lor faniche nello spazio di due anni
dal di, in cui ebbe sine il lor patrocinio, o si essimi il mandato.
§ 1. I Notaj medessimamente
nello

pus a die confectarum scripturarum, fi nondum earum exempla tradiderint, debitae sibi mercedis persequendae potestas esto : si quandocumque tradiderint, nulla omnino actio competat (a). Haec de eo scripturarum genere intelligantur, quae, ut funt confectae, exhiberi statim possunt . Verum si de iis agatur, quas nonnifi post mortem exhiberi jus est, sic numeretur biennium, ut in testamentis, quae scripto fiunt, ab apertis tabulis currat : in iis autem, quae fiant per nuncupationem, itemque in mortis caussa donationibus a die scientiae mortis.

Ex Reg. lit. an. 1746. diei 1. Mart.

§. II. Pharmacopolarum actionem adversus ipsos medicamentorum emores biennio inculdimus, ex quo ea tradi desierunt, adversus heredes duorum mensium spatio, quod, si extraneus sit heres, a die aditae hereditatis, si suus, a die scientiae mortis currar. Quod fi vero hereditas jaceat, pharmacopolas protestando intra menses duos a die scientiae mortis, cavere sibi necesse estato.

Er cit. decret., & cit. lit. an. 2746.

S. III. Fabri rerum manufacta-

nello spazio di due anni possono fars soddisfare della mercede loro dovuta per le scritture, ch'ei Ripularono, purchè non abbiano confegnate le copie di quelle ; perciocche dopo la detta confegna per lono del tutto l'azione di pretendere checchessia . Ma ciò intendasi di quelle scrissure , le quali , fatte che sono , possono all'istante estere confegnate: perciocebe, quando fi tratti di quelle, le quali non pofsono essere consegnate se non se dopo la morse di alcuno, cosessi due anni si numerino in questa guisa; cioè , ne sestamenti chiufi , e scristi corrano elli dal di , che furono quegli aperti : ne nuncupativi poie nelle donazioni causta mortis corrano dal di della scienzia della morte .

S. II. Ne medesimi due anni è inclusa l'axione degli speziali di medicine per farsi pagare da' comperasori di quelle, ed incomincino effi a correre dal dì, in cui terminarono i compresori di prenderfele:ma ove vi fiano per mezzo eredi, incomincino a correre dopo due mesi, ed effendo estraneo l'erede, dal di , che fu adita l' eredità . effendo suo , dal di della scienza della morse. Se poi l'eredità farà giacente, gli speziali sono necessinati di provvedere a se medesimi co' protesti tra due mesi dal di della scienza della morte.

§. III. Gli artefici, trapassato l'

rum pretium, laborumque suorum mercedem non ultra annum a die absoluti operis condicant.

§. IV. Demum iis, qui suis operis certa mercede locatis in ministerio alicujus fuerunt, intra menses duos, ex quo ejus ministerio exiere, pastae mercedis causfa experiundi potestas esto.

S. V. Si lgitima tempora dilapla fint, nec tamen actum, praefumi folutionem, proindeque ceffare actiones, placet. Verum hace ita fint caura, fi nullae a litigatoribus feripturae productae fint publicae, privataeve.

De litis contestatione.

TITULUS XIX.

### LEX I.

IN causs civilbus ordinaris rermini dati vice sungature contestationis: in criminalibus interrogatione rei a judice sacta, reique responsione contestata lis intelligatur. In exequativis, & summaris caussis contestationis loco sit primus actus judicialis adversario notificatus.

§. I. Terminus in caussa quum civili, tum criminali a judice

anno dal dì, che terminarono i lor lavorii, non possovo più tichiedere il prezzo di quelli, nè la mercede delle lor fatiche.

S. IV. Finalmente coloro, che con pattviti falarj servono le persone, possono tra due soli messi dal di, che si partirono dal di coloro servogio, richiedere le lor mercedi.

S.V. Se i predetis statuiti tempi saran trapassati no sessi simana in giudizio, presumesti la soddissazione, e però rimane ogni azione essimita. Ma a coteste cose si facta luogo, purche da litiganti non si producano in contrario scriiture, o convenzioni pubbliche, o private.

Della contestazion della lite.

TITOLO XIX.

### LEGGE I.

Elle civili casse ordinarie la il suogo della contellazione della lite; nelle criminali poi allora intende il scontellazione della lite; nelle criminali poi allora intende il scontellazion fatta, quamdo il reo fu interrogato dal giudice ce, ed abbia egli al giudice interrogante rispolpo. Nelle casse e efecutive, e fommarie il primo atto giudiziale notificato all'avversimo tenga il luogo della contellazione.

S. I. Il termino, cui il giudice nelle caufe civili, e criminali dà a far datus utrique particommunis esto, actori, accusatorive, vel sico ad probandum, reo ad se tuendum.

Ex Confl. Its legitime, & Rit. item fervat iffa raro dare 90. & Rit. 92.

§. II. Terminum five longiorem, five breviorem arbitratu fuo det judex, uti diverfa rerum, locorumve ratio postulabit. Si nullum certum terminum dedit, viginti dierum terminum dedissi intelligatur.

Ex Rit. in primis detur 69.

§. III. Si quis litigatorum longioris termini impetrandi cauffa telles longinquo loco degentes nominet, quo dein loco ipfius lirigatoris vitio telles nulli auditi funt, ducatis XII. filco illaris impune non effe fentiat judicis religionem circumveniffe.

Ex Pr. 7. de ord. jadic.

De instantia caussae.

TITULUS XX.

### LEX I.

TE magno Reip. malo lites fiant pene immortales, infiet aflor, ut conteflata jam lis
intra certi temporis metas finem
accipiat: eo autem in feudali cauffa per annum, in quavis alia civilli per triennium a conteflatione ceffante, inflantia perimatur iplo
jure: quod in eo pofitum eft, ut
corum, quae ad ordinem judicii

a far le pruove, sia comune ad amendue le parsi, cioè als' assore, ed als'accusatore, ovvvero al Fisca a provare, al reo a discondersi.

§ 11. Il Giudice allarghi, od abbreviii a fuo arbirrio il termito, fecondache richicatra la diverfa condizion delle cofe, e de 
luoghi. Ma fe egli non avrà iufuo decrero determinato certo fpazio di tempo, il termino s' intenda di foli vonti giornii.

§ 111. Se alcuno, per ottenere maggiare spazio di tempo, allegbi di aver de lessimonis, che sieno vesti denti in luoghi lontani, e poi per sua cola non proccuri, che sieno quegli esaminati, acciocchè impunita non sia la circonven zione, che si è remaro di sare alta religione del giudice, paghi al sissico la pena di ducasi dodici.

Dell'istanza della causa

TITOLO XX.

LEGGE

A Finchè le lisi con danno della Repubblica non si realino estrne, contessano dè è la slice, l'attore dee sare issanza, perchè in certo spazio di tempo sia quella terminata; e trascurando di sarla terminate nelle canse seuda tra un anno, ed in qualunque altra cussa civile tra tre dal di, che si contessa di lite, l'issanza che si contessa di lite, l'issanza 273

pertinent, nihil actum intelligatur, judiciumque de integro inflitui necesse sit (a). In criminalibus, & quibuscumque sicalibus caussis non perimi instantiam, placet.

Ex Rit. Item quod inflantia 244., \$\Omega\$ Rit. Item fervat ipfa Curia, ut inflantia 248. (a) Ex Pr., \$\Omega\$, de off. M. Juft., \$\Omega\$ Pr. 10. \$\S\$, 33. de off. jud., \$\Omega\$ ex prazi.

#### L. II.

Si peremta instantia sit, ejus restituendae jus penes S. Consilium esto pro caussis, quae in quibuslibet Regni Curiis : ac penes Regias Audientias Hidruntinam, ac Tranensem pro caussis, quae in iis Audientiis aguntur . Idem jus sit penes R. Cameram Summariae, ac fupremum Magistratum Commerciii pro iis causfis, quae ad cujusque jurisdictionem pertinent. Quod si apud judices a Rege delegatos agantur, peremtam instantiam reslituere illius erit (a). Sed interest, num vitio litigatoris, an facto judicis legitimum tempus dilapfom fit : fi vitio litigatoris, nonnifi refe-Dis adversario expensis, restituenda instantia est : si facto judicis, restituta ipso jure intelligatur . Praesumitur autem factum judicis, si duobus mensibus ante lapsum temporis petiit litigator acta adferri ad judicem , quo lis expediretur .

Ex Pr. 2. de off. S. R. C.
(a) Ex Pr. 1. de inflant. cauf.

s' intenda per legge estinta, e perenta. Il che mill altro significa,
fe non che si tiene, che nulla siesi
fatto di quello, che appartiene all' ordine de gudini, e debba di
necessità movo giadizio institutifi. Nelle cause criminali poi, e
nelle fiscali di qualunque genere
giammai non si spegne l'islanza.

#### LEGGE II.

Il folo S. R. Configlio in tutte le caufe delle Corsi, e de' Tribunali del Regno può ravvivare le istanxe, che sieno spense, ciocchè volgarmente diciamo infuffiar lo foirito . Simile posesta anche abbiano le Regie Udienze di Lecce, e di Trani nelle cause, che si disputano ne' lor Tribunali . E finalmente anche il medesimo diristo abbiano la R. Camera della Sommaria, e'l Supremo Magistrato del Commercio in quelle caufe, che sieno di loro giuridizione. Che se alcuna caufa si agiti davanti a Regi Delegati, il folo Re potra ravvivare la spenta istanza. Ma importa s sapersi, se per colpa del litigante, o per fatto del giudice sia trapassa. to il tempo, per cui si sia l'istanza Spenta : perciocche qualora sia ciò avvenuto per colpa del litigante, non potra ravvivarsi la spenta istanza, se non averà quegli prima ristorato il suo avversario delle spefe: se per fatto del giudice, abbiasi per ravvivata iplo jure. Presumeso poi il fatto del giudice , se 'l

liti-

litigante due mesi avanti ebe trapassasse il tempo abbia fatta istanza di portarsi gli atti al giudice per ispedirsi la causa.

#### L. III.

Quibus restitutionem in integrum commune, aut municipale jus indulger, ii restauratione instantiae opus non habent. Restitutionis igitur bepessicio utantur: nec expensium abadversario in litem rependant.

Ex cit. Pr. 1. de infl. cauf.

De confessis.

TITULUS XXI.

### LEX I.

TN civilibus caussis utraque pars, I quo confessione adversarii se se eximat onere probandi, positiones producat, quae coptiofae ne fint, fed fimplices, & planae , factumque contineant, non jus : respondeat autem adversarius eo solemni verbo, credit, aut non credit ut ponitur . Si quis neget proprium factum, aliudve, quod eum ignorare verifimile non oft, idque adversarius verum prober , ille arbitrio judicis det poenas. Verum si intra tres a negatione dies id fatetur, quod negavit, crimen purgasse intelligatur . Quod si litigator advocati, procuratorifve fui confilio se per calumniam negaffe probaverir, ei decretarum LEGGE III.

Quei, che per jus comune, o municipale godono della refliuziomunicipale non hon melicre di chiedere l'infuffazione dello firito. Ulino adunque del benefizio della reflituzione, ne pagbina agli avversari loro speso ninne.

De confessi .

TITOLO XXI.

LEGGE I.

Ffinche l'una , e l'altra parte nelle caufe civili, colla confessione dell' avversario filiberi dal pefo della pruova, può produrre sue posizioni, le quali non sieno sofistiche, ma semplici, e piane, e contengano il mero fatto, è non il jus; e l'avversario risponda su quelle con queste formali parole, credit, ovvere non credit ut ponitur. Se alcuno neghi il proprio fatto, od altro, che non sia verisimile, che possa ignorare, e'l suo avversario gliel provi per vero, sia punito ad arbitrio del giudice . Ma se fratre giorni dopo la negativa confesserà quello, che avea negato, abbiafi per purgato il delitto. Ma provando il litigante, fe aver calunniofamente negato poenarum causta cum advocaro, procuratoreve suo agendi jus esto. Praesumatur autem advocarus, aut procurator consistem dedisse, si litigatori possicionibus respondenti praesens adsuit contra jus. Postremos si quam posicionem adversarius neque neget, nec veram affirmet, is pro ea parte consessi con si Expr. 8. de ord. justic.

(a) §. I. Si postulet litigator . ut dominus iple posisionibus respondeat, hic omnino intrà dies X. respondere, si in loco judicii fit, compellatur: fi abfit, procurator in actis caussae constitutus respondeat, quamvis mandatum non habeat specialissimum ad sic, & fic respondendum, aut speciale ad cauffam (\*). Si nescire se procurator ait quae ab adverfario ponuntur, petitque terminum ad denunciandum domino, eum terminum det judex audito adversario : nisi nescire se procurator dicat , quae certo , aut verismiliter eum scire, judici liqueat ex actis, aut aliunde (b). Jam domini responsio in qualibet parte judicium iplum ne impediat, etiamfi petatur ante litem contestatam (c) . Denique ubi dominum iplum respondere necesse est, hunc statim, & fine advocati, procuratorisve praesentia respondeat (d). Sed mulieribus tamen petentibus, ut advocatus, aut procurator fibi

ad-

per configlio datogli dal suo avvocato, o procuratore, potra egli aver
contro di coloro l'axione di sans ristorate delle pene, che avera incorfe. Presumassi poi il consiglio dell'
avvocato, o del procuratore ove
quelli, comechè sia ciò vietato, sseno stati presenti quando il litigarte rispose alle possizioni. In sine
fe 'l litigante non affermi, o non
neghi sulla posizioni fattagli, abbiasi da questo lato per consessi, a

S. I. Se l'un litigante faccia %. stanza, che 'l suo avversario risponda egli alle posizion factegli, costui, dimorando nel luogo, ove pende il giudizio, ad ogni modo dee tra dieci giorni rispondere ; ma se sarà egli affente, doverà rispondere il suo proccuratore constituito negli atti non oftantecbe non abbia quegli il mandato specialissimo a ri-Spondere in questa, ad in quell'altra guifa, od abbia il fole mandato speciale per quella causa. Se'l proccuratore risponderà di non saper nulla di quello, di che è flato interrogato, e chiederà il termine a cerziorarne il suo principale, il gindice , intefo l' avverfario , daragliele . Salvo fe egli non dica di non saper nulla di quelle cofe, le quali costi al giudice o dagli atti , ovvero altronde , che certamente, o probabilmente debba faperle . Ma la risposta del principale la quale chieggasi in qualunque parce del giudizio, non ritardi per niente il corfo di quello ,

ezian-

adlit, ejus rei veniam det judex.

(a) Ex Conft. an. 1738. die 14. Mart. \$.

1. v. 22.

(\*) Questo su un pensiere della Giunta, e su rappreientato a S. Maestà; ma il Re spressamente l'escluse per un Dispaccio indititto alla Giunta medessima del di 6, di Luglio del-

l'anno 1755.

(b) Ex cit. Conft. § 1. n. 12.

(c) Ex Rit. item quod quandoque 79.

(u) Ex praxi.

De quaestionibus.

## TITULUS XXII. LEXI.

IN criminalibus caustis, si poena I criminis relegatione fit major, & gravia urgeant indicia, ad eruendam ex ore rei veritatem dari hic potest in quaestionem (a). Adhibeatur autem quaestio aut fimplex, aut funiculis additis, uti diverfa criminis, indiciorumque ratio poscit. Quandoque in atrocioribus delictis reus jam condemnatus datur in quaestionem ad fciendum complices & alia ab ipsis patrata facinora (b). Porro judices, nisi quid adsperius deli-Eti gravitas , reique malitia postulet, funiculos in reos ne statuant, nunquam in testes (c) . Numerum vero funiculorum judex arbitretur, dum tamen nec plures fint quatuor, nec duobus minores . Alia tormentorum genera nostrorum temporum diíciplina non patitur.

Εx

eziandio che si dimandi avantiche si contesti la lite. Finalmente ove sia di messiere, che 'l principale risponda, facciasi la risposta sivito, e senza l'assistenza dell'avvocato', nè del procuratore. Ma chiedina le donne, che sia loro lecito di essere assistenza del loro avvocato, o dal procuratore, il giudici il princissa loro di essere assistenza del loro avvocato, o dal procuratore, il giudici il princissa loro.

Della tortura.

## TITOLO XXII.

TElle criminali cause, se la pena del delitto, che altrui s' imputi, sia maggiore della relegazione, e vi concorrano gravi indizj , perche si tragga dalla bocca del reo la verità, può colui effere posto alla sorsura. Sia però la tortura o semplice, o colle funicelle, secondoche più converrà alla qualità del delisto, e degl' indizi. Talvolta ne' delitti più atroci si dà al reo già condannato la tortura per saper da lui i complici ; ed aleri misfatti da loro commessi. Ma qualira la qualità del delisto , e la malvagirà del reo non richieggano aspra sortura, i giudici non adoperino le funicelle, e molto menele adoperino contro de testimoni. Dipenda dall'arbitrio del giudice quali, e quante debbano effere le funicelle, purche non fieno più di quattro , ne meno di due . L' of-

Mm 2 fer.

Ex cap. termen ta, & cap. cormentis .

. (a) Ex praxi .

(b) Ex Pr. 2. & 4. de quaeff. (c) Ex praxi .

(a) S. L. Manifestari reo indicia, quibus urgetur, natura est aequum, uti ea diluat, si possit: nisi diluerit, tum demum posse decerni, ut detur in quaestionem: porro decretum reo notificari oportet , ut ei , si quo velit uri remedio juris, occurrat : his autem non fervatis si in quaestionem datus crimen fateatur, eum non haberi pro confesso (b). Sed graffatores, ceterosque atrociorum criminum reos, si in vulgus infamia laborent , atque urgeant indicia, non manifestatis indiciis, tantumque ex informativo , ut ajunt, processu quaestioni subjicere M. Curiae V., aliisque Regis Tribunalibus collegiaris fit datum (c). Verum fi reus fit civie Neapolitanus, id inconfulta Regali Camera S. Clarae ne liceat . nisi de crimine majestatis agatur. Quod privilegium Baronibus licet \* non civibus indulgetur (\*) .

(a) Ex Cap. habebitur , & ex Reg. lit. anni 1758. diei 21. Jan.

(b) Ex Cap. provisa juris sanctio, & Cap.

(c) En Pr. 5. de immunit. Neapolitanorum.
(\*) L'uso però porta, che la dispensa si dia dal Reggente della G. C. della Vicaria.

6. II. Quaeftionem unius fforae spatium excedere, humanum non ett (a). Ne quid autem in ea habenda contra juris decretique formam fiat , ex iis , qui super ea defervanza, e la cultura de' nostri tempi non ammette altra maniera di tormenti .

S. I. Egli è però natural ragione. che si notificbino al reo gl'indizi, che vi abbia contro di lui, affinche. Je può , li confuzi; ed allora folamente si potrà ordinare la tortura, quando non gli faid venuso faito di confutarli. Ma il decreto ordinante la tortura dee effer notificato il reo, acciocche, volendo, fi poffa di quello richiamare . Non offervandosi susse coseste cose, se alcuno sarà posto alla rortura, ed in quella averà confessato il delitto, la confessione si averà per non fatta. Ma la G.C. della Vicaria, e gli altri Regi Tribunali collegiati abbiano la pocestà di dar la tortura a mafnadieri, ed a rei di molto atroci delitti, quando fiene diffamati, e .vi abbia contre di loro degl'indizi, fenza altramenti manifestar loro i detti indizi, e col folo processo informativo , come noi diciamo. Ma fe 'l rep fara cittadino Napolerano, non potrà ciò farsi senza la dispensa della Regal Camera di S. Chiara, salvo se non si tratti di delitto di Maesta lesa. Del qual privilegio godono ancora i Bareni febbene non freno cirradini Napoletani.

6. II. Umana cofa è che la tortura non duri più d'un ora . Ma affinche nel dar quella non ficommetta irregolarità alcuna, di quei giudici , che decifere di doverfe

decernenda suffragium tulere, duo faltem intersint, si Tribunal eum nomerum patiatur, nunquam vero absit sisci patronus.

(a) Ex Pr. 1. de quaeft.

De fide instrumentorum.

## TITULUS XXIII.

### LEX I.

TT publica stet fides instrumentorum, 6 res in conventionem deducta five mobilis, five foli fex ducatis fit minor, duo: si major sir, tres integrae famae telles praeter notarium, & judicem ad contractus interfint . Si non fecundum ea, quie cauta funt , inftrumentum fit factum , ejus nulla vis esto. Ubi eorum copia est, qui lireras sciant, ii sint potiores: si copia non est, eos adhiberi , qui literas ignorant , non vetatur. Si vero reassumi nstrumenta debeant in publicam formam, eo casu notarium, judicem, ac testes, qui interfuerunt, Subscribere necesse sit . Quod si fcribere nesciunt testes , hos notam aliquam apponere fit fatis, quam tamen notarius probet . Si morte testium , aut impedimento non fit copia corumdem, impetrata tune venia a Viceprotonotario. fubstituantur alif, qui subscribant.

En Couft, inftrumentorum robur. O' en prani.

quella dare, vintervengano quando quella si dà almeno due, purchè vi abbia nel Tribunale tal numero da ministri, in qualunque maniera però non vi manchi mai l'Avvocaso siscale.

Della fede degli strumenti.

#### . TITOLO XXIII.

### LEGGEL

A Cciocche più si cura sia la pubblica fede degli strumenti facendosi contratto di cofa mobile lo Rabile, e quella valendo meno di ducati sei , oltre al notajo , ed al giudice a contratti, si adoperine in quello due testimoni d'insera fede ; se vaglia pile, se ne a. doperino tre . Se lo strumento sia facto in alera guifa, nullo effo sia, e di niuna forza. Quando si possono avere de testimoni, che sappiano scrivere costoro siano proferiti; non potendosi poi avere, poffono anco adoperarsi quei, che non sanno scrivere . Ma, dovendos riassummere gli frumenti in pubblica forma, fara neceffario, che 'l notaro ril gittdice, ed i testimoni, che a quello intervennere, vi fi foscrivano . Che fe i testimoni non Sappiano scrive. re, basterà, cb' ei appongano alcun lor fegnale, il quale però dovra effere approvate dal notajo. Se i te-Rimoni fian morti ,o fi trovino impedici , sicche non possano socriversi, in tal cafo colla licenza del Viceproronotario fe ne fostisuiscano altri, i quali in vece di coloro fi foscrivano.

LEG.

#### L. II.

LEGGE II.

(\*) Quod non raro a notariis fit, ut non utriufque partis praefentis, fed alterius feorfim ab altera voluntatem explorent, redigantque in scriptum; id amplius ne fiat . Conveniant ergo partes in unum locum, ac notario, judici ad contractus, testibusque praesentes quae placuerint exponant ; tum ea notarius scripto confignet . Si constiterit non secundum ea, quae dicta funt, instrumenta confecta esfe, nihil valeat, quod actum est, notariisque officio in perpetuum inrerdicatur. Quod si qua justa caussa contrahentes prohibeat praesentes adesfe, habeantque procuratorem mandato [pecialiffimo instructum, hoc uno casu sit id notario impune ; fed valere instrumentum non alias potest, quam si illud contrahentes novo infertum inftrumento habuerint ratum.

(\*) Questo su un pensiere della Giunta , e S. Maestà l'approvò con Dispaccio del di 6. di Luglio dell'anno 1758.

#### L. III.

Si quis Apoflolicus, allufve notarius non a Rege creatus, five adprobatus inftrumenta, confecit intra Regnum, horum nulla fit fides: fi extra Regnum confecit, tum demum valere placet inftrumenta, quum & non

Perciocebe spesso avviene, che i notaj non esplorino la volonta di amendue le parti constituendole ad un'ora medefima dinanzi a loro, ma interrogandole separatamente l'una ad un tempo ,l'altra ad un altro , e poi recano quella in iscritto, ciò perinnanzi non sia più fatto . Laonde convengano le parti in un luogo e dinanzi al notajo, al giudice a contratti, ed a teftimoni espongano il lor contratto, ed appresso il notajo distenda in carta il convenuto. E fe troveraffi, che in altra forma fiefi strumento alcuno fatto, nullo quello sia, ed i notaj sieno a perpesuo fospesi dell'ufizio. Che se alcuna legittima cagione impedifie i contraenti a constituirsi personalmente, ed abbian fasto lor mandato specialissimo in alcun loro proccuratore, in questo fol caso possono i notaj impunemente rogare gli firumenti fenza la prefenza de principali contraenti; ma nondimeno non farà lo strumento valido , fe. da' principali per mezzo di altro Arumento non fard quello ratificato .

### LEGGE III.

Se alcun! Notajo Apostolico, od altri non creato, od approvato dal mostro Re, rogberd strumento alcuno nel Regno., non sengasi, di quello alcun conto; se sarà poi rogato suori del Regno, allera averal sorze, ed escuzione, quando

obleuro loco confeêta funt, & fuifie ea a publico notario confecta, probabitur teftatione trium notariorum, de quorum fide confete ex literis five ejus, qui ibi jus dicit, five administratorum universitatis. Verum non alias detur illi executio, quam Regis accesseria affensus.

Fx Rie. Item fervatur in d. Curia, qued infrumentis 188. O ex prani.

#### L. IV.

Quod suspecta fides est ejus, qui metu agit, quodque facile possume sarones notariis vasaliis suis metum inferre, cautum est, instrumenta, & feripturas quascunque ad aliquem Baronum pertinentes, si a notario ejus vasallo consiciantur, in judicio, vel extra nullius esse momenti.

Ex cap. Ladif.

#### L. V.

Primum die XXX. mensis Decembris an. MDCCXLI:, tum die XII. mensis Augusti ann. MDCCXLIII. edistali Lege cautum est, si quis notarius instrumentum confecerit, non interveniente judice ad contractus, sed vice hujus aut loci juridico, hujustive adsessor, aut alia persona; non valere instrumentum, notariumque officio ad tempus, ducarisque L. fisco nostro inferendis multari: instrumenta vero ante diem

XXX.

il luogo, ove appare fatto, sia conoscinto, e per ressimonio di altri tre
notai, della di cui fede cossi per
arrestato o del giudice di spel suogo, o degli Amministratori del conume, sia provato, che colui, che
vogallo, sia pubblico notajo. Ma
perchò possa eseguiri, est Regno
farà mestiere, che s' imperii di
beneplacito di S. Massità, ciocchò
diciamo il Regio Recipiatur.

#### I. EGGE IV.

Poichè fospetta è la fede dicore, che fa alcuna cosa per timore, e potendo facimenne i Baroni recar timore a motaj loro voffalli, egli è disposto, che non vaglia in giudizio, ne suoi strumento, o scrittura alcuna appartenente ad esso i Baroni, la quale sia rogata da notajo lor vassallo.

## LEGGE V.

Con due Prammatiche l' una del di XXX. del mese di Ditembre dell'anno MDCCXLI., l'altra del di XII. del mese di Agosto dell'anno MDCCXLII. è ordinato, che se alcun motajo averà fase ro alcuno strumento senza l'intervento del giudice a contratti, ed adoperandovi in luogo di quello il giudice del luogo, o'i di cossui confiltore, od altra persona, nullo sia lo strumento, el notajo sia a tempo sossipelo dell'usino, e pagbi altresi.

XXX. Decembris an MDCCXLI. in eum modum confeda pro benigniatae Regis fullinentur, periole ac fi lis intervenerit judex ad. contractus. Haec cadem noviffima hac Lege confirmantur. Si judex abfit, aut morbo, aliave causia sit impeditus, e jos vicem suppleat juridicus loci.

Ex Pr. diei 30. Decemb. an. 1741. & Pr. diei 12. August. 1734.

#### T., VI.

Parochorum , aliorumve , qui beneficia curara habent , atteffationes de actate, matrimonio, aut morte ex authenticis libris rite confectis, recteque servatis descriprae plenam judici faciant fidem. Verum si is cujus interest, dari fibi dilationem librorum inspiciendorum gratia petat, cam ne deneget judex : quin fi quid fraudis judici suboleat, Parochi, aliive fimiles beneficiarii eos libros exhibere teneantur : proinde curent Episcopi, ut ii libros istos rite conficiant , recteque fervent . Ex Pr. un. de Paroc. O ex prazi .

#### .

#### L. VII.

Terminus, qui dicitur ad concemisandum, itemque serminus, qui

al Fifo la pena di ducati cinquani ta . Ma quegli strumenti , che vanni il di trenta del mese di Dicembre dell'amp MDCCXLI, su con rogati nella detta sorma, per elemenza di S. Maessa vagiano come se a quelli sia interventati giudice a contratti. Questo me desimo è confermato per la presente te Legge. Ma quando sia assenta si giudice, o sia impeditu da melattia, o da altra causa, adempia le sue veci il Governadore del lugo.

#### LEGGE VI.

Le fedi , che fanno i Parrochi, od altro Rettor Curato dintorno all' età al marrimonio, od alla morte di alcuno, le quali tratte sieno da' libri legistimamente compilati , e con diligenza conservati, facciano in giudizio piena pruova. Ma fe alcuno, cui ciò oppartenesse, chiederà di potere i detti libri offervare, il giudice gliel' accordi . Anni fe fia nata nell' animo del giudice sospezione di frode, i Parrochi, ed ogni altro simile beneficiato fian tenuti di esibire quei libri ; e però prendan cura i Vescovi , che i medesimi fian giuridicamente compilati, e con diligenza confervati.

#### LEGGE VII.

· I termini, cui noi diciamo ad concomitandum, e ad impugnan-

dicitur ad impugnandum, quos terminos ad nolita hace tempora-dari jus futi, tanquam ioutiles abrogentur: fed judex tamen feripturarum, quae exhibentur, rationem habeat, uti jus videbitur poflulare.

Ex Conft. an. 1738. S. I. n. 27-

De testibus.

# T.I.T. U.L. U.S. XXIV.

R Egula juris est, ante litis ites non posse. At qui jure veretur, ne fibi litis exercendae tempore teftes defint , quod, qui dicere restimonium possent, aut adeo valetudinarii , senesve fint , ut de proxima eorum morte timeatur; aut longum iter ingredi, diuve debeant abeffe; hos etiam non contestata lite producere non prohibetur, eo, qui adversarius. futurus est , cirato , ac presente , si adesse facile potest, vel per contumaciam absente falvo tamen adversario praesenti, ac abfenti testium , testimoniorumque rejiciendorum jure. Quod si tantum in mora periculum fit, ut fi citari absens adversarius debeat , interim deficiant teftes , hos eo etiam non citato produci jus est. Sed debet tamen id adversario depunciari intra annum : & non facta denunciatione testimonia post

dum, i quali fino a nostri econpi è stato in costume d'impurissif, come inusili si solgano, e si abolicano : ma il giudice tenpa delle scristure, che si essissimo, quet conto, che per legge sia da renere.

De' testimoni.

## TITOLO XXIV.

Gli è regola di diritto, che non fi poffano i sestimoni produrre avanti che si contesti la lite. Ma chiunque tema, che al tempo, in cui inflicuirà la lice gli possano i sestimoni mancare, perchè quei, che possono testificare, seno o tanto infermi e sì vecchi che vi sa timore di vicina morte, e perchè convenga loro di mettersi ad alcun lungo cammino, e lungamente effere affenti, può in questo caso produrre i testimoni avanti la contestazion della lite. Ma l' avversario dourà effere a quell' atto citato . e dovrà anco effer presente, ove possa esfervi, e non potendo esserlo, tengafi per la fua affenza come contumace. Rimanga però falvo il diritto all' avverfario tanto prefente, che affente di potere vipulsare quei sestimoni, e't detto di loro . Ma fe nell' indugio vi fard tanto pericolo , che dovendos pur citare l'avversario affente, manchino,

annum nihil valebunt. Geterum debent testes omnes jurati intra terminum examinari, nisi qua juxta causta id eos facere probibuerit: quo casu ii etiam post terminum judicis venia examinantur (a).

(a) Ex Rit. in pfimis . Ex Conft. probationum incurfibus ... flo caso senza estrementi citarsi Parversario portanno quelli probarsi. Ma dee di questo darsi norizida ade esto le avversario infra un anno e quella non dandosi, dopo quel tempo a nulla vassiano le testimoni debbono esfere con giurameno estaminati nel termino, purchè mon l'impedisca alcuna legistima causa, periocchè in questo caso, ottenendos la licenza dal giudee, porranmo eziandio dopo il termino essendio dopo il termino essendio dopo il termino essendio dopo il termino essendio depo il termino essendio depo il termino essendio dopo il termino essendio depo essendio depo il termino essendio depo il termino essendio depo essendi

in quel mezzo i testimoni, in que-

#### L. II-

Ut lites, expensaeque minuantur plures quam septenos tesses in ingulos articulos, quos adversarius non est consesso, interrogari sas non est. Justa tamen de caussa plures interrogari sinere judex potest, modo tertia justi numeri parte plures non sint. Quod si de finibus quaestio sit, aut de antiquis sactis, quorum non extare memoria dicatur, etiam denos interrogari liceat. Qui examinator plures interrogavetit, officio multabitur.

Es Pr. 1. de tefte refren. , & Pr. 1. de proce. & Pr. 49. de off. S. R. C.

(a) §. I. Quotquot autem fint articuli, super omnibus ultra quadraginta ex alterutra parte produci testes vetatur, sive reale jus, site personale, sive mixtum agatur,

#### LEGGE II.

Affinche le lisi , e le spese si diminuiscano, su ciascum articolo, il quale non averà l'avversaris confessario, non potranno intervogassi più che sette testimoni. Ma richiedendolo il bissono, può il gindice farne esminare maggior numero, purchè non sieno più della terza parte del giusso numero, che se si di sputerà di confini , o di fatti antichi , di cui non vi abbia memorità , di cui non vi abbia memorità più quo anco esminarsi sieci testimoni su ciascum articolo. Se alcune s'aminatore il esaminara più, serà nel su suitien.

S. I. Siano pur quanti si vogliano gli articoli, è vietato di prodursi su tutti quelli dall'una delle parti pile di quaranta restimoni, tanto so si trasti di diritto reale, ac five de poffessione, vel quasî, çeve de utroque sit quaestioque licet feudalis causta, sit, & qualecumque personarum, socorum ve privilegium certo etiatu jure comprehensum allegetur. Si aequum judici videatur plures veo numero testes usque ad altos decem alterusti, vel utrique litigatorum indulgere, id judici non negatur. At vero si judicium possissiorium fummarium, vel quasi agitetur, tesses admitti ultra quindecim, prorsus vetatur-Extin. Pr. 50.

#### ·L. III.

Quod se ipse suspectum facir, qui ad dicendum testimonium ul. tro accedir, citari testes est opus. In ordinario vero judicio, quin & in criminali testes citari est opus, a de eorum citatione constare oportet: in summario pro citaris haberi permittirur. Si testes venire intra serminum renuant, in causa civili captis pignoribus, in criminali estam coercitione corporis pro judicis arbitratu cogantur.

Ex Rit. Item fervat ipfa Curia, quod citasis, & Rit. 149. & Rit. 155. & Rit. 206.

(a) & I. In civilibus caussis Neapolitanae mulieres cujuscumque ju-

personale, o misto, quanto di pofselfo, di o quasi possesso, . dell' uno , e dell' altro , ed eziandio che la caufa fia feudale , e si allegbi qualunque privilegio di persone, o di luogbi indotto per legge . Ma fe parrà al giudice ragionevole, che all' una delle parti , o a tutte due si permetta maggior numero di testimoni fino ad altri dieci , fiagli ciò permesso. Qualora poi il giudizio fard poffefforio fommario, o quafe possessiono del tutto è vietato di potersi produrre più di quindici se-Aimoni-

#### LEGGE. III.

Perciocche colui, il quale senza che altri il richiegga, viene da fe in giudizio a testimoniare, rendesi fospetto, è mestiere, che i testimoni sieno ad ogni modo citati . Ma cosal citazione è folamente necef-Saria ne' giudizj ordinari, e ne' criminali , perciocche ne giudizi fommari non è altramenti necessa. ria, ed i restimoni si possono avere per cire . Che fe i testimoni dopoche fon citati, nel sermine po-No boro non vorranno venire ad efaminarfi , nelle caufe civili fian forzati a venire con prendersi loro de pegni, nelle criminali sia fatta loro forza anco nelle perfone, secondoche parra al giudice.

§. I. Nelle cause civili le donne Napolesane, le quali di ordicis five ordinarii, five delegati justi tanquam teftes citatae ine compellatur, fed ad eas mittatur feriba, qui vel domi, vel alio honefto loco juramenta earum, ac teftimonia recipiat (\*). Idem jus effe placet de non Neupolitanis, fi honeftiores fint.

(a) Ex Cap. Neap. an. 1476. cap. 4.

#### L. IV.

Qui testes uno litigatorum inflante citati pro eo testimonium dicunt, ii ut pro se etiam testentur, instare alter sine nova citatione recte potest.

Ex Ris. Item fervat ipfa Curia , quod fi feci 155.

#### L. V

Injurato telli non credi, veius jus eft. Verum lite contestata produci, atque interrogari testes sive in civili, sive in criminali caussa, nis adversario ad videndum juramenta corum citato, non debent. -Si adversarius essit, c-jusque excusator terminism petat ad denuaciandum absent, is acriminus detur (a): ed contumax adversarii absentia, de qua jam constat, jurijurado testium nullo esse deservada essentiale.

Ex Rit. Item fuit quaesitum 154.
(2) Ex Rit. Item st in rubrica 147.

dipe di qualunque giudice ordinario, o delegato, fano flate citase per testimonie, mon seno altrantente obbligate di comparire devantia a quello, per essere esaminate, ma mandis loro lo serviciono, il quale l'esamini, e prenda il giuramento loro in casa, od in altro onesso luogo. Il medesimo si ossero delle altre semine comeccio non Napolerante, purcho seno civili.

#### LEGGE IV.

Quei testimoni , i quali citati abbian resa testimonianza persuna delle parti, possono anco esaminasi ad istanza dell'altra senza che loro nuova citazione si saccia

#### LEGGE V.

. Egli è antica disposizione di logge, che al restimonio, al quale non sia flato dato il giuramenso, non si dia alcuna credenza Ma ne' giudizi civili , e criminali, posciache si è contestata la lise , non è permesso di produrre , ne di esaminar niuno, se non sicisi l'avversario a vedere il giuramento di colui. Se l'avverfario [arà assente, e'l di lui escusatore dimanderà il rermine a cerziorarlo, sia quello dato: ma la contumace affenzia di colui, la quale già cofi , non dee effer d'impedimenson che-non diafi il giuramento a' seftimoni.

(a) & I. Si testes die non feriato juraverint, feriato esiam die rede interrogantur.

Ex Rit. Item quod fi reftes 144. O Rit. Item si testes jurant 148. O Rit. Item testes

producti 150.

#### L. VI.

Majores , minoresve clericos . aliafve ecclefiafticas personas injustu judicum suorum laici ne interrogent . Si . venia impetratata sit , cletici apud laicos testimonium dicant, fed apud fuos tamen judices jurent.

Ex cir. Rit. 144.

#### L. VII.

In criminalibus causas qui di-Sta testium excipiunt, five judidices, five actorum magistii, scribaeve , ea excipiant, scribantque integra: patriam item, aetatem, conditionemque testis addant . Si quis ea quae contra rees faciunt, non item ea, quae faciunt pro reis. excepisse, ac scripsisse deprehendatur, periculi aut noxio aucli, aut innoxio illati fe reum sciat . & falsi poenas daturum .

- Ex Pr. 6. de affunr.

#### L. XIII.

Si absint testes a loco judicii, fint samen intra fines Regni , in pecuniariis quidem caustis mandadico, porranno effere efaminati in. LEGGE VI.

6. 1. Se i sestimoni averanno

dato il lor giuramento in di giuri-

giorno feriato .

I laici noa interrogbino i cherici maggiori, o minori, o le altre ecclesiastiche persone senza la licenza de coloro giudici. Se fe ne sia impetrata la licenza, i cherici rendan lor testimonianza davanti a laici, ma il giuramento il diano

#### LEGGE VII.

davanti a' loro giudici .

Nelle cafe criminali coloro, cbs prendono l'esamine de' testimoni , tanto se siano giudici , quanto se siano mastrodatti , o scrivani , prendano, e distendano le deposizioni integre, ne vi tralafcino la patria, l'età, e la condizione del testimonio. Se proveraffi, ebe alcuno ab- . bia ritratto, o feristo solamente quello, che fa contro a'rei, e non quelle , che torna a prò de' medefimi, Sappia, che Sarà colpevole di avere cresciuto il delitto del reo . o di avere apposto delitto a chi reo non è , nè fard esente dalla pena della falfită .

#### LEGGE VIII.

Se i testimoni sono fuori del luogo, ove si litiga, e dimorano in alcum luogo del Regno , e debba-

tu Curiae, ubi lis agitur, eos interroget aut juridicus loci , ubi "funt, aur, fi is recufatus fit, alius a judice caussae eligendus : in criminalibus vero , si de rei defensione agatur, itemque in caussis castrorum, & seudorum magni momenti , quod judex aestimer , ii praesentes adfint , nisi fic fenio, aut mala valetudine afficiantur ut sit periculosum venire : qua de re judicis arbitrium esto, cui nul. la obstet exceptio. (\*) Eo etiam enfu in criminalibus cauffis veniendi necessitatem absentibus teftibus remitti eft aequum, fi notoria fit rei paupertas ; aut Fiscus det. pecuniam, quae-ad id opus erit, modo judex aestimaverit. Demum absentes mulieres. cufuscumque conditionis fint, non afias venire jubeat judex, quam si atrocitas delicti , aliave necesfaria caussa sic postulare videatur . (a) Jam plures , quam tres Curias recufari tanquam suspectas vetatur. Si plures recufentur, partes moderari numerum jubeat judex : si partes non pareant , is Curiam deligat, quam velit.

(\*) Si rappresento a S. M.
(a) Ex Conft. an. 1738. diei 14. Mart. S.
1. n. 24.

no effere esaminati per cause pecuniarie, si commetta l'esamina di loro al Governadore del luogo, ove effo i testimoni dimorano , od estendo quegli stato allegaro fosperso ad altro, cui eleggerà il Commeffario della caufa . Nelle cause criminali poi, quando il reo dee far sue difese, e parimensi nelle caufe di castella, e di feudi di gran momento, stimandolo. il giudice , i sestimoni vengano personalmente ad esaminarsi, purche non fieno tanto vecchi , o così cagioneveli della persona, che il venire sia loro di evidente pericolo: dintorno a che abbia il giudice pieno arbitrio, ficche nulla gli ofti . Ma quando i testimoni fieno notariamente poveri , poffono a buona equità essere scufati dal venire ad efaminarfi , o , stimandoto il giudice, il Fisco somministri toro quel denaro, che fia bisogno per farli venire . E per fine il giudice non faccia venire dinanzi a se le femmine assenti. per efaminarle, se non quando si tratti di delitti atroci , od altra necessaria cagione il richiegga. Egli è vietato però di potersi riculare come fospette più di tre Corti. Se le parsi ne ricuferanno più, il giudice ordinera loro di minorarne il numero, e non minorandolo, eleggerà egli qual più worrd ..

Nemini impune fit absentes tefles nominaffe litis per calumniam protrahendae cauffa . Qui igitur dilatione a judice data abulus nihil probavit, fi teltes intra Regnum degant, ducatos L. fisco inferendis multesur. Procurator, curator, aut syndicus si sine speciali mandato restes calumniae causfa nominavit , eam fummam de fuo pendat: si cum speciali mandato, pendat quidem de suo, sed tum eam domino condicat . (a) Si vero teffes fint extra Regnum, litigator, procuratorve flatim ac data a judice dilatio eft, quindenos ducatos deponat in fingulos menses : ac si is data dilatione abutatur, multae dimidium fisco, dimidium cedat adversario, cui, fi advena fir , impensum etiam viatici nomine rependat . (b) Quod si, ut se poenae subducat, testes aliquos produxerit aut nihil eorum scientes, de quibus interrogantur, aut nihil testantes, quod faciat ad remaita ut eos ad protrahendam litem , evitandamque poenam Legis productos, evidenter adpareat, perinde sit poenae locus, ac fi is omnino nullos produxerit ..

Ex Pr. 8, §. 5. de dilat. © Pr. 1. §. 3. de procenat.

(a) Ex Pr. 3. de dilat.

(a) Ex Pr. 3. de dilat.

Chiunque averà allegato di avere de' testimoni in parti longinque da cfaminare per folo morivo di menare a lungo il giudizio non ne vada impunito . Laonde chi abuferà della dilazione datagli dal giudice, e non fard sua pruova, essendo pure i testimoni per lo Regno , fia dannato in cinquanta ducati da applicarfi al Fisco . Se alcun proceuratore o curatore ofindaco fenza aver mandato speciale unicamente per differire il giudizio avera allegato di avere de restimoni da esaminare pagbi quella somma del suo; quatora poi abbia il mandato speciale, la pagbi egli, ma dipoi la ridomandi al suo principale. Se i restimoni, che si adducono, sono fuori del Regno , il lisigante, o'l proccuratore, come farà accordata loro la dilazione per fargli esaminare, facciano il deposito di quindici ducati per ciascun mese, che fu loro accordato; e trovandos . che abbian di quella abufato : la somma depositata si dia meta al Fisco, e metà all' apversario, al quale , se sarà forastiere , oltre a ciò si pagbi la spela del viaggio. Che fe , per fortrarfe dalla pena Suddetta, produrranno de testimoni, i quali depongano di nulla sapere della cofa , su cui sono interrogais , o depongano cofe del susto aliene , per modo che evidentemen-

se appaja d'essere stati prodosti o per menare a lungo la liste, o per cuirare la pena desta tegge, siano nondimeno alla pena medesima foggesti come se non si sossero sestimeni niuni prodotti.

(a) §. I. Si qui testes nominat extra Regnum degentes, velle se ea nominatione uti declaret quasi ii in extremis Regni partibus degent, judex nominationem ne admirtat , nisi , nominibus & cognominibus expressis, certi homines, ac certa, ubi degunt, loca designentur : atque hoc casu ea fervari omnia debent, quae in nominationibus testium extra Regni fines degentium fervari jus eft : quique obtenta dilatione non sit ufus , multetur , ut is , qui te stes extra Regnum degentes per calumniam nominavir.

(a) Ex Pr. 4. S. 9. de dilat.

(a) §, II. Quod cae multae bono publico statutae sunt, remitti cae per judicem non possunt. (a) Es cir. Pr. 3. & cir. Pc. 8. §. 5.

(a) § III. Nominationes absentium testium, sive in Regoo sint, sive extra Regnum, intra quinque a dato, & notificato sermino dies siant.

(a) Ex cir. Pr. 4. 5. 9.

#### L. X

Publicatis actis novos super propositis articulis produci testes ve-

6. 1. Se colui , che nomina i testimoni stanziansi fuori del Regno, dichiari di volere nondimeno usare di quella nominazione quaficbe coloro dimorino nelle ultime parti del Regno, il giudice non l'ammetta fe prima non faranno diviface le perfone , ed i nomi , ed i cognomi di quelle, e'l luogo ove dimorano: ed in tal case si deve offervare quello , cb'è disposto dintorno alla nomina de' testimoni dimoranti fuori del Regno. E colui, che non uferà di quella dilazione flaragli conceduta a potere esaminare, sia puniso come quell' altro, il quale calunniando nomino de seftimoni dimoranti fuori del Regno .

S. II. Conciossiache coreste pene sono state ordinare per lo ben pubblico, il giudice non può per niuna condizione rimetterle.

MII. La nomina de' restimoni assenti, tanto se siano nel Regno, quanto se siano siori, si saccia-tra cinque giorni dal dì, che su dato, e notificato di termino.

#### LEGGE X.

Fatta la pubblicazione degli atti non si possono produrre nuovi tesi: tatur, nisi suisse cos jam ante publicara acta citatos, justaque de caussa non suisse interrogatos, liqueat ex actis.

En Pr. 3. de seft. refren.

#### L. XI

Publicatis testimoniis si quis serminum ad repulsam testium petat, eum dari naturalis defensionis ratio juber. Hujufmodi vero termini ad repulsam petitio fiat intra octo dies, dummodo ab adversa. rio non impediatur actorum per-Icrutatio. Quo demum. impedimento sublato terminus statim currat (\*) - Sed alterum terminum ad repulsam repulsae litium celerius expediendarum gratia dein dari non placet; quum litigatoribus potestas fit in termino ad repulfam examinandos restes producere ea elifuros, quae contra perfonas testium opponi ab eo poterunt , qui terminum petit ad repullam . Proinde is , qui ad repulsam admittitur, testes nominet , cauffasque repulsae notificet adversario, quo hic pro se posfit intra eum terminum teftes dase . Quod vero repulsa solas teflium personas spectat, areiculi direcle iis contrarii, quae in principali caussa adversa pars probavit, ne admittantur, proin scriba articulos commissario offerat recognolcendos, cujus est eos admirI I AAII. 2209 filmoni sugli articoli gid presentati i, salvo se non appaju dagli artici che quelli sieno stati cirati avanti la pubblicazione suddetta, e che per giusta causa non sieno stati dipoi esaminati.

#### LEGGE XI.

Pubblicato l' esame de' testimoni, se alcuno dimandi il termino a ripulfare i detti testimoni, la natural ragione della difesa detta, che gli si debba quello concedere .. Ma cotal dimanda della ripulfa fi faccin tra otto giorni, purche dall'. avversario non gli s' impedisca la lettura degli atti : tolto però un così fatto impedimento, all istance corra il termine . Ma a pronta spedizion delle liti nisghisi da qui innanzi l' altro termine alla ripulfa della ripulsa ; perciocche nel' termine alla ripulsa possono i litiganti produrre, e far esaminare de testimoni , i quali confusino quelle eccezioni de lor sestimoni, le quali potranno addursi da colui , che dimando il termine alla ripulfa. Laonde colui, ch'è ammesso alla ripulsa, nomini i testimoni , e notifichi al suo avversario gli articoli della ripulfa, affinchè costui possa anco nel medesimo termine produrre per fe fuoi testimoni . E poiche la ripulsa riguarda le sole persone de testimoni, non si ammettano affatto articoli niumi , i quali sieno dirittamente

ti,

290

ti, aut rejici jubere. Id nisi fecerit scriba, carcere luat.

(\*) Cotesto termine di otto di è secondo la pratica: perchè il Rito irem quod falla rimette tutto all' arbitrio del giudice.

Es ch. Pr. an. 1738. §. 1, n. 25.

constrarja quelle cose, le quali la constraria parte avurà provuna nella cansa principale; e perà lo servano faccia osservanta atticolì, alquale poi apparetra di ammesserli, o di riggestarli; e mancando lo scrivun no di far ciò, sia col carcere punito.

#### Y WYT

Si quid testibus objiciatur, quod infamiam irroget, nec faltem semiplene probetur; judex eum, qui object; nec probavit ducatos L. sibi, totidemque fisco jubeat inferre: nisi justificati, ipse cos de suo instaturus.

Ex Pr. 2. de teft. refren. , Or Pr. 1. S. 5. de prece

De suffragiis ferendis.

TITULUS XXV.

#### LEX I.

In collegiis judicum soffragia ferri hoc ordine placer, ur primum is, qui de causse retulic ad collegas, tum ceteri suffragium pure serant. Qui idem cum alio sente, nis qui novi aderat, inutili rerum dictarum repetione temporis jacturam ne faciar: qui seorim ab alio, ei liberum ste suma ditruere, oppositamque sentinam returate. Dicentem vero interturbare liceat nemini, nisi is de sacto admonendus videatur. Ouod

### LEGGE X71.

Se: si apponga a' testimoni cosa, la quale apporti loro instania, ne di quella si stacia dipoi almeno una mezzana pruevu, il giudice condanni codui , che il appole, in cinquanta ducuti da pagarsi a se, ed im altrettanti da pagarsi al si soci commendo di sere una simil condanna, il paghi egli del suo.

Della maniera di dare i voti.

TITOLO XXV.

## LEGGE I.

E' Tribunali collegiati f diacioè il commessario cui quest' ordine,
cioè il commessario cui quest' ordine,
ci primo con liberat, con semplicità, e seconda sua costemaa, appresso il diamo gli altri. Colhu, che
assaria ad altro, che: abbia prima
di sui sentenziato, no rechi cosa di
muova, non ripera com perdisa di tempo le già deste-cose. Collu poi, che
porti contraria opinione, può disendere il suo parere, e consuure quello degli altri. Nan su poi altuno
la degli altri. Nan su poi altuno

Quod si latis suffragiis rem velint pro veritate inquirenda diligentius expendere, id sieri, dum tamen modesse siat, aequum est, & bonum.

Ex Pr. 13. n. 1. de off. S. R, C. La Legge fi è fatta generale.

(a) §.I. Si qui retulit de cauffa suffragium jam tulit, aliis antequam de Tribunali abeant, sua ferre suffragia necesse sit, nisi ea suboriatur dubitatio, ut major judicum pars satius ducat, rem in crastinum differre.

En cit. Pr. 13. n. 5.

(a) S. II. Latis suffragiis quod fuit super caussa conclusure, concisiumo, antequam judices alio abeant, feribatur: liceat autem judicibus ipsis feripace conclusionis substantiam autequam publicatur mutare: tum definitiva sententia, aut interloquutorium decretum secundum ea, quae conclusa sun; non ultra crassinum proderat, nissi juridicus dies sequatur, quo uno casu ea ultra crassinum prodire permittitur, alias ipó die permittitur, alias ipó die

(a) En eit. Pr. 13. n. 6. 2 12.

(a) §, III. Ubi jam faris fuit de caufa difputatum, non ante de alia referri; quam latis de illa fuffragiis, jus fir, nifi qua jufla ratio aliud expocat. (\*) In dubiis quaestionibus plus quam octo dicimentre che parla interretto, falvo fe non convenga effere avvertito di qualche fatto. Che fe dopoche fi fon prefi i voti per maggiore accertamento della verità fi vogitia meglio efaminare ha faccenda, non fia difatto di fatlo, purchè fi faccia moderatamento.

§ I. Se 'l commessario relatore avera terminato di dare il suo vovo, non è permesso agli astri di 
parsirsi del Tribumale, se prima 
non abtiano anch' eglino dato il loro, 
purchè non cada dubbio sale, per 
cui la maggior parte de' giudici 
creda più conveniente, che la decicreda più conveniente, che la decicrion si disperissa al giorno seguente.

S. II. Press i waii, all'islante, e senae ach e i Giudici si partan dalla Ruora, si servoa quel, che si è conchisso mella caussa. Possono et assi si selli Giudici prima di pubblicare la già serita canclussone mare la spidama di quella, Esto ciò, la disfiniriva senema, ò i decreto interlocutorio, disteso secondo la concusson stata, non sa disferirio a pubblicarsi olare al di seguente, purchè si aquello giuridico, nel qual falo casso poù disferir si la pubbli-cazione, altramenti pubblichis nel madessimo giorno.

S. III. Dopochè bastantemente si è disputato di una causa, non può passaria al proporsi di un'altra, so prima non sia stata quella compiutamente decisa, purchè alcuna giusta ragione non richiegga il con-

Oo 2 tra-

LEGGE II.

In judiciis ordinariis Tribunalium collegiatorum judicibus liceat 
in causs, de quibus corum jurisdictio est, super incidentibus 
quaestionibus domi suae decernere, liceatque etiam, si id 
expedire fuerit visum, de iis ad 
Tribunal ipsum referre. In judiciis executivis liceat etiam ea decreta interponere, quae vim habent desinitivorum. Sed dato, compilatoque termino ordinario, 
super super le discontinario, super la compilatus fuit terminus, decernere.

En Pr. 16. de of. S. R. C. Le Legge & è fatta generale.

#### L. III.

Definitivae fententiae , & interloquiutiones partibus exempla dato intimentur. In folo S.Cońfilio definitivas fententias promulgari placer , non intimari : tum pro earum exequutione expediri post dies X. mandatum de parendo , idque ipsis partibus intimari. De ceteris decretis S.Confili; licet definitiwi decreti vim habeant, idem quod de decretis omnibus aliorum Tribunalium jus ello.

En Pr. 13. S. S. de off. S. R. C. , & ex

Ne' giudizj ordinarj i giudici de' Tribunali collegiati possion promunciare in cosa decessi dimorno ad alcuno incidente, e parendo loro, possiono ancora di quello sa parola nel Tribunale medesimo. Ma ne' giudizj escusivi possiono promunciare in casa anco de' decreti, i quali abbiano sorza di diffinitivi. Dasosi però, e compilatosi il termino ordinazio, o somarato, non possiono per niente fare in casa decreto alcuno sopra quelle cose, sucui si è il termino compilaro.

#### LEGGE III.

Le sentenze diffinitive, ed i decrei interlocutor; si natistichino con darsi alle parti le copie di quelli. Nel solo S. R. Consiglio le sentenze finali si promulgano, e una si motificano; ed apprello, per sarle eseguire, dopo dieci giorni si spedise il mandato de parendo, il quale deve essere insimano alle slesse parti. Circa agli abri decrei del S. Consiglio quantanque abbian forza di diffinitivi, si osservi quel, chi è disposto intorno a tutti i detercii degli altri Tribumali. De appellationibus.

Delle appellazioni.

## TITULUS XXVII.

#### LEX 1.

Ppellationi , quae în crimi-A nali caussa a reo interponitur contra decretum in quavis Regia , Baronalive Curia latum , fifous inhaerere intelligatur. Proinde judex, qui ex appellatione cognofeit, uti jure potest minuere, fic poenam instance fisco augere non prohibetur . Verum ita jus esto. fi ad Regia Tribunalia, quae fifcum habent , cauffa devolvatur; nam de appellationibus, quae fiunt ad judices Baronum , qui secun. cundarum , & quandoque eriam tertiarum cauffarum privilegium habent, nihil innovetur.

## L. II.

Ejus , qui inopia probationum primo judicio vicius impenium in litem rependere adverfario damnatus efl, uon ante recipiatur appellatio, quam impenias praefitierit legitime taxatas: quo casu is, qui vicit, idonee caveat adverfario, se quod accepit, refitiuturum, si per judicem appellationis ta fuerit judicatum. At si appellans in promptu doceat, justa de causa defuisse si proper decausa defuisse si contentam probationum, appellatio praestationem expensarum, uti sententiam su

# TITOLO XXVII.

DRoducendos da rei nelle cau-I se criminali le appellazioni de' decreti , che si pronunciano in qualunque Corte Regia, o barona. le, tengasi come fe il Fisco abbia a quelle aderito. Laonde siccome può il giudice dell' appello diminuire la pena del reo così può anco crescerla ad istanza del Fisco . Ma questo si off rvi quando la cau-Sa passi à Tribunali collegiati, che abbiano il Fiscale ; perciocche nelle appellazioni, che fi fanno a'giudici delle seconde, ed unco delle zerze caufe di quei Baroni, che abbiano sal privilegio, nulla s' inmous .

#### LEGGE II.

Colui, il quale nel primo giudixio per difesto di pruova fucondannaro nelle spese della lite, non
paò altramenti appellazione alcuna
produrre, se prima non avorà pagate le deste spese legitimamente
sesse la qual caso colui, che
vinste, dee dane idonea canzione di
restituine al suo avversario quel,
che averà ricevuto, se così giudicherà il giudice dell'appello. Ma se l'
appellante in pronto dimostra, che
per giusta cagione non parè sar
sue pruove, s' appellazione siccome

To-

per principali caussa prolatam, suspendat. Verum in caussis Ecclesiarum, minorum, viduarum, allorumve miferabilium personarum non huic Legi, sed juri communi locum esse, placet.

Ex Pr. 7. de appellat. Ex Pr. 2. de expensis.

(a) § I. Item si quid universitatibus solvere administratores damnati sint, non ante admittatur appellatio, quam de sacta solidi solutione constiterit.

Ex Pr. 5. de appellat.

Si sententia, aut interloquutio nulla dicatur, seu de nullitatibus.

## TITULUS XXVIII.

LEX I.

Ententiam, interloquutionemitiae dici nullam veratur, nili judicatum fuiffe liqueas vel contra publicam, authenticamque ferigeturam jam ante aclis infinuatam, vel contra expreffum locum juris five communis, five municipalis. (a) Quod vero ferendum non est, ut qui jus non profiterur, temere affirmet, judices, qui gravissimi, legumque pertitsimi viri sunt, jus turpiter ignorare, in quo versantur, places, libellum,

folpende l'escuzione della sensenza pranunziata nella causa principale, così sossenzia necesi il ristoramento delle spese. Nelle cause peresidente delle chiese, de minori, adolie vedeve, e delle altre miserabili persone, si osservi ciò, celò è disposto per lo jus comune, e non quello, cò è conzenuto nella presente Legge.

S. I. Parimenti nelle condanne pecuniarie degli Amministratori verfo le loro Università, non pria si ammesta l'appellazione, che quelli produessero, che costera di essersi da soro compiutamente paga-

to il giudicato.

Se dicasi di nullità di alcuna senza, o decreso interlocutorio, ovvero delle pullità,

## TITOLO XXVIII.

Esti è vieraro, che si possa dir za, o decreto interlocutorio per lo morivo della mororia ingiustizia, se nou appaja di esfers siguidatas contre a pubblica, ed autentica scrittura, che si rrovo già presentata negli arti, o contro ad un espresso lo legge comune, o municipale. E poichè non è da permettere, che co lui, che non si prosessione di legge, temerariamente afterni, che i giudici, i quali sono persone gravissime, e peritissime delle leggi

quo

ago fuiffe judicarum dictura con.

tra exprefium locum juris, ab advocato, cui cauffae onus incumbit, proponi debere, ac fubferibit a domino, vel a procuratore, qui juris doctores oon funt, omnino ont poffe: certum denique caput five juris communis, five municipalis citari oportere, nec, fi fecus factum ftt, recipi euro poffe:

Ex Pr. 4. de dilat. \$. 29.

S. I. Ne cui autem impune fit fententias, interloquutionelve non non jure nullas dixisse, in S.R.C., & in R. Camera Summariae qui fententiam dato termino prolatam non valere dicit, ducatos XXIV. deponat, si caussa non sit supra ducatos mille: CLXXX., fi fit fupra eam fummam : qui non valere interloquutionem, decretumve definitvum non dato termino prolatum, ait, ducatos XXIV. deponat, quanti quanti caussa sit: in M. Curia V. nullo decretorum, fummarumve discrimine ducatos XII. deponat . Ea tantum decreta excipimus, quae judicii ordinem spectant . Haec si quis velit nulla dicere in M. Curia V., ducatum unum , hujusque dimidium , in S. R. Confilio, ac R. Camera Summariae ducatos VI.

vergognosamente ignorino le leggi, che professano, il libello per cui se dica di nullità per efsersi giudicato contro ad espresso luogo della legge, dee effere prodosso, e foscristo dall' Avvocato , che porta il pefa della caufa, ne possono per niente produrlo, e foscriverto il proccuratore, o'l principale, quali non sieno Dottori in legge . E dee ancora citarsi det. rminatamente il luogo della legge comune, o municipale, contr' a cui credesi, che si sia giudicato; e facendosi altramente, non sia il libello delle nullità ricevuto.

6. I. Affinche impunemente, ed alla scapestrata non si producano nullità contre delle fentenze, e de decreti interlocutori, colui, che nel S. R. Configlio, o nella Regia Camera della Sommaria dice di nullità di aleuna fentenza, che fiesi pronunciata dato termino . se la causa non vaglia più di ducasi mille , depositi ducati ventiquattro : valendo più, depositi ducati centostama. Dicendofi però di nullità di decreto interlocutorio, o di altro decreto diffinitivo, il quale sia stato prenunciato non dato termino , fia pur quantofivoglia il valor della caufa , fi depositino ducati ventiquattro. Nella G. C. della Vicaria fenza punto assendersi al valor della causa, ne alta varia maniera de' decreti. un simigliante deposito fra di foli duca-

deponat, necesse est. In aliis Tribunalibus uti de pecuniae deponendae quantitate veteri more receptum est , ita jus esto . Generaliter autem nisi eo ipso tempore, quo libellus offertur, legitima quantitas déponatur, recipi eum vetatur, ac potro pergatur : nifi ejus depositi necessitas paupertatis gratia remiffa fit per Regalem Cameram S. Clarae . Si fententia, vel interloquatio nulla effe pronuncietur, depositum restituatur litigatori: fin minus , fisco inferatur : nec R. Camerae Summariae, aut S. R. Confilio, aut Regali Camerae S. Clarae jus fit en cauffes depositum restitui jubere. Illud autem statim ac nullitates productae foerint amittitur a litigatore, etiamfi deinde nulla decisio intervenerit.

Ex cit. Pr. 4. S. 16. de dilat. & Pe. 1. de off. S.R.C., & ex praxi: itemque en Conft. an. 1738. diei 14. Mart. S. 1. n. 19.

mente i decreti, de quali fi dica di nullità per diferro di ordine giudiziario: perciocche per cotali nullità nella G.C. della Vicaria fa bifogno di depositarsi carlini quindici, nel S. R.C. poi , e nella R. Camera della Sommuria fi debbono depositare ducati fei . Negli altri Tribunali eirca a sai depositi si osservi la pratica , e la confuetudine , che fin qua si è offervata. Generalmen. te fe al tempo, che si producono le nullità, non si deposita ancora la prederra legittima fomma, non sieno quelle ricevute, e procedas avanti; salvo se a tal deposito non fiels dispensato dalla Regal Camera di S. Chiara a cagione di povertà. Se la sentenza, o'l decreso interlocutorio faranno dichiarati nulli, il deposito si restituisca al litigante; decidendos il contrario, si aggiudichi al Fisco; ne la R. Camera della Sommaria, ovvero il S. R. Configlio, o la Regal Cara possono ordinare, che quello si restituisca ex caussis . Perdes poi dal litigante cotal deposito subito che da lui si producono le pullistà, quantunque appresso su quelle non ifi faccia niuna decisione .

#### L. II.

Si caustae, propter quas notoriam esse sentenciae si interloquutionisque injustitiam, appareant exeisdem actis, sententiae, interloquutio-

### LEGGE II.

Se le cagioni per cui si affermi nosoria esfere l'inginstizià di alcuna semenza, o decreto interlocutorio s'appajano da medesimi attionifve impediant exequationem; si , fospendono quelte l' efecuzione non item si extrinseca opus habeant probatione.

della fentenza, e del decreto: ma ove quelle abbiano bisogno di estrinfeca pruova, non la sospendono affarso .

#### L. III.

Decreta interloquutoria, quamvis definitivorum vim habeant : quin ipla mere definitiva decreta, nisi intra VI. a notificatione dies dici nulla non poffunt . (a) De fententiis S. Confilii fic placet . ut quamvis non dum caepta earum exequatione nullae dici ne excipiendo quidem poffint post diem quadragelimum a notificatione mandati de parendo. (\*) Incipiat autem currere ptrumque id tempus a die, qui diem notificationis proxime fequitur : nec quod primus, supremusve dies est feriarus , id quid quam refert .

Er Pr. 4. S. 18. de dilat. , & Pr. ann. 2728. diei 21. Jun. S. 5. verf. vogliamo. (a) Ex cit. Pr. diei 21. Jun. S. 5. verf. (\*) Ciò fi rapprefentò a S. M.

## L. IV.

Quae eirca ordinem judicii ante fententiam , aut decret um definitivom funt acta , dici mulla post sententiam, aut decretu m non licet . quamvis omiffio actus , quene ordo judicii necessari o postulabat , vel defectus jurisdi etionis allegetur: qui enim ante poterat nulla dicere, & non d'ixit,

#### LEGGE III.

De' decreti interlocutori, comeche abbian forza di deffinitivi, e di quegli ancora , che fono veri diffinitivi non può diefi di nullità fe non fe fra fei giorni dal di che furon notificati . Quanto poi alle sentenze del S. R. Consiglio non fe può di quelle dir di nullisa, neppure per excenione, dopo il quarantesimo giorno da che fu notificato il mandato de parendo, non estante che non si fiano ancora incominciate ad efeguire. Amendue cosesti tempi poi incomincino a correre dat di suffeguente alta notifica, e nulla importa, che'l primo, e l' ultimo giorno sieno feriati.

#### LEGGE IV.

Le nullità circa all' ordine giudiziario, le quali sieno state commesse avanti la fentenza o'l decreto diffinitivo, non possono allegarsi dopo il detto decreto, o fentenza, eziandio che si opponga il diferto di alcun atto necessario all'ordine giudiziario. el difetto della medefima giuridimiane . Perciocche chi posè avanti

is in ea tacitus confensit: qui vero post sententiam, decretumve ea dicit nulla, is & ante tacuiffe per fraudem, & post dicere nulla per calumniam videtur.

Fx cit. Pr. 4. S. 17., & cit. Pr. diei 21. Jun. S. 5. verf. che dopo.

Si duo uniformia decreta Tribunal protulit, prius, contra quod fuit reclamatum, jus non est nullum dici ; quod enim tum pote. rat litigator , quum reclamavis , ipía eadem proponere, nec propoluit, voluisse praesumitur litem per calumniam differre : quod pati Leges non debent.

Ex cir. Pr. 4 5. 19.

Si contra sententias, aut interloquutiones supplicetur , seu de reclamatione.

#### TITULUS XXIX. LEX I.

A Regali Camera S. Clarae, S. R. Confillo, R. Came. ra Summariae, Magistratu Com-, mercii, ac Tribunali mixto, quae suprema Tribunalia funt , frustra appellatur . Igitur qui se sententiis, interloquutionibulve corum Tribunalium praegravari crediderit , supplicare potest , ut in iif-

dem

opporte, e non le oppose, si ba come fe abbia a quelle acconfentito; colui poi, il quale dopo la fensenza, o'l decreso le allega, si ba da reputare di avere da prima taciuto con inganno, e di averle dipoi allegate per calunnia.

## LEGGE V.

Se vi abbia due decreti uniformi di alcun Tribunale, e del primo erafi reclamato, dopo la prolazione del fecondo non può più di quel primo dirfi di nullità . Perciocche è da presumere, che potendo il litigante allegare queste cofe al sempo, che riclamo, ne avendole allegate, ora le proponga per menare con calunnia a lungo il giudizio ; ciocchè le Leggi non debbono permessere.

Se si porga supplica contro delle fentenze, o de' decreti interlocutori, ovvero della reclamazione.

## TITOLO XXIX. LEGGE L

E Sfendo la Regal Camera di S. Chiara, e'l S. Ri Consiglio , e la R. Camera della Som. maria, e'l Magistrato del Commercio, e'l Tribunal Misto, Tribunali supremi , delle diloro decisioni non si da appello ad altro Giudice, o Tribunale . Laonde chi . s terra gravaso delle diloro sen300

dem Tribunalibus re iterum coguita retractentur: in terim demandestur excequutioni, nil res ea fit, ut femel excequutioni mandata reflitui non possit. Verum fi intra dies X. suerit supplicatum, is, qui judicio vicit, sidejubeat, si fententiam, interloquutionemve retractari contigerit, fe, quidquid interim perceperit, restituturum.

Ex Pr. 37. S. 2. 3. 4. O 10. de off. proc. Caef., ex Pr. 5. de off. S. R. C.

 I. In eodem Tribunali, ac, fi plures ejus aulae fint, in ipfa eadem aula, in qua fententia, aut interloquutio prolata est, cauf-

la recognoscatur .

§.IL Judiciis ordinariis si contra sententiam supplicetur, novo termino, novoque commissario ejustem aulae dato jus reddi placet: in summariis, & executivis, si contra decretum, ex cistem edits, & non dato novo commissario, quamvis illud vim habeat decreti definitivi. In R. Camera Summariae in judicio reclamationis olihi opus est novo commissario, quanquam novus detur terminus probatorius.

#### L. II.

Adversus M. Curiae V. criminalis decreta per S. Coossilium confirmata nulium supplicandi jusesse, etiamsi ea suerint in ea

tenze, o decreti interlocutori può perger supplica, ch' esaminata di nuovo la cosa ne medesimi Tribunali, sevo quelli rivocati: ma intanto debbono i medesimi espece esquiti, purchè non si tratti di cosa, la quale, esseguita chè è, frasernamon si possa a Masse la riclamazione si sara prodotta instra dieci giorni, il vinettore dia malleveria di restituire in caso di risratzazione della sentenza, o del decreto quella che in quel mezzo ne avera.

§ I. La riclamazione fia trattata nel medefimo Tribunale, e se quello abbia più Ruote, in apila Ruota, ove su pronunciava la sentenza, o l'interlocutorio decreto.

S. II. Quando la riclamazione si è prodotta ne giudizj ordinarj, è messiere, che s' impartisca nuovo termino, e si dia muovo commessimo della madesima Ruota: ne sommarj, ed escutivi poi, riclamandosi contro di alcun decreto, comechè abbita sorza di dissinivo, non dassi nuovo commessimo, e modessimi atti. Nella R. Camera della Sommaria ne giudizi di viclamazione non si dà nuovo commessario, e solamente dassi nuovo commessario, e solamente dassi nuovo commessario.

#### LEGGE IL

De' decreti della G. Corte della Vicaria criminale stati confermati dal S. Consiglio, non si può riclamare, exiandio che quelli sieCuria interposita super quaestionibus civilibus, quae in criminales caussa inciderunt, quales sunt quaestiones de caussa emissione ad Baronem, aliumve quemliber judicem, de exceptionibus indulti, aut guidatici, ac similes.

Ex Pr. 13. de appellat.

De ensequatione rei judicatae .

## TITULUS XXX.

LEX L

Uum pro exsequutione rei judicatae exsequintur, eis clausula haec apponatur, quod quidquid exsequetur trim pro debito principali, quam pro falario exsequintira, Or expensis pro ipfarum literarum expensionis, debear annotari in dorfo ipfarum literarum exequutorialium: Itemque haec, si judicatum ontra seudatarios sit exsequendum, dummodo per talem exsequutionem nullo modo inducatur divisso feudi.

Ex Pr. 45. de off. S. R. C.

11. AAAA.

no promunciari su punti civili, i
quali accadamo nelle caufe criminali, come farebbero le dispate della
remission della causa al Barone, o
ad altro qualssis giudice, s' eccezioni dell' indulto, e del guidatico, e cose simiglianti.

Dell' esecuzione della cosa giudicara.

TITOLO XXX.

Uando per mandarsi ad esecuzione ciò, che fi è giudicato, si spediscono le lettere esecutoriali, appongasi alle medesime la seguente clausola, che quello, che si eseguirà, tanto per lo debito principale, che per lo falario dell' esecuzione, e per le spese fatte per la spedizion delle medefime lettere esecutoriali debba annotarsi nel dorso di quelle: e dovendos il giudicato efeguire contro de' feudatarj , appongaft quef' altra ancora , purche per una cost fatta esecuzione non s' induca divisione del feudo.

Tomus primus explicit feliciter .

Il Fine del primo Tomo.

R. D. Nicolaus Ignares in bac Regia Studiorum Universitato Professor revideas autographum enurciati operit, cui se subscribat, ad sinem revidenti ante publicationem, num enemplaria imprimenda converdent ad Jorman Regalium Ordmum; O. in scriptis reserat. Datum Neap, die 8. Mensis Julii 1783.

T. A. Salernitanus C. M.

Codicem Legum Neapolitanarum a Cl. V. τῷ μακκρίτη: Josepho Cyrillo elucubratum, typis edi posse auctor suissem vel antequam ad censura præscriptum exegistem: adeo castigata sunt omnia, quæ juris consultissimus homo noster ingenii selicitate, maturitate judicii, eloquentia, omnigenaque eruditione præditus, litteris commendavit. Re quidem vera sucubrationem Cyrillianam, mandatis ut obtemperarem, attente perlegi, camque cum elegantem limatamque ac legum patriarum studiosis utilissmam ese intellexi; tum quia nihil inde su Regium detrimenti capit, satis dignam judicavi, quæ typis ederetur. Neapoli XVI. Kal. Aug. 1783.

Nicolaus Ignarra.

Die 28. Menfis Julii 1783. Neapoli .

Viso Rescripto sue Realis Majestatis sub die 25. currentis mensis, O anni, ac relatione Rev. D. Nicolai Ignarra, de Commiss. Rev.

Regii Cappellani Majoris ordine prafata Realis Majostatis.

Regalis Camera S. Clara provides , decernis aique mandas qued imprimatur cum inferta forma presentis supplicis libelli , ac approbationis disse Revisforis; Perum non publicetur nisse per ipsum Revisforem facta iterum Revissone affirmetur quod concordas servata sorma Realium Ordinum; ac etiam in publicatione servata Regia Pragmatica boc saum.

Patritius

Caravita

Targianni U. F. R. C,

Athanafius

Reg. fol. 83. a t.

ulli.

•

.

.

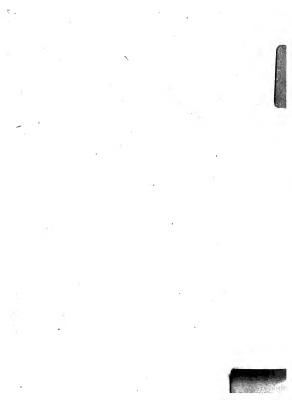

